





B. Prov.

08-Col-

## OPERE

ъī

## G. G. BERZELIUS

TOMO IX.

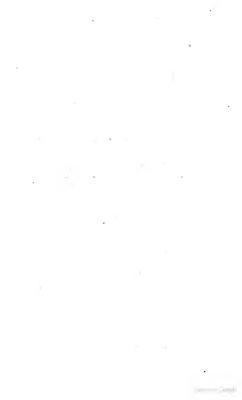

## TRATTATO DI CHIMICA

(10019

### TRATTATO

nı

# CHIMICA

### e, e, Berezelys,

Brima edizione na politana

CONFORME ALLA QUARTA EDIZIONE TEDESCA, RIVEDUTA ED INTERAMENTE BIFUSA DALL<sup>2</sup> AUTORE; E PUBBLICATA IN FRANCESE CON NOTE DA

#### B. VALERIUS

E DAL PRANCESE VOLTATA IN ITALIANO CON NOTE BD AGGINATE DA

GIOVANNI GUARINI.

TOMO NONO.





NAPOLI,

Bresso Buzzullo Tipografo-Librati Editore. Strada Toledo nº. 346 sotto il palazzo Cava'canti. 1845.



#### TRATTATO

DI

# CRIMICA.



#### OPERAZIONI ED APPARATI CHIMICI; SPIEGAZIONE DELLE PAROLE TECNICHE DI CHIMICA, PER ORDINE ALFABETICO.

o studio di qualunque scienza pratica el obbliga necessariamente ad usare talvolta parole delle quali lo studente non conosce il significato, e che volendone dare in un' opera la precisa splegazione far non potrobbesi senza interrompere il legame necessario all'esposizione de' principi della scienza. In tale occorrenza supplisce l'insegnamento orale, e lo studente ne apprende il significato dalla viva voce del maestro; ma è certo poi che lo studio rendesi tanto più facile quanto è meno necessario ricorrere ad un simile insegnamento. In moltà manuali di chimica, si comincia dal deserivere gl'istromenti e le operazioni generali in cui vengono adoperati , affinchè sicno dal lettore conosciuti prima ch' egli incominci lo studio della seienza propriamente detta. Ma questo metodo non soddisfa allo scopo prepostesi. Imperciocchè la descrizione delle operazioni non si può comprendere senza una preliminare conoscenza del casi in cui occorrone; e gli stromenti che a tal modo si descrivono, non ancora interessano abbastanza il lettore, sicchè egli possa ritenerli a memoria, di maniera cho quando, col progresso dei suoi studi, incontransi casi in cui gli diviene necessario conoscerli , egli è obbligato di ricereare nuovamente quello che aveva appreso e dimenticò. Inoltre , le lunghe descrizioni sarebbero riuscite inutili per lui nell'incominciamento dello studio, e non avrebbero servito che a distogliernelo.

Per questi motivi non volli cominciare il presente monoale con un trattato delle operazioni chimiche, degli stromenti e el le loro uso. Ma per dispensare, quant'è possibile, il lettore dall'insegnamento orale quando gil si presentano degli ogetti a lui sononosituti, io aggiunti la seguente spiregazione delle parole tecniche, degl'istrumenti e delle operazioni chimiche, or cegli trovera all'upop le cognizioni che gil potranno essere necessarie nel corso dei suoi studi. Il lettore arrib, re questi articoli, un Saggio dell'analisti chimica dei corpi inorganici, e delle regole sull'uso del cannello ferruminatorio, argonnenti che avrebbero pottuo forse collocarsi alla fine del regon minerale, e che ho preferito di porre in questo luogo, sia perchè consistono in una serie di manipolazioni chimiche, sia finalmenta acciò mesto dispona-

rio formar potesse anche un tomo a parte.

ALCAHEST. Gli alchimiati ammetterano, sotto questo nome, un un dissolvente di tutti i corpi ; il quale non esiste. L'alchime di Gitu-dero e un al dissoluzione di earbonnio polassico nell'acqua, ofticuata mediunte la detonazione del nitro coa la polvere di carbone. L'al-al-alchime contest di Raspur era una dissoluzione di ossido zinchico nella potassa casuitica, che ottenerasi con la detonazione del nitro con lo nico.

ALCHIMIA. La chimica propriamente detta venne chiamata in origine Alchimia; ma dal quarto secolo si cominciò a non far uso di questa voce se non per significare quella parte della chimica che occupavasi della conversione di un metallo in un altro, e che aveva in mira di far dell' oro. Da allora in poi , alchimia ed arte di far l'oro divennero sinosimi. Non dee sorprendere che, nell'infanzia della chimica, quaneto nulla erasi ancor fatto, siasi conceputa l'idea di tramutare i metalli, e che la speranza di grandi profitti abbia impegnato seriamente gli nomini a rintracciare un'arte di far dell'oro; ma v'ha certaanente ragione di essere assai sorpresi che questa speranza abbia posuto continuare a sostenersi fino ai di nostri, dopo essersi conosciuta vana di generazione in generazione per quattordici secoli. Cominciando dalla metà all'incirca del dodicesimo secolo fino al principio del secolo in cui viviamo , v'ebbe in Europa una classe particolare d'impostori, che si davano il titolo di alchimisti, e cercavano di vendere il segreto di far l'oro. La più parte di questi ciarlatani scacciati di paese in paese dalle autorità politiche, morirono nella miseria; alcuni per altro riuscirono d'ingannare dei Principi creduli , e salvarsi col bottino già fatto, prima che la loro bricconeria fosse scoperta. Quantunque la chimica, al punto in cui pervenne a' di nostri, abbia sbanditi per sempre gli alchimisti , non sarà affatto senza importanza offrire alcuni particolari sulla maniera con cui conducevansi gl' impostori relativamente alla pretesa fabbricazione dell'oro. Pretendevano di far l'oro con altri metalli, e, a tal uopo, si servivano ordinariamente dell' argento o del mercurio. Essi operavano la trasmutazione dell'argento con uno dei metodi seguenti. Si discioglieva dell'oro per via secca in un solfuro alcalino; a tale oggetto, riscaldavasi del solfato sodico in un crogiuolo , vi si aggiungeva del carbone , e introducevasi dell' oro in frammenti nella massa, oppure si mescolava questa massa in polvere con ossido aurico, e con preparazioni polverose di oro , che , a quall' epoca , non erano generalmente conosciute. Allora , talvolta si fondeva la massa e raffreddata si polverizzava e si vendeva come un flusso colorante secreto; tal altra si faceva gettare un pezzo d'argento nella massa fusa, dalla stessa persona che si voleva ingannare. L'argento precipitava l'oro dalla combinazione, e, prolungando ancora la fusione per qualche tempo, si otteneva un regolo di oro ed una scoria contenente del solfuro d'argento. Allorchè invece adoperavasi la polvere, si cominciava dal fondere l'argento, poi spargevasi sopra il doppio del suo peso di questa polvere, col qual metodo ottenevasi ugualmente un regolo d'oro. Si discioglieva anche il solfuro sodico aurifero, e davasi a questa dissoluzione il nome di acqua di graduazione ; allorchè s' immergeva l'argento, l'oro si precipitava alla superficie di esso, e con ciò sembra-

va esser stato convertito in oro.

Si segnivano molte diverse maniere per operare la trasmutazione del mercurio. Talvolta vi s' introduceva segretamente e con destrezza un' amalgama di oro, talvolta vi si mescolava il mercurio con una carta, tra i fogli della quale trovavasi dell'ossido aurico, oppure con una carta sulla quale erasi scritto con un inchiostro fortemente carico di ossido aurico, o sulla gnale eransi scritti dei caratteri sparsi di polvere d'oro. Afforchè mettevasi poi il mercurio sul fuoco, e la carta si abbruciava, l'oro amalgamavasi con esso, e, volatilizzatosi il mercurio, rimaneva in forma metallica. Daniel di Transilvania fabbricava una preparazione polverosa d'oro, che faceva vendere in Italia, da moltissimi farmacisti, come un rimedio universale, sotto il nome di usufur. Egli la prescriveva con altre sostanze che faceva comperare ai suoi ammalati presso questi medesimi farmacisti, e della quale si serviva poi a preparare egli stesso il medicamento, in cui egli non aggiungeva la preparazione d' oro, ma la riteneva per sè. Allochè egli fu abbastanza conosciuto, offrì al duca di Firenze, Cosimo I, d'insegnargli la maniera di far l'oro, e fece che lo stesso principe comperasse dal farmacista una certa quantilà di usufur, col quale l'esperienza riusch benissimo. Il duca, ch' erasi assicurato secretamente dell' esattezza delle asserzioni di Daniel , pagò la scoperta con ventimila ducati , che il ciarlatano mise in salvo a pretesto di far un viaggio in Francia, donde poi scrisse al principe per informarlo della furberia seco lui usata. Giorgio Honauer fece dell' oro per l'elettore di Vurtemberg, mettendo il crogiuolo nel fornello cogl' ingredienti necessari alla preparazione, e facendo poi chiuder la camera; intanto un fanciullino, chiuso appositamente in una cassa, ne uscì, mise l'oro nel crogiuolo, e rientrò nel suo nascondiglio. Honauer peraltro fu men fortunato; venne scoperta l'impostura, e l'Elettore lo fece impiccare. Ad nna altra epoca , si fabbricarono dei chiodi e dei coltelli , metà d'oro e metà di ferro, dando alla superficie dell'oro l'apparenza del ferro ; quindi dicevasi di possedere un'acqua capace di convertire il ferro in oro, la quale in fatti non faceva che togliere lo strato di ferro steso sopra la superficie dell' oro. Un monaco fece una sperienza di questo genere sopra un coltello, per la regina Elisabetta d'Inghilterra. Questa impostura trovò tanti creduli che il celebre Gcoffroy ha creduto necessario di ripetere l'esperienza sopra simili chiodi dinanzi l'Accademia delle Scienze di Parigi, per ismascherare l'inganno. A fine di render l'alchimia ancor più probabile, si pretendeva

che l'oro potesse venir distratto e convertito în qualche materia con la quale non fosse più possibile di ricompor l'oro. Econdevai questo metallo con trenta volte il suo peso di un flusso di cremor di tartaro, di solfo cu m poco di nitro. Dopo la dissoluzione della massa nell'acqua, rimaneva una polvera nera, che non convertivasi più in oro. Resumur, Lemery e Geoffory, ch'esaminarono questo metodo, trovarono l'oro disciolto nel solfuro potassico prodotto dalla fusione, e dimostrarono che la polvere nera che rimaneva era un cathone pro-

veniente dal tartaro.

L'alchimia fece anche qualche sensazione in Isvezia. Il luogotenente generale Sassone Paykull, nato in Livonia, che allora appar-

teneva alla Svezia, venne fatto prigioniero dal generale Nicroth, nel 1705, alla quale epoca egli comandava, dinanzi Varsavia, una parte dell'armata del re Augusto, contro gli Svedesi. Carlo XII lo fece condannare a morte come traditore. Paykull offri, se si volesse fargli grazia della vita, anche a patto d'una perpetua prigionia, di fabbricare ogui anno pel valore di un milione di scudi d'oro senza che nulla costasse al re, nè allo stato, e insegnar quest'arte a tutti i sudditi del re che gli fossero indicati. Egli diceva di averla appresa da un officiale Polacco, per nome Lubinski, che, dal suo canto, diceva di averla imparata da un prete Greco di Corinto. Urbano Hjärne, chimico Svedese, assai celebre al suo tempo, era perfettamente convinto che Paykull potesse convertire il piombo in oro. Secondo Hjärne, questo generale servivasi a tale oggetto d'una tintura, che essendo volatile era necessario renderla fissa , cioè non volatilizzabile al fuoco, mediante dell'antimonio, del solfo e del nitro, e che, quando questa tintura erasi convertita a tal modo in polvere, una dramma di essa bastava a trasformare sei dramme di piombo in oro. Egli aggiunge, che il generale di artiglieria Hamilton fu presente ad una di queste esperienze; che Paykull meschiò gl'ingredienti in presenza di Hamilton, il quale poscia li asportò seco, e ne sostituì degli altri comperati da lui medesimo; che questi ultimi vennero portati il giorno dopo di mattina a Paykull, il quale mercè la polvere con la sua tintura, aggiungendo una certa quantità di piombo, e che da questa massa, fusa da lui medesimo, si ottennero conto quarantasette ducati di oro, col quale si coniò una medaglia del peso di due ducati che porta l'iscrizione: Hoc aurum arte chimica confluvit Holmiae 1706, O. A. v. Paykull. Le persone presenti a questa trasformazione furono Hamilton e il procurator generale nel processo di Paykull , ch' era l'avvocato Fehman. Il rapporto sull'esperienza di Paykull, relativa alla fabbricazione dell'oro venne compilato dal suddetto Urbano Hjärne , che dedicavasi egli stesso a quest' arte , e nei cui scritti chimici trovasi quell'amore del maraviglioso e dell'incredibile, che distingne in sì alto grado i chimici imbevuti della chimera dell' alchimia. Non dobbiamo dunque sorprenderci che questo rapporto attribuisca tanta verosimiglianza all'arte di Paykull. È naturale domandar il perchè i discepoli di Paykull non abbiano trasmessa quest'arte preziosa ad altri adepti della nostra età. Lo stesso Paykull sembra che abbia dato al general Hamilton alcuni documenti dell'arte di far l'oro conservati anche oggidt da uno dei suoi discendenti, il conte Gustavo Hamilton, che ebbe la compiacenza di lasciarmi percorrere queste cartc. La descrizione che vi si trova somiglia a quanto scrivono ordinariamente gli alchimisti, e da essa non sembra che l'oro siasi fatto in presenza di Hamilton e di Fheman , come riferisce Hjärne ; poiche occorrono a tale oggetto circa cento quaranta giorni. L'operazione si divide in tre parti, ciuseuna delle quali richiede molto tempo-L'arte si riduec ad ottenere del solfuro di antimonio in istato fuso per vie complicate, e con metodi per la più parte privi di buon senso. Rimane poi l'agente secreto propriamente detto che non consiste in una tintura , ma in due polveri , una delle quali è il einabro che si fa bollire tre volte con lo spirito di vino, fino alla volatilizzazione ALLUNGA.

di esso, e l'altra dell'ossido ferrico, detto zafferano di marte, del quale s'indica parimenti la preparazione, eseguita in modo svantagiosissimo con limatura di ferro e acido nitrico. Queste polveri si uniscono col solfuro di antimonio ottenuto in primo luogo. Lo scritto porta che mettesi ogni cosa in digestione per quaranta giorni in vaso chiuso , e che poi si fa fondere una dramina di questa mescolanza con una libbra di antimonio crudo e un' oncia di nitro purificato. La massa fusa si versa in una pretella , al fondo della quale depone un bottone metallico, bianco e raggiato, che si abbrucia in un crogiuolo aperto fin che cessi di fumare ; dopo ciò rimane dell' oro. Per poche cognizioni si abbiano di chimica , vedesi tosto in che consiste la soperchieria. Lo zafferano di marte o l'ossido ferrico e il cinabro si possono effettivamente mescolare ambidue con una grande quantità di porpora d'oro, senza che la mescolanza si conosca, almeno da un occhio non esercitato. Allorchè si fa fondere la porpora d'oro, che contiene molto stagno, col solfuro di antimonio, l'oro si separa dallo stagno, assolutamente come dissi altrove trattando della coppellazione dell'oro coll'antimonio, e, dopo la volatilizzazione di questo, l' oro rimane, pesando peraltro assai meno della polvere rossa adoperata.

La ricetta che si dà più generalmente per far l'oro è la seguente. Si fa digerire il mercurio con verderame, vitriolo, sal comune e aceto forte, in un vaso di ferro, e si rimescola il tutto con una spatola di ferro finchè il mercurio sia divenuto denso come il burro. Allora si ritrae e si lava. Si spreme il mercurio tuttavia corrente a traverso una pelle di camoscio, e la materia rimasta, che consiste in un' amalgama di rame , si conforma in piccole pallottole , le quali si mettono in un crogiuolo con una mescolanza a parti eguali di curcuma polverizzata e di tuzia; si riscalda poi il crogiuolo in un fornello di fucina. Terminata l'esperienza, trovasi al fondo del crogiuolo un metallo giallo, che è l'oro desiderato. La curcuma ripristina la tuzia, che è un ossido zinchico impuro, e il rame dell' amalgama si combina con lo zinco e produce l'ottone. Tutti i pretesi metodi per far l'oro somigliano, più o meno, al presente, e nou dob-biamo sorprenderei della felicità con cui i nostri antenati corbellavansi con soperchierie oggidì sì grossolane, quaudo si riflette che la chimica allora coltivavasi da un picciolissimo numero di persone, e che le stesse cognizioni che si possedevano in questa scienza non bastavano a smascherare con certezza simili imposture.

ALCOOLE. Chiamasi ora con questo nome lo spirito di vino concentrato; una volta davasi lo stesso nome a tutte le polveri estremamente fine. Ed in questo significato appunto gli antichi scrittori ado-

peravano la parola alcoole.

ALLUNGA. Specie di recipiente, adoperato una volta nelle distillerie di acqua forte, che aveva la forma rappresentata nella Tav. VII, fig. 20. Ponevansi molti di questi recipienti allungatori l'uno nell'altro, e si lutava l'uno nella bocca più larga del seguente. A questa maniera, essi venivano disposti sopra un piano inclinato. Ciascuno di essi conteneva una piccola quantità di acqua, all' oggetto di assorbire l'acido fumante rosso, che stillava sotto forma di vapori. Queste allunghe si adoperano anche ora in Francia.

ALLUDELLO. Chimarunsi con questo nome alcuni plecoli vasi rotondi, aperti e un poco allungati alle due estremità u, una delle cui aperture era più larga, in modo che potevano entrare gli uni negli altiri. Questi zasi servivano per le ubilimizzoloni. Si ponevan sopra dei matracci vi etto, e a tal modo si allungava il collo del matraccio. L'oggetto di quest' apparato era di raccogliere le diverse porzioni del sublimato da dietze differenti.

ANALISI DEI CORPI INORGANICI. L'analisi chimica mette alla pruova nello stesso tempo, e le cognizioni e l'ingegno e l'esattezza delchimico. Trattasi di determinar la natura delle sostanze componenti il corpo da lui preso ad esame, e le proporzioni relative in cni vi si trovano. L'analisi è adanque di due sorta: qualitativa e quantiativa. La prima deve sempre precedere la seconda, con una operazione separata, poichè e impossibile farsi un piano del miglior metodo da seguirsi per determinare le proporzioni dei principi consiltuenti un corpo composto, se prima non si conosca la natura del principi medesimi.

Le sostanze che fanno l'oggetto di analitiche investigazioni si possono offirire sotto diverse forme, vale a dire possono essere corpi solidi, liquidi o gassosi. Il metodo analitico varia per clascuno di questi tre stati di aggregazione. I particolari che or passo ad esporre si riferiscono in specialità ai prodotti del regno minerale.

#### I. Analisi dei corpi solidi.

Il primo passo da farsi , nell' analisi di qualunque corpo solido. è ottenerlo perfettamente secco. La maggior parte dei minerali contiene una piccola quantità di acqua , straniera alla loro composizione e proveniente dai loro interstizi riempiutisi dell'acqua che infeltrasi negli strati superiori della terra. Perciò troviamo sempre umida la spezzatura d'un pezzo di roccia al momento in cui si distacca dalla montagna. Molti minerali cristallizzati contengono dell'acqua di cristallizzazione; altri, al contrario, non contengono che dell'acqua interposta, dalla quale dipende la loro proprietà di decrepitar violentemente quando in un tratto si riscaldano; finalmente i minerali porosi , terrosi o molli , contengono sempre molta acqua puramente igrometica, per le stesse cagioni e secondo le medesime leggi, di cui ho parlato nel primo volume, trattando della proprietà del carbone di assorbir l'aria e l'acqua. Se non si conoscesse questa quantità da acqua, dissiperebbesi nel corso dell'analisi; e risulterebbe una perdita di cui non si potrebbe allora assegnar la cagione.

Quando un corpo à espace di resistere ad un calore rezzo, si la roventure in un crogiuolo di platino pestato e chiuso col suo co-perchio, lasciandolo rafferddare sotto una campana di vetro, posta sopra una piastra liscia di unetalto o di vetro, nella quale siasi introdotta una coppa contenente dell'acido solforico concentrato, affine di mantenerri l'aria secca. Il rorgiuolo, dopo raffreddato, si pesa con la massima diligenza prima di aprido. Trattandosi di corpi che non possono resistere ad un fopte calore senza esopoposi; volutilizzarsi

o infammarsi , si disseccano in un raso costruito a tale oggetto, e di natura da potersi immergere nell' acqua bollente, mentre introducesi in esso una lenta corrente di aria secca. Il miglior modo di procedere, in tal caso, a sofiariri l'aria con un manite, facencial prima passare per una canna ripiena di cloruro calcico fuso ridotto in grossa polvere, e di qui nel vaso contenente il corpo che vuolsi secca-re. Quando la corrente di aria ch'esse del vaso non depone più umidità nella canna, si ritare del bagno-maria, e al isaciar affreddar la sostanza nella stessa corrente di aria che si confinua mantenervi. Per seccare quei corpi che si ossidano facilmente, adoperavasi, invece di aria almosferica, si gas idrogeno , sostituendo al mantice un fissco in cui si sviluppi l'idrogeno adoperando una miscel ad limatura di zinco e acido solforico diluito. Quest' apparato conviene specialmente a disseccere i solfari meallici ottenti jer via umida.

Le sostanze che contengono acqua allo stato di chimica combinazione, si disseccano prima in una corrente di aria secca, e, secondo le circostanze, al calor ordinario dell'ambiente, oppure a bagno-maria. Poscia si pesano, si espengono ad una temperie più calda, per isacciorne l'acqua combinata, e si pesano di nuova.

Oltre l'acqua, può un minerale contenere altre sostanze volutily, ordinariament l'scido carbonico, alvalvola Facido idrollourico o l'àdroclorico, e anche talora l'acido arsenioso, oppura dell'ossigno, i quali si svolgono per l'acione del calore: può anche accadere che il minerale passi ad un più alto grado di osudazione nel corso dell'analisi. In tutti questi essi è necessario rovenatedo in una stottu provvednta di un recipiente tubulato, e, mediante un cannello di vetro, condurre i gas che si svolgono in apparato atto a raccoglierit. È ancor megito, in tali operazioni, servirsi di piecole storte di porcellana, che resistono ad un calor motto elevato; perultor, ain mancaza di simili vasi, o quando l'especienza dee farsi amite calore, per ecempio alla fianma d'una lampana a spirito di vino, adoperansi piecole storte di vetro, che la persona stessa ha soffiate alla lampana con cannello di vetro poce fassibile.

Si comincia dal pesare la storta, e quand' è in equilibrio sulla bilancia, vi s'introduce il corpo da analizzare, intero od in polvevere, secondo le circostanze, poi si pesa una seconda volta. Così operando, si evita la perdita che sarebbe quasi impossibile evitare se si cominciasse dal pesar la polvere prima d'introdurla nella storta. Addattasi poi il collo della storta al recipiente, servendosi di un cannello di gomm' clastica, preserendo quelli che sono di un solo pezzo, come ottengonsi tagliando il collo d'un' ordinaria boccia di gomina elastica. Quest' è il solo mezzo d'impedire che s' introduca nel recipiente dell' acqua derivante dai sugheri o dal luto. Ponesi la pancia della storta in un piccolo crogiuolo e si circnisce di sabbia, riscaldandola a poco a poco fino al rosso. Se adoperasi una storta di porcellana, ponesi immediatamente fra i carboni in un piccolo fornello a vento. Quando la massa contenuta nella storta è rovente, si può lasciar spegnere il fuoco, se peraltro non avvenga sviluppo alcuno di gas ; poichè, allora, converrebbe continuare il fuoco fino alla cessazione dello sviluppo. Raffreddatosi l'apparato, trovasi ordinariamente, nel collo della storta, un poco di acqua che si estrae servendosi di un pezzo di corta sugante attaccata all'estremità di un filo di ferro, oppure riscaldando la storta, e introducendo nel collo un cannello di vetro
per ispirarne l'aria, col qual mezzo l'acqua si evapora in pochi istanti. La medesciama precausione devesi avere riguardo alla storta, prima di farla servire all'esperienza, all'oggetto di spogliaria di tuta
l'unidità che potesse contenere. Si pesa con la materia contenutavi,
e la differenza, tra il peso attuale e il peso di prima, è la perdita
proveniente dalla calcinazione.

Diversi minerali, per esempio, la miea, l'angite, e molti altri, danno aleane goccie di acqua acida contentnet dell'acida dirofluorico, cho si riconusce dalla silice che lascia la goccia sal vetro, dopo
sesersi evaporata, nonche dal color giallo che l'acida commica alla
carta di fernambaco. Talvolta l'acido contenato in quest'acqua è il
fluorido borico, allora non intacca più il vetro, e la carta di fernambaco, divenuta gialla nel punto di contatto col liquido acido,
diviene bianea disseccandosì. Intendesi già che, es stilla a tempo atesso coll' acqua un' altra sostanza, deresi essusinare con le regole che
fazò conosere.

Il secondo punto dell'analisi è mettere si corpo solido in istato di dissoluzione. Vi si può risseire disciogliendolo nell'acqua o in uno acido, sia immediatamente, sia, quando fosse inattaccabile da questi menstrul, facendolo prima roventare con un alcali, oppure sibsolidato potassico, nella quele operazione distruggesi la combinazione che cra da prima Insolubile, e si comunica si suoi principi costituenti una proprietà di discolgiersi nell'acqua e negli acqua e negli cati

Per operare la dissoluzione , si usa l'acido idroclorico puro o misto con acido nitrico (1). Anteponesi l'acqua-regia nei cal specialmente in cui il corpo da analizzarii contiene sostanze che non possono discolgierais se prima non remero ossidate. Le sostanze insolubii negli acidi , con ripetute digestioni , sono la silice , oppure qualche porzione di una sostanza straniera più complessa ed insolu-bile negli acidi stessi, che accidentalmente vi si ritrova. Il corpo che ci proponiamo di esamlanze si riduce in polvere fina. Le compiute sconposizioni spresso dipendono da questa polverizzazione. Il corpi duri , come i unierali , s'avviogno in un pezzo di carta e si tron-

(1) Quote disobuzioni si fanno in matracci di vetro, che si riscallano a poco a poco fina all' eloliziones. Si pone il matraccio sopra un bagro di arena e s'inclina in modo che faccia un negolo poco minore di (5º con la superficie del risco della sateria; Quanto meno fastile di 1º vetro, cicò quanto più alice e meno piondo contiene, tanto più è addatto in simil caperinere. Sovente mi acade che il vetro venne disciolto degli sedici cei quali to facevo digreri la sostanta i pon conocco metodo migliore di sperimentar i matracci, che farri bolto più perimenta della proposita della contiene della successiva della contiene con contiene della successiva della contiene con contiene della cont

pono con un martello sopra un' incudine. Si polverizzano poi i frammenti ottenuti in un mortaio di calcedonia o di pletra da fucile, poscia si macina la polvere coll'acqua, sopra una lastra o con un macinino di queste stesse sostanze, finalmente si sottopone alla levigazione ( V. LEVIGAZIONE ). In mancanza di mortaio e della lastra di calcedonia, si può adoperare un mortaio ed una lastra di porfido; ma il porfido è meno duro , e , per effetto della corrosione prodotta con la macinazione, è facile che qualche particella si unisca alla polverc. Si dà per precetto generale di pesare il corpo prima e dopo la operazione, a fine di giudicare, dall'anmento del suo peso, quanta sostanza del mortaio vi si è unita: ma questo metodo, comunque semplice sembri, è assolutamente impraticabile. Poichè quantunque si macini sotto l'acqua, per evitare che la polvere si disperda nell'aria, s' incontrano delle difficoltà quasi insuperabili , quando si tratta , prima che pesar la sostanza, di raccoglierla tanto esattamente e compiutamente da poter con utilità eseguire rigorosamente questa operazione. Sarebbe senza dubbio più facile pesare il mortaio, prima e dopo la polverizzazione, e riconoscere l' aumento del peso della polvere dalla diminuzione del peso di esso ; ma la differenza tra i due pesati è roro che sia bastantemente sensibile per ottenerne con ciò un vantaggio reale. Prima di pesar la polvere, si dissecca con uno dei metodi

Le outanze che si presentano da esaminare, sono combinazioni odi corpi osabatio di corpi cambatibili. Lo tratterò prima dell'annatisi dei corpi osabati perchè le combinazioni combustibili non si possono analizzare che dopo essersi osabato nel corro delle operazioni di combinazioni combustibili non si possono analizzare che dopo essersi osabato nel corro delle operazioni di combinazione della combinazione della combinazione della combinazione della combinazione negli stessi sui nei vuolsi operare la dissoluzione, pordina pressa per l'accio sopra la polvere. Alcune osabazare, che sono solubilisame negli acidi prima di esser sate roventate al suoco, predono questa propriete quando si estimano; tali sono, per estamito, la più parte del bisilicati e del trisilicati calcici e allaminici dettati. Quando si hanno corpi di tali fatta annibizzare, se ne riscriba una porzione per determinar la quantiti di acqua che contengono, e si discioglie l'alter persono nell'acido.

Ecc come devesi procedere per rendre le sostanze, insolubili negli cielli, intercibili per via unida. Perendesi il minerale ridotto in soci fina , si mescola, in un crogiuolo di platino, con carbona so possissio hen polverizzato, servendosi per meschiare un cannello di vetro chiuso ad un capo. Fatta la mescolanza convenientemente, per la quale richidegi un tempo piuttosto lungo, si netta il cannello di vetro con una piecola quantità di carbonato potassico polverizzato, la quale tentesi nello sissos crogiuolo. La quantità di alcali varia secondo i corpi: ordinariamente se ne prendono da 5 a 5 volte il peso della polvere minerale. Coppesi il crogiuolo col suo copercito, e si espone la massa seccea ad un calore prima assai unoderato, poi si sumenta fino al punto di farla fondere, se se fusibile. Se la risione si ospera troppo rapidamente, il gas acido carbonico che si vilioppa fattica la missa, e alcune porzioni si prociettano qua e pli internamento

16 per cui ne esce tra il coperchio ed il crogiuolo. Allora è necessario cominciar nuovamente l'esperienza. Una calcinazione sostenuta per

un' ora è sovente più che bastante.

Alcuni minerali resistono all'azione del carbonato potassico, e non vengono intaccati che calcinandoli con la potassa caustica, Tutti quelli che contengono zirconia, acido tantalico od ossido stagnico, sono di questo numero, e tanto più difficili a intaccare quanto maggiormente contengono di questi corpi. Allora è necessario servirsi di un crogiuolo di argento. Si pesa da prima la polvere minerale, poi si unisce con quattro a sei volte il suo peso d'idrato potassico. Quest' operazione dee farsi con molta circospezione, perchè l'idrato potassico si fonde facilmente, e la volatilizzazione dell'acqua produce un forte bollimento per cui qualche porzione della massa fusa può venir slanciata fuori del vaso. Perciò convicne adoperare un crogiuolo profondo con un coperchio internamente convesso. È preferibile eseguire la calcinazione sopra una lampana d' Argand a spirito di vino. da cui ottiensi un bastante calore e facile a regolare, senza esporre il crogiuolo a fondersi per una temperatura troppo elevata. Cessata l'ebollizione, si ammenta il calore fino al rosso, e si mantiene a questo grado almeno per un' ora. Oltre a ciò , io rimando al metodo che ho indicato Tom. II , pag. 262 , per intaccar la zirconia , servendosi della potassa caustica.

Terminata la calcinazione, si lascia raffreddare il crogiuolo, e si discioglie la massa nell'acido idroclorico diluito. È meglio a tul uopo ritrar la materia dal crogiuolo, il che è facilissimo quando si adoperò il carbonato potassico ; si capovolge il crogiuolo sopra un vaso di vetro conveniente, e a più riprese se ne comprimono leggermente le parieti, senza però oltrepassare i limiti dell' elasticità del metallo : la massa si stacca e cade nel recipiente. Si discioglic coll'acido idroclorico diluito quello che rimane aderente al crogiuolo, e si aggiunge alla massa salina contenuta nel vaso di vetro. Versasi allora dell' acqua su questa massa, e copresi il vaso con un disco di vetro, simile ad un vetro da orologio, rivolgendo la convessità al di dentro. Aggiungesi acido idroclorico fino a che rimane qualche cosa da disciogliere, e, cessata totalmente l'effervescenza, si espone il vaso a dolce ealore, a fine di scacciarne tutto l'acido carbonico; poichè questo gas , svolgendosi durante l' evaporazione, produrrebbe un bollimento che cagionerebbe qualche perdita. Se la scomposizione fu totale, la dissoluzione è trasparente e trovasi tutto disciolto ; se poco rimane, presentasi in forma di leggeri fiocchi simili ad una sostanza appena precipitata , sc , al contrario , rimane tuttavia una parte del minerale che non sia stata scomposta, trovasi al fondo del vaso, e, rimescolandola con un cannello di vetro, produce al tatto la stessa impressione come una sabbia fina. In tal caso è meglio ricominciare l'operazione con un'altra quantità di sostanza. Quest'effetto dipende ordinariamente dal non essersi eseguita la levigazione con bastante diligenza, per cui trovavansi nella polvere delle parti non ancora bastantemente attenuate , di minerale.

Quando la calcinazione si escguisce con potassa caustica, la massa non può votarsi dal crogiuolo. In tal caso si netta l'esterna pariete di essa, e si pone in una coppa di porcellana, affinche tutte lo particule protettate coli effereresenza si possono distacare col lavacro e riunire alla dissoluzione. Vi si aggiunge un eccesso di acido i- droclorico, finche la massa sia perfettamente disciolta in un liquido trasparente. Quello che l'acido non discioglic consiste ordinariamente in porzioni non ancora scomposte della polvere del minerale che trattanti di nuovo con la potassa caustes ginche da ultimo nulla più resti di insolubile nell'acido. I minerali cristallizzati che contengono molta allumina lasciano sovente, anche dopo tre o quattro calcinazioni successive, dei residui insolubili ch'è necessario sottomettere allo stesso trattamento reièrato.

Alcune sostanze minerali sono più facili ad intaccare calcinandole con acidi fissi di quello che con gli alcali. Tali sono principalmente i titanati, i tantalati e i tungstati nativi. Prendesi a tale oggetto del solfato potassico fuso e si mescola, in un crogiuolo di platino, con poco meno della metà del sno peso di acido solforico distillato e concentrato. Si mantiene questa massa in fusione finchè l'acqua dell'acido sia dissipata, e che la mescolanza si fonda tranquillamente senza bollire. Allora si lascia raffreddare la massa salina, si polve.izza, se ne uniscono esattamente cinque a sei parti con una parte della sostanza che vuolsi analizzare, prima ridotta in polvere con la levigazione; mettesi la mescolanza in un crogiuolo di platino, e si mantiene allo stato di fusione rossa, finchè ogni cosa siasi disciolta in una massa trasparente e limpida, avvertendo di mettere un coperchio sopra il crogiuolo, senza della quale precauzione l'acido in eccesso si volatilizzerebbe troppo facilmente. Raffreddata la massa, si fa bollire coll'acqua; ordinariamente l'acido tantalico 1 l'acido titanico o l'acido tungstico rimane indisciolto, ma allo stato acquoso, suscettivo di combinarsi con altri corpi , mentre le basi trovansi contenute nella dissoluzione.

Allorche i principi costituenti della sostanza che vuolsi analizzare, sono ridotti ad uno stato solubile, rimane da esaminarsi: 1. ° quali sieno questi principi; 2.° in quali proporzioni vi si trovano.

#### Analisi qualitativa.

Per eseguire l'analisi qualitativa, è necessario rintracciare tutte le sostanze che si sospettano essere nel minerule, e dimostrare inoltre ch'esso non ne contiene d'altra sorta. Meglio è dunque consunare in questa operazione una data quiantità del corpo che vuolsi analizzare; m cè è necessario, in tal caso, di conoscerne la quautità extrepilossamente.

A. Per ottenere la silice delle combinazioni silicifere, si procede allo sesso modo, I anto nell'annisti qualitatire an enla quantitativa. La dississimo di canta el associazione ottenuta si srapora a secchezza in una coppa, coperta di carta, e a dolec calore: meglio è compire l'evaporazione a bigno-maria. Si preferiscono le coppe di platino, in mancanza delle quali prendousia quelle di portellana. Se la dissoluzione si a nell'acquarergia, o se il minerale contiene un corpo capace di svolgere cloro, come fa rebbero gli ossidi di manganese, di cero, ec., è necessario non evaporare il liquore in vasi di platino, perchè il metallo ne verrebbe intaccato, e perderebbesi il riaultamento dell'unalisi; si olorenasi

BERZELIUS Vol. IX.

in tal caso vasi di porcellana. Non si fa uso di vasi di vetro, perchè non è il vetro giammai di sì buona qualità che verso il fine dell'evaporazione non cominci a scomporsi. Il calore non dev'essere tale da far bollire il liquore, poichè le parti slanciate sulla carta sarebbero perdute. Verso la fine dell'operazione, è meglio rimescolar la massa, quando comincia a consolidarsi, finchè sia perfettamente secca e non esali più l'odore dell'acido idroclorico. Senza tale precauzione, una parte della silice si ridiscioglicrebbe, quando vi si aggiungesse dell'acqua. Ma, essendo la massa perfettamente secca, l'ossido ferrico , l'allumina e la magnesia avrebbero sovente perduto un poco dell'acido con cui erano combinate, e in tal caso queste sostanze restcrebbero senza disciogliersi , quando vi si aggiunge dell'acqua, se prima non si restituisse loro quest' acido. Si umetta perciò la massa disseccata coll'acido idroclorico concentrato, si copre il vaso con una lastra di vetro, e si lascia in quiete per un'ora o due, aggiua condovi poscia dell'acqua e feltrando la dissoluzione. Quello che rimane sopra il feltro è la silice. Quando siamn obbligati di calcinare con la potassa caustica, in croginolo d'argento, la silice cost ottenuta contiene del cloruro argentico; lavasi bene questa silire coll'acqua, e trattasi coll'ammoniaca caustica concentrata, che discioglie il sale argentico.

Si conosce che il residuo è la silice scevra da ogni corpo stranicro, ai caratteri seguenti. Essa dev' esser bianca, divenirlo ancor più con la calcinazione e constituire una massa terrosa leggiera. Quando si fa digerire coll' acido idroclorico concentrato, quest' acido non deve discioglierne nulla, nè esserne colorito. Fusa al cannello ferruminatorio sopra nn carbone con egual peso di soda, essa dee produrre un vetro trasparente e scolorito. Bollita , sia prima sia dopo la calcinazione, con una quantità sufficiente di carbonato sodico deve sciogliersi compiutamente, e produrre un liquor scolorito, che si rapprenda in gelatina col raffreddamento. Qualunque proprietà diversa da ques e annunzia la presenza d' una materia straniera. In tal caso, devesi trattare la silice come trattasi la polvere minerale, cioè al fuoco col carbonato potassico, ad oggetto di discioglierla per poterla poi separare da questa sostanza straniera. Si può anche, allo stesso oggetto, discioglier la silice in una soluzione bollente di carbonato potassico, separare il liquore, con la decantazione, dal residuo insolubile, ed esaminarlo. Tale precauzione è specialmente necessaria quando si analizzano le sostanze silicifere , suscettive di scomporsi anche per via umida.

B. Il liquore feltralo contiene tutti gli altri corpi, sotto forma di cloruri. Per conoscerne la natura, vi si aggiunge prima dell'ammoniaca caustica, finchè il liquido ne esali leggernente l'odore. È necessario metterri un eccesso di quera 'elacili, perchè altrimenti il precipitato contien dei cloruri basici, che si discologno sovente nel-l'acqua con la quale si lavano, il che può indurer in errore, pernitro conviene guardarsi di non aggiungerue troppo, perchè allora discioni gierebbe un poco di allumina. L'ammoniace separa tutte le basi meno possenti di essa, per cui lascia nel liquido, oltre gli alcali fissi, la barite, la stontiana ja calce, la magnesia ed una certa quantità

di ossido manganoso. Se si trascura di far passare, il ferro allo stato di ossido ferrico, rimane anche una cetta quantità di ossido ferroso nella dissoluzione. Se il liquore contenesse zinco, nichel, rame, cobalto, la maggior parte degli ossidi di questi uctalii rimarrebbe disciolta

nell'ammoniaca in eccesso.

G. L'aumoniaca precipita le terre propriamente dette e gli ossidi metallici. Si lascala fu quiete il liquore contenente il precipitato, finchè sia divenuto chiaro, avendo la precauzione di coprire il vaso con lastra di verto semerigliato, per preservario dall'acido carbonico dell' aria, che produrrebbe un precipitato di carbonato calcico. Si feltra poscia questo liquore quant'e possibile prontamente, e lasvai il precipitato sul feltro con acqua bollente. Cominciata la feltrazione, unon cervinea aerrestaria se non quando il precipitato cominci ad caser lavato compiutamente, essendo questa la sola via di evitare che si mescoli con esso del carbonato calcico.

D. Il liquore feltrato si saggia col gas solidio idirico, oppure col solididrato potassico, a fine di scuoprire se contiene qualche sostanza metallica. Se formasi un precipitato, si saggia al cannello dal quale si ottengoao i migliori indizi e i più sicuri per riconoscere i corpi inorganici. Trattando di ciascun ossido metallico, indicai la maniera con cui si comporta al cannello, e perciò rinando, rispetto all'uso di quest' istronento, all'articolo che gli è ricerbato. Alcune goccio di una solfato manifestano la presenza della barite o della strontiana. Lo sastato ammonito precipita la culee, e, o dopo avernate separata,

si aggiunge del fosfato sodico, che indica la magnesia.

E. Il precipitato prodotto dall'ammonaica (in C) si tratta con lisciva di potassa caustica, con cui si riscalda in un vaso di vetro, di argento o di platino. La potassa discioglie l'allumina e la glucina. Talvolta essa estrae degli acidi che precipitarono con le basi, come l'acido fosforico , l'acido arsenico , l'acido borico ed altri. Meglio è adoperare una lisciva potassica concentratissima e far bollire, per esser certi d'estrarre l'allumina. Deesi evitare di far bollire con una lisciva potassica diluita , quando sospettasi la presenza della glucina . dappoiche la soluzione di questa terra nella potassa non tollera il bollimento, se il liquore è allungato, giacche allora la glucina si precipita di nuovo. Dopo il raffreddamento, si unisce il liquido con quanto basta di acqua per poterlo feltrare, senza danneggiare il feltro. Si separa allora il liquore dalla porzione insolubile con la feltrazione. Deesi sempre adoperar la potassa in eccesso. Si conosce esservi eccesso di potassa, da che il precipitato d'allumina che si produce, coll' aggiunta d' una stilla d'acido idroclorico al liquore feltrato, si ridiscioglie immediatamente, agitando la mescolanza. Se l'acido idroelorico non produce precipitato, si è adoperato un eccesso inutile di potassa, oppure il minerale è privo d'allumina. Se il precipitato diventa permanente, deesi far bollire il residuo con una più grande quantità di potassa. Il liquore potassico feltrato non che l'acqua di lavanda, si fan bollire per mezza ad un'ora. Se v'ha glucina, questa terra si precipita durante l' chollizione. Dopo il raffreddamento si separa con la feltrazione e si lava con acqua bollente. Si feltra il liquore per separarlo da ciò che non si è disciolto; si satura il liquido

alculino con acido idroclorico, del quale si versa tanto finchè si ridisciolga la terra che si è prima precipitata, e si agglunge un eccesso di carbonato ammonico; l'albumina e la glucha si precipitano, ma l'eccesso di carbonate ammonico ridiscioglie la glucina : si feltra il liquore, e si fa bollire fino a che esula odore d'ammoniaca; durante il bollimento diventa fatticinoso , e quando il bollimento è terminato , la glucina si deposita in forma di polvere bianca e voluminosa. La glucina così ottenuta potendo contenere ossido di zinco, si assaggia col carbonato sodico al fuoco di ripristinazione al cannello. Si ricerca similmente quest' ossido coli' idrogeno solforato nel liquore da cui si è prodotta la precipitazione. Avvegnachè l'ossido di zinco. simile in questo alla glucina, è sciolto tanto dall' idrato di potassa, che dal carbonato d'ammoniaca, ma quando si fa bollire la soluzione in quest' ultimo veicolo , l'ossido di zinco scaccia una porzione dell' ammoniaca del sale ammoniaco contenuto nel liquore. Ciò avviene benanche con la glucina, ma quest' ultima è in seguito precipitata dall'ammoniaca caustica e non è più ridisciolta da un eccesso di questo reagente. L'ossido di zinco è prima precipitato ed in seguito ridisciolto. Se si mette un grandissimo eccesso di carbonato ammonico, si scioglie una piccola quantità di allumina, la quale spesso intorbida il liquore dopo un prolungato bollimento, mu differisce dalla glucina e per l'apparenza sua, e perche aggiungendo un poco di carbonato ammonico la glacina si scioglie nello spazio di una o due ere, mentre che l'allumina rimane senza soffrir verun cambiamento.

Se vi fosse acido fosforico nel saggio . l'allumina contiene dell'acido fosforico allo stato di sotto-sale. Si scioglie allora nell'acido idroclorico, si svapora la seluzione a bagno-maria a secchezza perfetta e si tratta il residuo secco con poca quantità di acqua. Con questo mezzo rimane del fessato nentro d'allumina, che si saggia al cannello per assicurarsi della presenza dell'acido fosforico. Lo spediente di sciogliere l'allumina nell'acido idroclorico e di svaporar la soluzione a secchezza ha per oggetto di concentrar l'acido fosforico sopra una minor quantità di allumina, per ottenere al cannello una più

distinta reazione.

Il residuo insolubile nella potassa caustica si tratta col carbonato ammonico, il quale n'estrae l'ittria, la zirconia, l'ossido cerioso. l'ossido cerico e l'ossido uranico ; i tre primi di tali corpi non lo colorano, i due ultimi gli comunicano un color giallo. Se, prima di adoperare il carbonato d'ammoniaca, si fa bollire per circa un'ora la porzione insolubile nella lisciva potassica con una soluzione di sale aminôniaco, questa scioglie l'ossido di nichel, l'ossido di cobalto, e la porzione di ossido di afoco e di magnesia che riman sempre allorche il precipitato contiene dell'allumina e del perossido di ferro. In seguito di che si possono estrarre le terre e l'ossido uranico dal residuo con una soluzione concentrata di sesqui o di bicarbonato d'ammoniaca.

La porzione insolubile nel carbonato ammonico si scioglie nell'acido idroclorico. Se quest'acido rimane residuo, questo è silice . acido titanico, o acido tantalico, ciò che si cerca di assicurare col Cannello.

Quel che l'acido hiroclorice ha sciolo è raramente aitro che una mescolanza di ossido ferrice e di ossido magasaico. Si sterra perfetamente la dissoluzione coll'ammoniasa caustien, e meglio si neutralizza con quest' alcali, di maniera che dopo una brere macerazione a freddo, si scorge un precipitato d'ossido ferrice al fondo del vaso, mentre che il liquore conserva ancera il suo colore giallo-rossicio; poi si precipita il resto dell'ossido ferrico con un succinato siculiuo neutro ad un colore di 80° a 10°.

Un altro mezzo per precipitare l'ossido ferrico consiste ia mescolare la soluzione con carbonato piombico. Ma soció questo metodo possa vantaggiosamente servire nell'analisi quantitative, fa mestieri aver preparato il carbonato piombico col nitrato di piombo e carbonato di ammoniaea, altrimenti non si è giammai certo che il carbonato piombico di nitrato di piombo e carbonato di piombo sia puro. L'ossido ferrico è precipiato. Allerche il liquore ha perduto il colore d'un sale ferrico, si felira; si precipita soda, a norma delle circostama, si sepasa il liquore, con la feltrazione colori di rispeno soliforato i ma quando la soluzione coalirera un ossido metallico precipitablie da questo resgente, può non avvertirsi la sua presenza, operando in questo modo. Gib pub benissimo soccedere con pircole quantità di ossido di rame, d'ossido di zinco, d'ossido di utiche e di sistato di cobalco.

Il liquore privato d'ossido ferrico erdinariamente non contiene en non magnesia ed ossidio di manganese. Ma quando la materia in distantiaa coutiene degli ossidi estranti, ugualmente solubili nella potassa casatica, questo reagente non li estrae intieramente, ed alleur rinvengonal nella soluzione. D'allumina e la glucina fanno eccezione a questa regola. Se la materia da analizaare contiene dell'allumina e divila magnesia, e la precipitazione si fa coll'ammoniaca cassifica, che in nesce, precipitata coll'assido ferrico una liumination magnesiore; allora si precipita l'allumina coll'ossido ferrico col'reagenti necessari, e la magnesia risonane nel liquore.

Il mignor reagente per precipitare gli ossidi metallici dalla soluzione che rimane, è il quinto-solfuro di potassio, KS5, intigramente scevro di carbonato di potassa. Con questo mezzo, i metalli si precipitano allo stato di sur-solfuri e la magnesia rimane nel liquore, dal quale poi si precipita col carbonato potassico al calore del bollimento. Si conosce la magnesia aggiungendo del fossato sodico, poi dell' ammoniaca caustica, che precipita del fosfato ammonico-magnesico. Talvolta le sostanze minerali contengono dell'acido fosforico . dell' acido borico, dell' soido idrofluorico od aluri seidi inorganici, che si precipitano allo stato di sali basici, simultaneamente alle basi precipitate dall' ammoniaca senza poterle osservare ; ed è perciò, che fa d' uopo esaminare e l'allumina e gli ossidi ferrico e manganico , per assicurarsi se ne contengano o no. Si ha spesso motivo di sospettar la presenza del fosfato calcico nell'allumina. Questi precipitati si esamineranno con le regole esposte altrove per riconoscere i sali e scoprire questi acidi.

Nel caso in cui si sospetti l'esistenza di un alcali, si mescola la sostanza ridotta in polvere con cinque a sei volte il suo peso di carbonato baritico, si fa arroventar fortemente per un'ora od un'ora e mezzo, si discioglie la massa nell'acido idroclorico, e, dopo esser stata separata la silice, seguendo il metodo superiormente indicato, si precipita la barite coll'acido solforico. Le altre sostanze disciolte si precipitano col carbonato ammonico basico; i precipitati si possono raccoglicre e lavare insieme sopra un medesimo feltro. Iliquore feltrato si evapora, e quando trovasi ridotto ad un piccolo volume, vi si versa un poco di ossalato ammonico, per precipitarne una certa quantità di calce che può esservi tuttavia contenuta. Si feltra poi , si evapora a secchezza , e si riscalda la massa salina per volatilizzare il sale ammonico. Se v'ha residuo, quest'è un sursolfato a base alcalina. Trattando dell'analisi quantitativa , dirò come si procede per riconoscere la natura dell'alcali contenuto in questo sale, e come si distingue l'alcali dalla magnesia, che, quando il minerale sperimentato ne contiene, rimane in questa sperienza allo stato di solfato magnesico.

Un altro metodo men complicato consiste nel prendere una partedel minerale ridotta in polvere con la levigazione, mescolarla intimamente con due parti e mezzo di spato fluoro in polvere levigata, metter la mescolanza in un crogiuolo di platino, e aggiungervi quanto basta di acido solforico per trasformare la massa in una pasta , la quale riscaldasi poi dolcemente. Svolgesi del gas fluorido silicico, e clopo esser stato scacciato l'eccesso di acido solforico, si possono separare coll'acqua i sali solubili misti al solfato calcico, ed cstrarre l'alcali , seguendo le regole indicate a tal uopo. Se si avesse qualche motivo di evitar l'uso dello spato fluoro, si comincia dal preparare l'acido idrofluorico acquoso con la distillazione in vasi di platino, e adoperasi quest'acido; a tal modo scorgesi meglio se v'abhia qualche porzione di minerale che non si scomponga, disciogliendo nell'acido idroclorico la massa rimanente, dopo averla svaporata a secchezza, e trattando poi con nuovo acido idrofluorico tutto quello che non venne disciolto. Quando è disciolta ogni cosa, si aggiunge dell'acido solforico, si svapora a secchezza, e si fa leggiermente arroventare il residuo per iscacciare tutto l'acido idrofluorico, il che è sopratutto necessario quando il minerale contiene calce.

L'abitudine di vodere e trattare queste sostanse facilità molto l'analisi ; ma sorente essa di al chimico sperimentato una confidenza nel suo colpo d'occhio tale che gli fa anche trascurare altre investigazioni il cui risultamento lo avrebbe fatto cangler di opinione. Egli è preciò che un chimico meno esperimentato eseguice sovente benissimo l'analisi qualitaiva, quantunque, per mancanza di bastanti coguizioni nell'arte di sperimentare, egli possa commettere degli errori nell'analisi quantitativa, mentre i judi grandi maestri nell'arte s'ingrannon anche frequentemente nelle deterninazioni qualitative, sia 
perchè ai fidano troppo a certi esterni caratteri, poco decisivi, sia 
perchò ai pierezzo, che cresce con gli anni; gii albutansa di continuare un essme che fores servirebbe soltanto a confermarii nell'opinione 
gli conceptata. In onn o petri dunque raccommadare abbastanza di ap-

profondarsi nell'analisi qualitativa fino nel suoi minimi particolari: non solo questo metodo contribuisce alla perfectone dell'opera, ma può anche procurare di quando in quando il placere di scuoprire qualche sostanza o qualche combinazione sconosciuta.

Rispetto all' analisi dei sadi in generale, che non richiedono di sesere truttali prelimiamente i come i silicati, e che quando anche provengono dal regno minerale hanno di rado una compositione al complessa come quella di questi ultimi, ho già fatto conoscere in particolare ( Tom. III , p. 241 e seguenti ) come si debba procedere per iscoprire i loro elemeni elettro-negativi, vale a dire i loro acidi. Il metodo da seguiris per riconoscere le bai trovasi decritto all'articolo di ciascuma di esse; e prima della descrizione dei sali formati da ogni dinestrare la loro presenta nel sali, lori mando perciò a questi diversi capitoli, nonche all'articolo cannello ferraminatorio, nel quale indico specialmente le manire da seguiria per truttare i sali al cannello. Se qui io non riunisco tutti questi precetti, egli è perche troppo estes particolari solle regole da seguire per farsi un piano nelle indagini analitiche, ristancherebbon l'attenzione del lettore, e le particolarità gii farebbero forse perder di vista l'oggetto principals.

Tra le sostanze che presentansi în istato combostibile nelle analisi, alcune formano cull'ossigeno delle combinazioni che sono insolobili o imperfettamente solobili nell'acqua-regia. Il solfuro piombico produce del solisto piombico, l'argento del cloruro argentico, lo stagno dell'ossido staguico insolubile, dei quali non discioglicisi quasi nulla nell'acido nitrico solo. Parimenti rimangono l'acido molibidore el Pacido tungatico, quando si trattano i soligiri di questi metalli col-

Pacqua-regia.

Aggiangendo dell' acqua alla dissoluzione acida concentra a, si precipitano dell' ossido antinonico c dell' ossido bismusio, uniti a diversi sali metallici, come il sofato ed il selenisto argentici e pionibici. L' ammoniaca precipita la più parte degli ossidi metallici, e rittiene discioliti, oltre gli acidi metallici, gli ossidi d'argento, di rame, di cobalto, di nichel, di ziaco e di cadmio. Il carbonato ammonico, oltre questi ossidi ('eccettustone l' ossido carbonico), ritiene anche l' ossido ranaleo e gli ossidi di cerio. La potassa cassitiene acideciglie gli ossidi di corto, di piombo e di stagno, non che gli acidi metallici. I carbonati alcalini fissi disciolgono in piecola quantità un al gran numero di ossidi metallici. A che nalla quasi può con-

chiudersi dalla loro reazione. Il ferro metallico precipita l'arsenico , il sclenio, l'antimonio, lo stagno, il bismuto, il piombo, il rame, e i metalli inalterabili all'aria, tranne l'argento e il mercurio sui quali non opera se non lentamente. Lo zinco precipita tutti questi metalli, cd anche il cadmio che non viene precipitato dal ferro. Le dissoluzioni titaniche, quando vi si immerge lo zinco, in un vaso chiuso, assuanono, dopo qualche tempo, un color porpora, e le dissoluzioni tungstiche, truttate ugualmente, acquistano un color azzurro chiaro. Il solfoidrato potassico precipita tutti i metalli il cui ossido combinato coll'acido fa in qualche maniera l'ufficio di base salificabile ; ma egli discioglic anche tutti quegli ossidi che possono far l'ufficio in qualche modo di acido, vale a dire quelli del selenio, dell'arsenico, del molibdeno, del tungsteno, dell'antimonio, del tellurio, dello stagno, dell'oro, dell'iridio, del platino e del rodio. Peraltro non discioglie l'ossido cromico verde, l'acido titanico, l'acido tantalico, nè la silice, che perciò possono venir per esso scparati dagli ossidi di altri metalli elettro negativi.

#### Analisi quantitativa.

Di tutti i chimici lavori niuno è più difficile da eseguire, con la conveniente precisione, dell'analisi quantitativa. La teorica delle proporzioni chimiche ha sopra ogni cosa contribuito a perfezionar quest' analisi, sia perchè fu mestieri rintracciare migliori metodi analitici per isviluppare questa dottrina e confermarne i principi, sia perchè essa somininistra i mezzi di dimostrare l'esattezza dell'analisi paragonando i risultamenti da essa ottenuti coi precetti della teorica. Finchè non v' ebbe altro mezzo che quello di ripetere un' analisi per assicurarsi della sua esattezza, finchè la giustezza assoluta dei numeri non offi) allo spirito alcun fondamento teorctico più elevato, si fece poco uso di questo mezzo difficile di confronto, e si pervenne di rado a scuoprire gli errori che assai di frequente si commettono senza aocorgersene. La chimica analitica era allora, rispetto alla determinazione delle quantità , piuttosto un' arte tecnica difficile e mal sicura , di quello che una vera opera scientifica , conducente a luminosi concepimenti. Allorchè le proporzioni chimiche e le leggi secondo le quali i corpi si combinano a preferenza, cominciarono ad essere conosciute, l'analisi quantitativa acquistò una maggior importanza, e divenne anche una via di investigazioni e di conferma per le parti teoretiche superiori della scienza. Ma per giungere ad esatti risultamenti , è necessario di ben possedere l'arte dell'esperienza ; questo talento non acquistasi che con una lunga pratica, la quale deve essere anche favorita da naturali disposizioni, senza di cui non potrebbonsi far progressi pell' analisi rigorosa.

Le persone che sordiscono in chimica debbono adunque contimismente escrettari nelle ansili quantitatire; poiché, quantuque la determinazione delle quantità sia un esercizio puramente meccanico, dobbiamo persuaderei che quegli cui manca l'abitudine delle manipolazioni ch' essa richiede, non è in istato di eseguire alcuna sperienza rigorous nelle parti superiori della scienza. E necessario essersi abi-

tuati a pesare rigorosamente, travasare i liquidi senza alcana perdita, e senza lusciar colare l'ultima goccia sull'esterna pariete del vaso conviene avere moltissime piccole precauzioni , che trascurandole si perde sovente un assiduo lavoro di più settimane : è necessario che nessuna distrazione, nessuna circostanza impreveduta venga a turbare i risultamenti. Prima di aver acquistata una simile esattezza, si ha sovente il dispiacere di perdere il frutto delle proprie fatiche per mancanza di previdenza e di attenzione. È regola che devesi sempre ripetere un' esperienza quando sia mal riuscita , piuttosto che volerne rettificare il risultamento con correzioni probabili; poichè, comunque possa essere noioso di operare a tal modo, sarebbe ancor peggio se, alla fine di un lungo e penoso lavoro, si avesse il segreto convincimento che, malgrado il tempo, la fatica e le spese erogate, il risultamento può tuttavia non essere perfettamente rigoroso, e in conseguenza non avere alcun valore nè per la scienza , nè per l'istruzione dello sperimentatore. Da che prendiamo le proporzioni chimiche per guida nelle analisi quantitative , un maggior numero di chimici si dedicò a questo studio, e alcuni poco esercitati hanno dedotto dalla conferma ch' esse davano ai loro risultamenti, accordandoli con le proporzioni chimiche, delle conclusioni totalmente false, delle quali questo preteso accordo impedisce di vederne e di sospettarne l'errore. È dunque necessario di non fidarsi delle analisi incompiute che si avvicinano ad una relazione stabilita dalla teorica delle proporzioni chimiche, specialmente nel caso in cui vi sieno molte relazioni possibili prossime le une alle altre , e in cui sovente non si perviene che con una esattezza rigorosa e con la massima abilità a determinare qual di queste relazioni sia la vera.

Le esperienze analitiche richiedono molissime manipolazioni che non si possono apprendere meglio che vedendole eseguire da un chimico eserciato; molte perultro si possono apprendere leggendo le deserrizioni che se ne diedero. Perciò io chbi cura , descrivendo cia seun istromento, di particolarizzare le regole da seguire quando si adopera. Agli articoli Evoporazione, Decanazione, Pelurazione, Leucaro, c., il lettore trovera la maggior parte dei precetti necessari ad osser-

varsi eseguendo queste operazioni.

La quantità di materia che vuolsi analizzare dipende dalla sensibilità della bilancia. Con piccole quantità i perviene sovente ad una maggior precisione che operando sopra quantità maggiori, senza considerare che la quantità di reggenti occorrente, e il tempo necessario a feltrare, lavare, e vaporare, si accrescono sempre in proportione del peso della sostanza che il esamina. Klaproth adopterava ordinariamente cento grani nelle sue analisi; seguendo il suo essempio, to operai pre molto tempo sopra un peso corrispondente di cinque grupmia. Ma l'esperienza mi apprese che questa quantità è troppa, mi e sono di materia del considera del consi

ANALISI DELLE COMBINAZIONI SILICIFERE.

piccolissima quantità nella sostanza che vuolsi esaminare; è sempre utile determinare le proporzioni di questo con un'analisi particolare

eseguita sopra una quantità maggiore del corpo-

26

Siccome è impossibile, esponendo le regole delle ansisti, di precisarle per tutti l'east particolari, io mi eratirigerò ad alcuni generi di combinazioni che più sovente degli altri si presentano da analizzaer, e che apettano al regno minerale. Tra questi corpi, i silicati sono i più frequenti, e tra essi io comincierò a prendere alcuni esenpil. Io descriverò possia l'analisi di una mecolanazi di arrentati e di fossiti, poi quella dei sofiosali nativi; in appresso, quella dei minerali di platto, come esempio d'una combinazione giù complessa di corpi di platto, come esempio d'una combinazione giù complessa di corpi

#### 1°. Combinazioni silicifere.

Ho già detto come si procede per separare la silice. Al pari di tutte le sostanze inorganiche che non sono volatili , essa devesi riscaldare al culore rovente, prima di pesarla, a fine di scacciarne tutta l'umidità. Il miglior metodo è fare quest' operazione in piccoli crogiuoli di platino, prima pesati, i quali si riscaldano sulla gran lampana a spirito di vino che verrà descritta all'articolo Lampana. Nell' eseguirla, si brucia talvolta il feltro, oppure si pesa con la materia, della quale se ne estrae e si pesa una certa quantità, per calcinaria. Nel primo caso , adoperasi carta che dia poca cenere , dopo essersi assicurati con esperienze ripetute sopra porzioni di foglio più grandi, tratte da fogli diversi, che questa carta lascla sempre la medesima quantità di residuo. Si comincia dal seccare e pesare il feltro, e dal suo peso si conosce quello della cenere. Se, al contrario, si pesa il feltro, secondo i precetti indicati all' art. Feltra-ZIONE, prima e dopo la disseccazione del precipitato, è necessario, in tutti i casi, porlo ancor caldo in un crogiuolo chiuso col coperchio, e quando si è raffreddato in questo crogiuolo, col quale mettesi sotto una campana di vetro a canto di una coppa piena di acido solforico concentrato 1 si pesa con esso. Non operando in questa maniera, si otterrebbe un peso inesatto : perchè la carta attrae sempre dell'umidità quando si raffredda e si pesa all'aria libera. In appresso si pesa una porzione della sostanza seccata, si fa roventare, e dalla perdita ottenutane, si calcola quello che la quantità totale esistente nel feltro avrebbe perduto. Io ho preferito il primo metodo, tutte le volte che la sostanza calcinata non domandava alcuna consecutiva operazione dopo esser stata pesata, ed il secondo metodo, quando fu necessario sottoporre questa ad una nuova operazione , perchè in tal caso l'esistenza dei corpi provenienti dalle ceneri della carta potrebbe cagionar degli errori. Si segue ugualmente questo secondo metodo nel caso in cui si abbia a temere che una sostanza metallica si ripristini. Rispetto alla silice in parlicolare , è necossario, prima di arroventarla, seccarla fortemente, trarla dal feltro con precauzione per metterla nel crogiuolo, e porvi sopra il feltro stesso per poi abbrucciarla. Se la terra non fosse perfettamente secca , o fosse rimasta sopra il feltro , le sostanze gassose che il calore svolge dalla corta ne trarrebbero molta sotto forma di finissima

polvere. Il crogiuolo coperto si mette sotto una campana, a canfo di un vaso contenente dell'acido solforico, fiuchè siasi raffreddato, poacia sollecitamente si pesa.

Si scioglie allora la silice in una lisciva bollente di carbonato potassico o sodico, oppure si saggia coll'acido idrofluo-silicico, per assicurarsi sc è pura. Con quest'ultimo reagente dee volatilizzarsi senza residuo.

Secondo L. Svanberg, allorche nell' analisi de' silicati che contengono fluoro, non si scorge il contenuto di fluoro, questa sostanza trasporta sempre la quantità di silice necessaria per formare del gas fluorido silicico.

Rimane in oltre da scomporre la soluzione nell'addo idrociorico. Ma sicome è necessario precedere differentemente secondo le diverse basi che contiene, e non ai potrebbe offrire una formola ugalmente applicabile in tutti i casi, fo vi sostituirò di descrizione dell'analisi di qualche combinazione silicifera, che offra la riunione del casi che ordinariamente s'incontrano.

Panso assuvo. Lo següero per essempio l'ansisi dell'Ortite, che è un minerale dei più complessi. Supponismo che questo minerale sis atato disciolto nell'acqua-regia, che la dissoluzione sia stata avaporsta a secchezza, che la silice siasi esparata segonedo il metodo indicato superiormente, e null'altro resti se non iscomporre la dissoluzione dei cloruri i, noi ammettismo come dimostrato dull'ansisi qualitativa, che il ortite contenga calce; allumina, ittria, ossido ferrico, ossido manganone de ossido ceriono.

a) L'acqua che servì a lavare la silice, essendo stata ridotta ad un minor volume coli evaporazione, si aggiunge alla dissoluzione acida, che si precipita coll' ammoniaca caustica. Quest' alcati non lascia nel liquore che la calce, con un poco di ossido manganoso: tutte le altre sostanze precipitano. Si lascia al precipitato il tempo di riunirsi , preservandolo dal contatto dell'aria , come ho detto , pagina 19; il liquore chiaro si decanta, o, anche meglio, si feltra; mettesi poi il precipitato sul feltro. L' imbuto devesi tener sempre coperto con un disco di vetro. Colato tutto il liquido, si versa dell'acqua bollente sopra il precipitato, e, dopochè attraversò totalmente il feltro, se ne aggiunge una nuova quantità, così continuando finchè una goccia del liquore feltrato , posta sopra una spatola di platino o di oro pulito, vi lasci una macchia dopo l'evaporazione. Le acque di lavaero si svaporano separatamente, e si riducono a pochi grammi , poscia si uniscono al liquore feltrato ; questo si precipita coll' ossalato ammonico, e riscaldasi dolcemente per fare che il precipitato calcareo si depositi totalmente. L'ossalato calcico si raccoglie sopra un feltro , si lava , si secca e si calcina col feltro medesimo, per cui convertesi in carbonato calcico.

Allorché conteners manganese, ciò che spesso avviene, non è bianco, ma grijo, od anche bruno, secondo la quantità di questa sostanza. D' attronde non si è giammai certo che il residuo è carbonico cano la calcinazione. Si ha Puso d'umettare il residuo con taluna stille d'uma solutione di carbonico con la calcinazione. Si ha Puso d'umettare il residuo con taluna stille d'uma solutione di carbonisto d'ammoniare, di svaporare a sec-

oheaza e di scacciare l'eccesso d'ammoniaca con mite calore. Ma questo metodo è ugualmente incerto, spezialmente quando il carbonato calcico conticne manganese. Io son solito di sciogliere il carbonato calcico calcinato in un crogiuolo , con piccola quantità d'acido idroclorico, avvertendo di non far nulla trasportar dal gas che si svolge. Allorchè la calce è manganesifera , si aggiungono alcune goccic d'alcool all'acido, per non farne svolger cloro, in seguito di cho si aggiungono alcune stille d'acido solforico distillato, si svapora l'acido idroclorico a bagno-maria e l'acido solforico su la fiamma d'una lampana a spirito di vino , senza riscaldare il fondo del crogiuolo fino all'incandescenza. Dopo aver pesato il solfato che rimane, si calcola la quantità di calce. Allorche v'è manganese, se ne separa il solfato manganoso con acqua acidolata d'acido idroclorico, si allunga il liquore con alquanto meggiore quantità di acqua, si precipita il manganese dalla soluzione allo stato di solfuro coi persolfuro di potassio, KSs, si lava il precipitato, si scioglie mentre è ancora umido, con piccola quantità d'acqua-regia, si precipita la soluzione al calore del bollimento col carbonato sodico, e si calcina il precipitato per trasformarlo in ossido manganoso manganico. Della quantità di questo si calcola il contenuto d'ossido manganoso, come anche la quantità del solfato manganoso, che dee esser sottratta dal peso del solfato calcico , prima di calcolare il quantitativo di calce.

Ordinariamente si adopera il solfoidrato ammonico per precipitare il manganese e gli altri metalli , allo stato di solfuri metallici. Or, questo reagente non è solamente caro e difficile a conservarsi senza alterazione, ma ha pure altri inconvenienti; in fatto non è raro che contenga del carbonato d'ammoniaca, di cui non si sospetta la presenza, e che introduce un carbonato nel solfuro metallico precipitato, di più un eccesso di questo reagente scioglie piccole quantità di diversi solfuri metallici , ed il precipitato che si ottiene è un grado inferiore di solforazione che ha grande tendenza ad ossidarsi durante la lavanda. Finalmente , allorchè vuolsi svaporare l'eccesso che si è posto di solfoidrato ammonico o solamente l'idrogeno solforato divenuto libero, si precipita ngualmente del solfuro di magnesio, MgS, che si combina co solfuri metallici precipitati. Giacche questo grado di solforazione del magnesio e del calcio è poco solubibile nell'acqua, dovechè i gradi superiori di solforazione si sciolgono facilmente. I persolfuri di potassio o di sodio, KS\$ o NaS\$, non han quest'inconvenienti ; costano poco, si preparano facilmente e si conservano scuza alterazione. Per preparare questi solfuri ; si calcina il carbonato di potassa o di soda puro , per privario di acqua , si meseolano esattamente con una quantità di solfo puro alquanto maggiore di quel ch'è necessario per la formazione del solfuro, e dopo avere intredotta la mescolanza in una coppa od in un gran crogiuolo di porecllana provveduto del suo coperchio, si riscalda sopra una lampana al punto necessario per operare la combinazione e che non supera affatto il punto di fusione dello zolfo. Fatta che è la combinazione e cessata l'effervescenza, si mette il coperchio e si fa svaporare lo zolfo ad un calore che non dee eccedere i 300°. In questa operazione la porcellana non è minimamente attaccata. Si versa allora la massa sopra una pietra fredda, si frange e si conserva in gezzetti in hoccia suppo sanerigiaios ed unto di sero. Alicechà Wioli daloperare questo composto, se ne prende un pezzetto e si fa sciogliere nell'acquantità di alcodi sottoposto precedentemente all'ebolitione. Con questo reagente oltengoais sempre del persolitri, cle non si ossidano coal facilmente durante le lavande, e l'eccesso che se ne mette è troppo carico di sollo per potersi combinare con un solfuro metallico elettro-positiro e ritenerio in soluzione. Si può allora precipitar la celettro-positiro e ritenerio in soluzione. Si può allora precipitar penase del del propo esta del propo esta precipita per acale e la magnesia dal liquore nel modo ordinario col carbonato di potassa alla temperie del bollimento i oppure si precipita prima acele dopo un'aggiunta di asla ammonisco, coll'ossabato d'ammoniaca, e quindi la magnesia col varbonato potassico. È però preferibile disecciare prima lo zollo e l'idorgeno soltorato dal liquore col·l'acido idroclorico e la svaporasione a mite calore, ed operare inseguito le precitazioni nel liquore felirato.

"Il fiquido dal quale à è precipitats la calee coll' ossalto d'ammonica, può contenere della magnesia du m resto d'ossido manganoso, corpi che non son precipitati dall' acido ossalico. Si possono separare nel modo non la guari indicato cot KS? Mis v'ha nacura un metodo che può adoperarsi in questa occorrenza. Si unisce la soluzione con hierarbonato potassico e vi al fa passare del cloro, over os al agisinge alta soluzione una piecola quantità di clorito alcalino. Allorche si adopera il primo mezzo, l'ossido manganoso si ossida il istante nel bierabonato di manganese discibito, mentre che col-Pullmo metodo tale ossidazione non succede se non dopo alcuno eve durante le quali è necessario mantenere il vaso ben otturato. Il primo metodo offre maggior certezza, ma il gas cloro di cui si fa suo, dee avere antarversiso dell' acqua, per poterri interamente primo metodo offre maggior certezza, ma il gas cloro di cui si fa suo, dee avere antarversiso dell' acqua, per poterri interamente primo metodo offre maggior certezza.

vare del percloruro di manganese trasportato.

Dopó aver separato il líquore dall'ossido manganico con la feltrazione, si suppora a bagno-maria a secchezza, si sicujel la massa salina che rimane in poca sequa bollente, e vi si aggiunge del carbonato potassico per assicararia se si sviluppi ammonica, nel qual caso bisogna svaporar la soluzione con una maggior quantità di carbonato di potassa, di maniera che non vi rimanga più sale ammoniaco non iscomposto, poliche sena di ciò non potrebbesi giammai separar la maggiora parte delle orti non contengono magnessa, o ne contengon vestigi. La magnesia rimane allorche si ridicità della compania della contenta della magnesia della sequa bollente ; si calcina e si pessa.

6. Il precipitato chì è atoto prodotto dall'ammonisca caustica e de si è raccolto sopra un feltore, ha ordinariamente un grandiasimo volume. Or devesi toglier del feltro per trattario con la potasa caustica poetia. Si espone il imbuto col feltro in luogo caldo, per disseccarlo lentamente. Con ciò la massa gradiamente si contrae in un grumo, che infini non più aderise al feltro in luogo caldo, per disseccarlo lentamente. Con ciò la massa gradiamente si contrae in un grumo, che infini non più aderise al feltro i s'introduce allora in

un vaso in cui decsi trattare coll'idrato potassico. Intanto come rimane cod'imrimente una piccola quantità di materia su gli orti superiori del feltro , si toglie questo con diligenza si taglia la parte su la quale sono ha potuto giungere il precipitato, si stende l'altra parte sopra una coppa piana e si su melta con piccola quantità di aquue acida acidolata con acido idracciorico. Se formasi una smacchia bruna su la carta nel luogo in cui la massa si acciglie, y' e dell'ossido manganico; in questo caso si versano alcune stille di alcool e si riscalda dolcemento, fino a che l'ossido manganico si sia discolto. Si lava quindi bene la carta , e si svapora il liquore fino a che rimangono poche goccie, che si versano sul grumo di sopra menzionato.

Invece di far seccare la materia sul feltro , si può per accelerare l'operazione far nel modo seguente. Si bagna con piccole quantità d'acido idroclorico caldo ed allungato, e quando la parte disciolta è colata pel feltro, si aggiunge una maggior quantità di acido, per lavar benc e mettere il feltro nell'imbuto. Si svapora il liquido feltrato a bagno maria a poco a poco fino a consistenza sciropposa. Quale che siasi il procedimento che si adotta, si mescola ora la massa con una lisciva concentrata d' idrato potassico, e per alcune ore si mantiene la mescolanza a 100°, mercè del bagno-maria. Non si riscalda il liquore alcalino a fuoco nudo , perchè sbalza e fa perdere della materia quando entra in ebolizione. L'idrato potassico deesi sempre adoperare in eccesso. Dopo alcune ore, si fa raffreddare il liquore, e si unisce con sufficiente quantità di acqua per poterlo feltrare. Ciò che rimane sul feltro si lava prima con acqua fredda, e poi con acqua calda, fino a che il liquore che cola non ha più reazione alcalina su la carta di tornasole. Si saggia se il liquore alcalino feltrato contiene un eccessso di potassa, procedendo nel modo descritto di sopra.

(Rispetto all'idrato potsasico da adoperarai în queste analisi à esensaisel di notare, che deve esser privo di ailice. Prima di adoperarlo decei sempre saggiare soprasturandolo di acido idroctorico, yasporando il fluquore a secchezaz o ridisciogliendo il sale nell' acqua. Se tutta la massa si ridiscioglie senza residuo, si può adoperare l'idrato potassico. Una piecola quantità di carbonato di soldato o di

cloruro potassico non nuoce ).

Si versa il liquoce sicalino feltrato in un vaso di argento o di platino, e si fi per un istante bollire. La glucina, se ve n't, precipita, mentre l'allumina rimane. Se dopo un'ora d'ebollizione il liquido non s'intorbida, non consinea se non allumina; se si precipita glucina si raccoglie questa sopra un feltro e, dopo averla lavata com utolta arqua bollente, si calcina e si pesa. Per pecipitar l'allumina dal liquore, si unisce questo con acido idroclorico fino a che l'allumina stasi precipitata e ridiacibita, e si precipita da questo liquore acido coll'ammonisca cusatica, di cui si aggiunge un leggiero eccesso. L'u so d'eccesso d'ammoniach per coggetto di prevenire la formazione del cloruro d'alluminio basico che è voluminoso e dificilissimo a lavarsi. Si recoggile l'allumina sopra un fettro, si lava con acqua bollente, si calcina e si pesa. Si svapora il liquore ammoniacale feltrato per siviluppere l'ammoniaca, se si separa ancora una

piecola quantità d'allumina, cone spesso avviene, si raccoglie quest'allumina sopra un feltro, e si aggiunge all'altra porsione. Si versa dell'acido idroclorico concentrato sull'allumina calcinata e si lascia il tutto digerire fino a che l'allumina siasi discoltas. Si sarpora quindi l'eccesso d'acido idroclorico a bagno-maria, e si ridiscioglie il cloruro alluminico in piecola quantità d'acqua acidolata. Con questo mezzo si separa ordinariamente una piecola quantità di sillee; si lava, si cal-

cina\_e si pesa , per tenerne conto.

Dietro quanto è stato indicato, allorchè il liquore conteneva glucina , questa doveva precipitarsi in totalità durante l'ebollizione della soluzione potassica diluita, ma mi penso che questa quistione non è abbastanza decisa, per esser certi che l'allumina non contenga più glucina. Ed è perciò che si precipita la soluzione del cloruro alluminico col carbonato d'ammoniaca e si aggiunge un eccesso di questo reagente che scioglie la glucina e non opera sull'allumina. Si separa il liquore con la feltrazione e si svapora fin quasi a secchezza a bagno-maria. In quest' operazione, il carbonato d'ammoniaca si svolge abbandonando la materia che teneva disciolta, dopo di che la glucina scaccia l'ammoniaca mercè l'ebollizione, e si scioglie inseguito nel liquore, rimanendo il vestigio d'allumina, che, per maggior certezza, conviene far bollire di nuovo per alcuni istanti con una piccola quantità di soluzione di sale ammoniaco. Dopo aver aggiunto questa soluzione di sale ammoniaco alla soluzione di glucina, si precipita la glucina coll'ammoniaca caustica, poi si lava, si calcina e si pesa.

Vi sono ancora taluni metodi per separare l'allumina e la glucina. Dopo aver separato le due terre dalla soluzione potassica col mezzo adoperato per l'allumina sola , e di averle lavate , si trattano cou grande eccesso di carbonato d'ammoniaca, che scioglie la glucina e rimane l'allumina. La soluzione nel carbonato d'ammoniaca si tratta al calor dell' ebollizione fino a che l'ammoniaca siasi svolta; con questo mezzo ottiensi la glucina che si separa con la feltrazione. In questo modo ottenute , la glucina contien sempre una piccola quantità d'allumina. Si possono anche sciogliere le terre nell'acqua saturata d'acido solforoso, e far bollire la soluzione fino a che abbia perduto l'odore d'acido solforoso. In questo modo si precipita del solfito d'allumina, mentre riman nel liquore del solfito di glucina. Si feltra, si precipita la glucina coll'ammoniaca caustica, si scioglie l'allumina nell'acido idroclorico, si scaccia l'acido solforoso dal liquore coll'ebollizione, e si precipita inseguito la terra coll'ammoniaca caustica. Un terzo metodo consiste in far bollire le terre precipitate con una soluzione concentrata di sale ammoniaco, fino alla compiuta eliminazione dell'ammoniaca. Con questo mezzo la glucina si scioglie e l'allumina rimane.

Ossevazione. Allorchà l'allumina constituisce la magior parte del precipitato o ilcunto coll'ammonisca, son solito di seccare questo precipitato, farlo arroventare e pesario; poscisi o lo disciolgo nell'acido directorio o solforico concentrato, verso della potassa caustica tiella dissoluzione, per precipitarne la altre sostanze, ridisciogliendo l'allumina ; feltro, favoi il precipitato, lo lo seccare è lo pero. Quello

ocen-pando un gran volume ed essendo difficile lavarla, questo metodo ha un vantoggio : el esime di separare la terra dalla lisciva alcalina, e abbrevia l'analisi della metà almeno di tempo.

c) Le sostanze insolubili nella potassa si ridisciolgono nell'acido idrolorico. Esse sono l'ossido cerioso, l'ossido ferrico, l'ossido manganico e l'ittria. Si segue un metodo particolare per separare l'ossido cerioso: s'immerge nella dissoluzione una crosta di solfato potossico cristallizzato, di tale grandezza che sporga fuori della superficie del liquido, affinchè tutte le parti di esso vengano compiutamente saturate di questo sale. Gli ossidi di cerio hanno la proprietà di formare con la potassa e coll'acido solforico un sale doppio ch'è insolubile in una dissoluzione saturata di solfato potassico. Che la dissoluzione contenga o no un acido libero, il solfato doppio si precipita, e quando, dopo ventiquattr' ore, la dissoluzione non si carica maggiormente di solfato potassico, si decanta il liquido chiaro, e si lava il precipitato con una dissoluzione concentrata di solfuto potassico nell' acqua. Si discioglie poi nell' acqua bollente pura , si precipita la soluzione con la potassa caustica ( l'ainmoniaca precipiterebbe un sottosolfato ) , lavasi il precipitato , si secca e si fa roventare. Esso consiste sempre in ossido cerico, e se il minerale contenesse ossido cerioso, converrebbe sottrar l'ossigeno che questo assorbì (1).

d). Il liquore che si precipitò col solfato potassico, si neutraliza coll'ammoniaca, poccia si precipita l'ossiblo ferrico servendosi di un succinato. Affinchò quest' operasione riesca, richiedest nolta dili, genza, perchò il menomo eccesso di scido ha l'inconveniente di comunicare al succinato ferrico (benchè si precipiti du un liquore salino) un ecro grado di solabilità nell'acqua pura, per cui col lavarco diviene prima getatinoso, poi comincia a discioglicrai bell'acqua conordivane prima getatinoso, poi comincia a discioglicrai bell'acqua contrandola in galio: tuttavia l'acqua di lavarco depone il succinato ferrico quando cade nel fiquore più carico di sale che colò il primo dal fetto. Allorche mi si offri questo inconveniente, io sodoperai con vanditati del presenta d

(1) Mosander ha scoverto che in tutt'i minerall in cui questo si è finora trovato, l'ossido cerico contiene uoa coosiderabile porzione (circa la metà del suo peso) di un altro ossido, i coi sali non alteraco i caratteri de' sali cerici. Egli ha perció dato al metallo di quest'ossido il aome di lantano (da λανθλειν, esser nascosto). Per separarlo dall'ossido cerico si calcioano i oitrati mescolati de'due ossidi, e si trattano gli ossidi che rimangono coo acido oitrico allungatissimo e freddo. In questo modo l'ossido lantauico si scioglie, mentre l'ossido cerico rimane. Il lantano non ha che un solo ossido ; e quest'ossido gode di proprietà basiche a tal grado, che produce merce l'acqua calda un idrato che ripristina in azzurro la carta di tornasole arrossita da un acido, e che coo continuata ebollizione si scioglie in uoa soluzione concentrata di sale ammuniaco, con isvolgimento di amotoniaca. Al contrario non è soluhile oci carbonato d'ammoniaca, come l'ossido cerico. L'ossido di laotaco forma de'sali senza colore, di sapor schiettamente astringente; ha gran tendenza a formar sali basici, allorche é puro non è precipitato dal solfato potassico, ma forma con questo reageote un sale doppio, la cui solubilità è all'incirca la stessa di quella del solfato di potassa. Ma nella sua combinazione coll'ossido cerico, il reagente di che è discorso lo precipita compiutamente. Pel rimancute le sperieuze di Mosander non sono state ancora pubblicate.

taggio una dissoluzione concentrata di cloruro ammonico per lavar il precipitato, poi aggiunsi all'acqua dell'ammoniaca caustica per toglicrne il cloruro ammonico. Ma è necessario per quant' è possibile evitare di dover ricorrere a questo metodo. Per ben operare questa precipitazione, si satura il liquore coli ammoniaca, mettendone un leggiero eccesso, in modo che si precipiti un poco di ossido ferrico. Avviene sempre, quando si versa l'ammoniaca, che l'ossido ferrico si precipita immediatamente; ma si ridiscioglie dopo qualche tempo. Agginugesi poi nuovamente una piccola quantità di ammoniaca , si lascia in quiete per alcune ore la miscela, alla temperatura di 20 a 300, poi , quando disparve il precipitato , si versano ancora alcune goccie di ammoniaca , e abbandonasi di nuovo il liquido a sè stesso. Si continua a tal modo finchè un poco di ossido ferrico rimane indisciolto. L'ammoniaca adoperata dev'essere diluitissima. Quando il liquido perde il suo colore, è pruova che tutto l'ossido ferrico si è precipitato, e che si mise un troppo eccesso di ammoniaca; conviene allora aggiungere una nuova quantità di acido, e saturare con più circospezione. Adoperasi , per determinare la precipitazione , un succinato perfettamente neutro; il succinato sodico cristallizzato è quello che meglio conviene : usasi anche il succinato ammonico, ma csso è sovente acido, anzi lo è sempre quando è cristallizzato; per questa ragione si procura di saturare la dissoluzione coll'ammoniaca in modo che non eserciti reazione acida , nè reazione alcalina. Non è già necessario servirsi del succinato ammonico fuorche nel caso che il liquido contenga un alcali fisso, di cui occorra determinare la quantità,

Il succinato ferrico si precipita di color rosso pallido, e la maniera di ottenere che il precipitato si faccia compiutamente, consisto nel riscaldare poi la massa vicino » 100°. Si lava sul feltro versandovi sopra dell'acquia cariera di ammoniace (1), per estarire una parte dell'acido succinico, perche deest meno temere che facendo poi roventare il precipitato, l'accido riduos l'ossido ferrico allo stato di

ossido ferroso.

Si fa coventare il succinato ferrico in un vaso di vetro o di porcellan a, che si deve cuoprire al momento della prima impressione del calore, perchè accade sovente che la massa decrepiti un poco; poi si lascia sperto il vaso. La calcinazione si può far anche in un crogiuolo di platino inclinato, nel quale entri l'aria quanto basta; ma ordinariamente l'acido succinico, a contatto col platino ripristina: il ferro, che altora si combina col platino e rimane una macchia nera difficite a toglierai. La maniera di risculdor I crogiuoli di pornera difficite a toglierai. La maniera di risculdora Consociona. Non traceramento alcuna delle precuntionan all'articolo Casociona. Non traceramento alcuna delle precuntionan all'articolo Casociona. Non traceramento alcuna delle precuntionan all'articolo calorio di condo ferrico rosso, alcune parti del quale sono attrabili dalla calmania, ma persitro, trattandolo coll'acido nitrico, non aunenta scasibilimente di peco, per cei quest' operazione divirene instile.

Si possono anche usare i benzoati per precipitare l'ossido ferrico. Ma questi sali hanno l'inconveniente di produrre un precipitato vo-

BERZELIUS Vol. IX,

<sup>(1)</sup> Se l'ammoniaca contiene acido carbonico, si discioglie un poco di suc-

Il liquore dal quale si è precipitato l'ossido ferrico, contiene ancora dell' ossido manganoso e dell' ittria. Dopo aver precipitati questi corpi coll' ossalato o col carbonato potassico, si lavano, si calcinano in croginoli di platino pesati, si sciolgono nell'acido nitrico, si svapora la soluzione a secchezza e si riscalda il residuo nel crogiuolo fino al rosso nascente od all' incirca. Con questo mezzo l'ossido manganoso abbandona l'acido nitrico e passa ad ossido manganico , ena l'ittria rimane allo stato di sale basico. Dopo il raffreddamento, si estrae questo sale con la macerazione coll'acido nitrico allungatissimo e privo d'acido nitroso. L'ossido manganico non si scioglie, ma gran parte ne aderisce al croginolo con forza tale che non si può togliere. Ecco perchè il croginolo di cui si fa uso deve essere stato pesato precedentemente. Si feltra il liquore, si lava l'ossido manganico e si calcina nello stesso croginolo. Si svapora la soluzione del nitrato d' ittria a secchezza , si scaccia l'acido nitrico con la calcinazione e si pesa la terra. Fo in questo luogo notare che l'ossido manganoso e l'ittria non possono esser separati col carbonato d'ammoniaca ; l'ossido manganoso passa con la terra nel liquore allo stato di sale doppio cell'ammoniaca; inoltre, il carbonato d'ittria non perde intieramente l'acido carbonico con la calcinacione ; si scioglie sempre con debole effervescenza negli acidi.

Secondo Esempio. Nell' esempio precedente, la magnesia non entrava come principio costituente. L'esistenza della magnesia richiede un diverso metodo di operare, perchè essa e l'allumina hanno tanta affinità l'una per l'altra che quando si unisce una dissoluzione di queste due terre coll'ammoniaca caustica; una porzione della magnesia si precipita coll' allumina, allo stato di alluminato magnesico, della quale combinazione se ne possono vedere le proprieta nel Tom. II, p. 353.

a). Rappresentiamoci una combinazione di silice, di allumina, di magnesia, di calce e di ossido ferrico, come si presenta sovente nel pirosseno e nell'anfibolo. Noi supponiamo che la silice sia stata separata secondo i principi svilappati precedentemente. Rimangono da separare le une dalle altre quattro basi , la calce , la magnesia , l'allumina e l'ossido ferrico. Il liquore acido, da cui si separo la silice con la feltrazione, si diluisce coll'acqua di lavacro, e si versa in un vaso cilindrico che possa ricevere un coperchio simile ad un vetro da orologio. Vi si aggiunge poi per piccole porzioni una dissoluzione di bicarbonato potassico o ammonico. Si manifesta una viva effervescenza, che potrebbe cogionare la proiezione di una parte del liquido , se non si avesse cura di tener coperto il vaso , anche quando si aggiunge il carbonato alcalino. Questo sale precipita l'allumina, e l' ossido ferrico ; ma la calce e la magnesia rimangono nel liquido . allo stato di bicarbonati. Vediamo da prima come si debba trattare il precipitato.

b). Lavasi bene questo precipitato; ma quando si adoperò il bicarbonato potassico, è impossibile, facendo seccare e arroventare come trousai, determinare il peso dell'altamina sottreendo quello dell'ossido ferrico perche l'altamina coal precipitat continer del carbonato potassico allo stato di combinazione insolubile. Toglicsi dunque dal feltro, sopoliasi la carta con un acido di quello che poi restarvi aderente, e si fa digerire la massa con la potassa caustica, e clulacacia indiscolito l'ossido ferrico; si lava quest'ossido, si acco, si
fa roventare, e si pesa. Se contenese manganese, si ridiscioglicrebbe, e si tratterebbe con un succinato, come fa detto precedentemente. La dissoluzione alcalina si soprassituri coll'acido lirocolorico
ammonico. Si lava il precipitato coll'acqua bollente, si disesce e si
fa arroventare. Occorre sempre discioglierlo di nuovo, come ho detto precedentemente, a fine di saiscurarsi se contiene o no silice.

Osservazione. Alcuni chimici, per evitar le spese, sogliono precipitare l'allumina dal liquore alcalino con una dissoluzione di cloruro ammonico, persuasi che il cloro saturi il potassio e precipiti l'allumina, mentre che rendesi libera l'ammoniaca. Ma quest' alcali , massimamente quando è in grande eccesso, discioglie molta allumina, la quale non si precipita che quando si svapora il liquore finchè siasi scacciata tutta l'ammoniaca. Trascurando questa evaporazione, ne risulterebbe necessariamente una perdita. Inoltre presentasi in tal caso una circostanza cui di rado si presta bastante attenzione ; quella cioè che il grande eccesso di ammoniaca caustica sviluppatosi nel liquore, contribuisce a determinare la precipitazione d'una parte della potassa coll'allumina , di maniera che , quando l'analisi venne eseguita diligentemente, trovasi sempre un eccesso facendo la somma dei principi constituenti. Al contrario quando si precipita l'allumina da una dissoluzione acida col carbonato ammonico, il liquore contiene dell' acido carbonico libero, che distrugge l'affinità dell'alcali per l'allumina.

c). La calce e la magnesia rimaste disciolte nel liquido precipitato col bicarbonato, possono venir separate l'una dall' altra in molte maniere. 1º. Si sutara il liquore coll'acido idroclorico, se ne succia l'acido carbonico, e vi si aggiunge un piccolo eccesso di ammoniaca casuttea. Poscia vi si versa dell'ossalato ammonico, fanche ve-

niaca caustica. Poscia vi si versa dell'ossalato ammonico, finchè redesi produrre un precipitato, si lascia in quiette il liquore acciocchò la separatione di esso possa farzi compitatamente. Il precipitato si raccoglie sopra un feltro, e si tratta come nell'esempio precedente. Il liquore feltrato, unitamente all'acqua di lavacro, si svapora facendolo bollire in un matraccio di vetor, e si precipita col carbonato potassico. Dopo che si è schiarito, decantasì la parte chiara, si lavati precipitato con un poco d'acqua, si sasporea a secchezza al liquo-

re feltuto o versasi dell' acqua bollente sulla massa che rinnue, la cquale lascia per residuo una nuora quantila di magnesia. E necessario , che dopo disciolta questa massa, il liquore reagiesa alla maniera degli alcali: altrimenti vi si aggiunge dell', alcali, e si dissocca di 
nuovo. Le due porzioni di magnesia si mettono sopra uno stesso feltro, e si lavano con acqua bollente. Il lavarero si fa con rapidita, 
non continuandosi troppo a fungo, perchè la ungnesià è un poco solabile nell' acqua. Secondo l' esperienze di Pyfe, una parte di corbonato magnesico si discioglie in novemila parti di acqua bollente. Se,

al contrario , adoperasi l'acque fredda nel lavacro , si fa più lentamente, e allora una parte del precipitato disciogliesi in duemila e cinquecento perti di acqua. Si calcina bene la magnesia, e si pesa allo stato caustice. Poscia disciogliesi nell'acido idroctorico, si svapora la dissoluzione a secchezza, e si ridiscioglie la massa rimanente nell' acqua acida ; resta una quantità notabile di slice , che ordinariamente più che da tutte le altre sostanze, è ritenuta dalla magnesia, non che dall' ossido manganoso e dall' ossido zinchico.

2º. Si versu del carbonato potassico nel liquore e si svapora a secrhezza. Versando dell'acqua sulla massa salina, ottiensi un residue însolubile di carbonato calcico e magnesico. Lavasi bene questo residuo, sì satura coll' scido solforico distillato, e si riscalda finchè comincia a roventarsi. Si pesa la massa, si esaurisce con una dissoluzione saturata di soffato calcico nell'acqua , si dissecca quello che rimane, si fa arroventare e si pesa. La dissoluzione di solfato calcico non estrae che del solfato magnesico, il residuo insolubile è solfato calcico : la perdita è dunque di solfato magnesico. La quantità delle due basi si calcola dietro la composizione dei loro solfati , che trovasi indicata nelle tavole.

Si può anche sciogliere la mescolanza de' due carbonati nell'acido idroclorico, svaporare la soluzione a secchezza e riscaldar dolcamente il residuo fino a che svolge vapori d'acido idroclorico. In questa operazione, il clorero di magnesio scompone l'acqua producendo magnesia ed acido idroclorico. Il residuo risculdato contiene alfora del cloruro di calcio mescolato con cloruro di magnesio basico. Si umetta con acqua il residuo, poi si mescola con ossido mercurico puro , in quantità proporzionale al peso della massa , si fa seccare il tutto e si riscalda sino al rosso nascente. Rimane della magnesia , e si volatilizza del perclorare di mercario , ossigeno e mercario metallico. Si scioglie il cloruro di calcio e si lava la magnesia con acqua bollente, si secca e si calcina, fu seguito si trasforma il cloruro di calcio in solfato.

3°. La calce si precipita, come precedentemente, coll'ossalato ammonico. Si versa poi nel lignore del fosfato sodico unito ad un poco di ammoniaca caustica, perchè il sale neutro semplice non avrebbe azione; il precipitato che ne risulta, ch'è un sotto fosfato ammonico-magnesico, si lava, si calcina e si pesa. Questo metodo che verme proposto da poco, non è però certo, perchè il precipitato. quantunque totalmente insolubile quando il liquore contiene un eccesso di fostato, viene disciolto dall' acqua pura che serve al lavacro, dalla quale precipitasi nuovamente, quando si aggiunge un fosfato. Questa solubilità, di cui non si tenne conto facendo uso di questo metodo, rende incerto il risultamento, quantunque siasi corretto con un calcolo inesatto, supponendo che il precipitato calcinato contenga quaranta per cento di magnesia, mentre non ne contiene realmente che 36,67. Con quest' errore si suppliva alla perdita cagionata dal lavacro, ammettendo cioè nel precipitato una maggior quantità di magnesia. In conseguenza, si separa la magnesia col carbonato petassico, come ho detto precedentemente, oppure si può svaporure il liquore a secchezza, e far arroventare il sale rimanente, restaudo così la magnesia insolubile nell'acqua.

Tanzo Esampio. Allorchè i minerali contengono un alcali, è necessario per estrarnelo, ricorrere ad una operazione particolare, che non ha alcuna difficoltà , se il corpo è solubile in un acido. Se è composto, per esempio, di sillee, di soda, di calce e di allumina, si riduce in polvere fina, e si discioglie nell'acido idroclorico. La dissoluzione si rapprende ordinariamente in gelatina. Si svapora la massa a serchezza, si umetta il residuo prima coll' acido idroclorico concentrato, poi coll'acqua, si separa la silice con la feltrazione, e si lava; si versa poi nella dissoluzione dell'ammoniaca caustica, che separa l'allumina; indi si aggiunge dell'ossalato ammonico che precipita la calce. Dopo la separazione di queste due basi, si svapora il liquore a secchezza, e si riscalda la massa salina rimanente in un crogiuolo di platino di cui sia noto il peso ; affinchè non isvolgasi più cloruro ammonico , poscia si pesa il residuo. Questo residuo non si dee risgaldare al punto di fonderlo, perche a questa temperatura potrebbesi volatilizzare una certa quantità di cloruro potassico. Il sale così ottennto è un cloruro potassico, sodico o litico. Nell'ultimo caso, esso cade in deliquescenza; negli altri due, non prova alcuna alterazione. Se, dopo l'aggiunta dell' ossalato ammonico, si fosse trascurato di riscaldare il liquore, non sarebbesi tutta la calce precipitata, e allora il residuo conterrebbe anche del cloruro calcico , che attrae l'umidità dell'aria ; ana questo sale verrebbe precipitato immediatamente dal carbonato ammonico. Se il minerale contenesse magnesia, la maggior parte di questa terra rimane indisciolta, quando si tratta la massa calcinata coll' acqua, e si può pesare : quello che la dissoluzione ritiene tuttavia, può precipitarsi coll' ammoniaca caustica concentrata.

V' ha più metodi per determinare se l' alcali Irovatosi sia polassa o soda. Si può , per esempio , versare dell'acido tartrico nella dissoluzione salina ed evaporar dolcemente; si precipita del surtartrato potassico. Oppure, si aggiunge del cloruro platinico, il quale precipita un cloruro platinico potassico. Quando nè l' una nè l' altra di

queste reazioni avvicne, il sale ha per base la soda.

Se casualmente si offrisse una mescolanza dei due alcali, è difficile separarli in modo di determinarne esattamente le proporzioni. Tra i molti metodi da me sperimentati, il seguente è quello che meglio riusci. Si mescola il sale ottenuto con tre volte e tre quarti del suo peso di cloruro platinico-sodico cristallizzato, quantità precisamente bastante acciocchè il potassio possa sostituirsi al sodio contenuto nel sale doppio, se il sale che si esamioa non contiene che cloruro potassico. Si discioglie la mescolanza in un poco di acqua, e si avapora a secchezza a dolcissimo calore, poi si tratta coll'alcoole, che discioglie il cloruro sodico e il cloruro platinico-sodico e non discioglie punto il cloruro platinico-potassico, il quale si lava coli alcoole; si fa seccare e si pesa. Centa parti di questa sale ne contengono 30,86. di cloruro potassico. Quello che manca al peso del sale su cui si operò , dev' essere cloruro sodico. La quantità di alcali che corrisponde a questi cloruri si calcola con le tavole.

Osservazione. Non conviene adoperare il solo cloruro platinico, perche bisogna metterne una quantità eccedente, che viene con facilità scomposta dall'alcoole, in cui , al contrario, il cloruro platinico-sodico è solubilissimo senza scomposizione.

QUARTO ESEMPIO. Quando il minerale contiene alcali ed è insolubile negli alcidi, bisogna ridurlo in polvere fina con la levigazione, e far arroventar questa polvere con tre a cinque volte il suo peso di carbonato baritico puro , ottenuto precipitando il nitrato baritico puro e cristallizzato col carbonato ammonico. La calcinazione si fa in un crogiuolo di platino ad una temperatura molto elevata. Ottiensi una massa agglutinata e non fusa, che si discioglie nell'acido idroclorico assai diluito ; la maggior parte della silice rimane ordinariamente allo stato di polvere fioccosa e insolubile. Si svapora la dissoluzione a secchezza, e per separarne la silice, si tratta assolutamente come dopo la calcinazione coll' alcali. Se vuolsi determinar anche la quantità delle altre sostanze oltre l'alcali, queste si precipitano coll'ammoniaca caustica, procedendo come ho detto precedentemente; poscia precipitasi la barite coll' acido solforico. Meglio è peraltro determinare i principi costituenti mediante un alcali, scuoprendo il peso dell'alcali con una esperienza a parte, mediante il carbonato baritico. Dopo la separazione della silice, si versa nella dissoluzione una mescolanza di solfato ammonico, ed una quantità sufficiente di ammoniaca caustica, si precipltano insieme allumina, ossido ferrico e sofato baritico; il precipitato che formano è molto meno voluminoso, e in conseguenza assai più facile a lavare che non sarebbe stata l'allumina sola. Se poi voglionsi saggiare gli altri principi costituenti, si possono estrarre dà questo precipitato comune coll'acido idroclorico. Il liquore feltrato può anche contener della calce; è necessario precipitar questa terra coll'ossalato ammonico, raccoglieria sopra un feltro e lavarla. Il liquor chiaro unitamente all' acqua di lavacro, si svapora a secchezza, mettesi il residuo in crogiuolo di platino pesato, chiuso con coperchio convesso internamente, e si riscalda con molta circospezione. La massa si scompone bollendo un poco, svolgonsi dell'ammoniaca e del solfito ammonico, e rimane da ultimo una massa Jiquida di sursolfato potassico, che puo provare il calore rovente ancora per qualche tempo, prima di divenir neutra. Per discacciare l'ultimo eccesso di acido solforico, io son solito d'introdurre un pezzo di carbonato ammonico , entro un piccol cucchiaio di platino, metter poi il coperchio sopra il crogiuolo , e lasciarvi il cucchiaio finchè tutta l'ammoniaca sia volutifizzata. Ma il carbonato ammonico non deve esser messo nel crogiuolo se non dopo la perfetta consolidazione della massa, senza di che il sale liquido si gonfia e getta sopra il cucchinio qualche porzione di cui è difficile conoscere il peso. Cost operando, l'acido solforico si svolge coll'ammonica, e il sale diviene ncutro.

Per riconoscere quale alcali trovasi combinato coll'acido solforico, tartatsi prima it sale coll'acidoe, che discioglie il solfato litico, lasciando i solfati potassico e sodico. Si disciolguno questi sali nell'acidano, si abbandonano alta cristallizazione, mediante la quale distinguosi facilmente il solfato potassico, e il solfato sodico, quando sono soli; ma sei due alcali sono insieme mescolati, o se la forma dici cristalli non è bene determinata, è necessario pesare una certa quantità del sole, arroventato prima, discioglierlo nell'acqua, e precipitare la dissoluzione coll'acetto baritico; i ndi si svapora a sec-

chezas, e si distrugge l'acido acetico con la calcinazione. Si separa poi l'aicali coll'acqua, che lascia, senza disclogilerlo, l'eccesso di barite che vi si è messo. La dissoluzione si sutura poi coll'acido idroclorico; si svapora a secchezta si discloglie il residuo nell'acqua; e si saggia col sale platinico nella maniera superiormente indicata.

Quando un minerale contiene magnesia, ottiensi sempre questa terra allo stato di solitato magnesico combinato col solisto sìcalino. Si scopre la sua esistenza versando nella dissoluzione concentrata del sale un grande eccesso di ammoninea caustica concentrata, che precipita una parte della magnesia. Se ciò avviene si svapora a secchezza, per iscacciar l'ammonisca, e trattasi il sale rimanente, come fu detto, coll'acetato baritico; se, dopo la combustione dell'acido acetto trattasi il residuo coli esqua, questa discoglie l'alcali, lasciando la magnesia col carbonato baritico; poscia si può separar questa terra dalla barite, mediante l'acido solorico. È necessario prestarri sempre qualche sticnione, a fine di non prendere la litina per magnesia o la magnesia sor litina.

Osservazione. Adoperavasi in addietro il nitrato baritico per iscomporre i minerali che contengono alcali. Questo metodo non è ora più in uso, perchè i crogiuoli di platino si ossidano in tale operazione, la quale non può in conseguenza eseguirsi che in crogiuoli d'argento, che sono agualmente alquanto intaccabili, per cui si ottiene dell' argento misto con la silice. Inoltre, il nitrato baritico si fande e bolle durante la scomposizione, per cui si può temer qualche perdita cagionata dalla proiczione. Gehlen fu il primo che propose l'uso del carbonato baritico. Posteriormente Eggeert sperimento di usare l'ossido piombico nell'analisi dell'albite, e Berthier propose l'uso del nitrato piombico in crogiuoli di platino, c l'ossido piombico soltanto in quelli di argilla , per eseguire l'analisi di tutt' i minerali che contengono alcali. Quantunque l'ossido piombico si possa rigorosamente usare , esso offre tuttavia alcuni inconvenienti , e il principale consiste nel pericolo che il crogiuolo rimanga distrutto, se v' ha piombo che si ripristini ; inoltre esso disciogliesi difficilmente nell'acido idroclorico. È poi necessario ricorrere ali acido nitrico per disciogliere la massa calcinata; dopo che vennneró coll'ammoniaca precipitate tutte le materie disciolte , il liquore contiene molto nitrato ammonico, che sempre si gonfia, e getta degli spruzzi di materia nell'evaporazione a secchezza. Finalmente, ottiensi in nitrato alcalino col quale non si può calcolare il peso dell'alcali tanto sicuramente come con un solfato o con un cloruro. In un' analisi quantitativa, gli esatti risultamenti sono tanto preziosi, a confronto del valor pecuniario dei reagenti, che non è certamente economia tralasciare il miglior reagente quando si possa avere.

Finalmente la quantità dell'aleali può anche determinarsi servidadis, come ho detto di sopra, dell'acido idrofluorico o dello spato fluoro puro e acido solforico, per render solubili i principi costituenti d'un mingrale insolubile; si esamina poi il solfato ottenu-

to , seguendo le regole esposte precedentemento;

Quinto esembo. Vari silicati, principalmente le miche e gli amfiboli, contengono una piecola quantità d'un fluoruro. In simile occorrenta è necessario di fare un'esperienza particolare per la determinazione del fiutoro. Si caloria il minerale con alcui, si caunticce la massa calcinata coll'acqua bollente e si lava la parte insolubile con acqua a 100°. Con questo mezzo è sempre scomposta percite è formata di sotto-silicati doppi d'alcali con allamina, catec, e magnesia, ecc. e si finisce di lavare 1 quando l'acqua di lavanda rimane una picciolissima macchia.

La soluzione contiene carbonato, alluminato, silicato ed una piccola porzione di fluoruro sodici. Vi si aggiunge del carbonato d'ammoniaca fino a che formasi precipitato, e poi una soluzione di carbonato zinchico nell'ammoniaca caustica fino a che non si precipita più nulla. Si svapora allora il liquore a mite calore a secchezza, coprendo il vaso con vetro cenvesso, fino a che l'ammoniaca che si svolge non produca più sbalzi : si scioglie la massa nell'acqua bollente e si lava la parte insolubile eol medesimo liquido. Si riduce l'acqua di lavacro a piccolo volume coll'evaporazione in vaso di platino, col liquore che è il primo colato. Quindi si satura con precauzione il liquore coll'acido idroclorico, di cui si aggiunge il minore eccesso possibile. In quest operazione producesi copioso sviluppo di gas acido carbonico. Si fa svolgere tutto l'acido carbonico esponendo per 24 ore il liquore ad una temperatura di 20° a 30 al più. Frattanto si è mescolata una soluzione di cloruro calcico in una boccia con ammoniaca caustica in leggiero eccesso, e si è abbandonata questa mescolanza a se stessa per 48 ore, per ottenerla priva di carbonato calcico, che ha potuto formarsi. Questo liquido chiaro si unisce allora col liquore leggermente acido, fino a che esala l'odore d'ammoniaca; poi si versa prontamente la miscela in boccia, che si ottura. Con questo mezzo il fluoro si precipita in combinazione del calcio. Allorchè si è depositato il precipitato, si decanta il liquido chiaro e se ne riempie la boccia con acqua stillata. privata d'aria coll' ebollizione e poi raffreddata. Chiaritosi il liquore si decanta l'acqua per rinnovarla. Si raccoglie quindi sul feltro il fluoruro di calcio e si lava; mentre non decsi più temere che si produca del carbonato di calce. Si dissecca, si calcina e si pesa il fluoruro calcico e si calcola il quantitativo di fluoro.

L'aggiunta del sineato d'ammoniaca ha per oggetto di combinar l'allumina e la silice coll'ossido sinchiro, ciò che le rende perfettamente insolubili nel liquore alcalino. Se deesi arer riguardo a questi corpi , si scioglie la combinazione nell'actio idrocdorieo, si suspora la soluzione, per render la silice missolubile , si mescola la soluzione d'ossido sinchico e di allumina con quanto basta d'acetato prassico per saturar tutto l'acido idroclorico con la polassa, si precipita l'ossido sinchico coll'idrogeno solforsto e poi l'allumina col· l'ammoniaca.

Worhier ha proposto un altro metodo al quale si può ricorrere per determinare il fluoro. Si mescola il miorneale pessato infiniamente cun silice pura, purche non contenga già un silicato, s' introduca la miscela in un piccelo matraccio, vi si aggiunge dell' acido sollorico bollito e concentralissimo, e a chiude sollectimanente il vaso con un turacciolo, che dà passaggio ad un piccolo canaello ripisco di

choraro calcico ed all'extremità libera assottigizito. Si pesa allors tutto D' apprasto e poi al riscalda fino a che non più ai svoleg gas fluoridoailicico. Le ultime porzioni si secciano mettendo l'appravto sopra la stabbia celda stoto la campana d'una macchian preusmeire a facendo il vòto. La perdita di peso indica la quantità del fluoruro di silicio. Ciacanna parte di fluoro produce 1,355 di lasorido silicio;

#### 2. Fosfati ed Arseniati.

Questi sali incontransi ordinariamente mescolati in natura. La miglior maniera di scomporre quelli che hanno per base gli ossidi metallici consiste nel farli roventare con tre volte il loro peso di curbonato potassico; dopo il lavacro della mussa coll'acqua, rimangono le basi indisciolte. Se prima di trattar la sostanza coll'alcali, si è avvertito di farla roventare e pesarla, il peso delle basi rimaste indica la quantità di acido che venne estratta dall'alcali ; bisogna peraltro eccettuarne i sali ferrosi, e manganosi. Si disciolgono le basi nell'acido nitrico , oppure , se queste basi sono l'ossido ferrico e l'ossido manganico, si sciolgono nell'acido idroclorico misto a piccola quantità di alcool; poi col gas solfido idrico si precipita tutto quello ch' è precipitabile. Si svapora compiutamente il gas e si precipita coll'ammoniaca ciò che è ancora disciolto nell'acido. Allorche v' ha al tempo stesso del fosfato calcico, questo sale comportasi come una base precipitabile dall'ammoniaca. Conviene allora disciogliere il precipitato nell' acido acetico, trattare la dissoluzione col solfido idrico, se essa contiene degli ossidi precipitabili con questo reagente, evaporare Peccesso del solfido, e versare dell'acetato piombico nella dissoluzione finche cessi di precipitare fosfato piombico ; poscia , per distruggere il sale piombico messo in eccesso, adoperasi il solfido idrico, prima di procedere alla separazione delle basi, seguendo il metodo teste indicato per operar quella degli ossidi metallici.

La dissoluzione alcalina contiene dell'acido arsenico e dell'acido fosforico, o soltanto uno di essi. Ma può anche contener dell'allumina , se questa terra trovavasi nel minerale. Si satura l'alcali coll'acido nitrico; se nulla precipita, l'alcali non conteneva allumina, della quale in ogni caso scopronsi anche i più leggieri vestigi saturando coll'ammoniaca il liquore, al quale si è aggiunto un leggiero eccesso di acido. Quello che precipita a tal modo è un sotto-fosfato od un sotto-arseniato alluminico. Se non v' ha che uno di questi acidi, si precipita coll' acetato piombico, e il precipitato è un arseniato od un fosfato sesqui-piombico, dal quale si può calcolare il peso dell'acido. Se'trattasi di tutti e due gli acidi uniti, mettesi la dissoluzione in un fiasco tubulato, nel quale si scompone, fuori del contatto dell'aria, introducendovi una corrente di gas solfido idrico, finchè l'arseniato siasi convertito in solfo-arseniato; si precipita il solfido arsenico da quest' ultimo coll' acido acetico, si lava, si fa seccare a 100º in una corrente di aria secca, e si pesa. Esso può servire a calcolare il peso dell'acido arsenico. Il liquore che venne precipitato dall'acido acetico, si fa bollire, per iscacciarne fin gli ultimi vestigi di solfido idrico, e si precipita l'acido fosforico coll'acetato piombico.

I fosfati terrosi non si 1.0330no anchizzare col solo alcali : è ne-

cessario aggiungervi dell' acido silicico e roventarli insieme. La massa, trattasi poi coll'acqua, che discioglie del fosfato e del silicato alcalini. Le basi rimangono allo stato di silicati , e si trattano come tali. Si ottiene l'acido silicico dalla dissoluzione salina saturandola colt' acido nitrico ed evaporandola a secchezza; il rimanente del metodo da seguirsi è facile dedurio da ciò che precede. Intanto i fosfati e gli arseniati nativi contengono quesi sempre cloro e fluoro, ai quali bisogna badar nell'analisi. Per determinarli contemporaneamente agli acidi menzionati, può operarsi nel modo seguente. Dopo aver calcinato la materia del saggio col carbonato di soda e trattata la massa coll' acqua , si satura il liquore alcalino così ottenuto per quanto è possibile esattamente coll' acido nitrico in vaso di platino , osservando attentamente se formasi precipitato, il quale deve essere esaminato a parte. Se non si forma precipitato, si aggiunge un leggiero eccesso di acido nitrico e si precipita il liquore col nitrato d'argento. Si riscalda affinchè il cloruro d'argento possa riunirsi , si decanta il liquore chiaro e si rinnova l'acqua. Si riscalda la nuova mescolanza, si decanta il liquore chiaro e si unisce al precedente. Si può intanto raccogliere il cloruro d'argento sopra un feltro pesato e lavarlo, senza temere che il vetro sia attaccato, nel caso in cui la materia del saggio conteneva fluoro. Inseguito di che si precipita con una mescolanza di nitrato d'argento e di ammoniaca caustica. Il precipitato è formato di sotto-fosfato e di sotto-arseniato argentici. Prima di feltrare, si scaccia l'eccesso di ammoniaca coll' evaporazione, affinchè veruna particella dei sali precipitati possa essere ritenuta in soluzione. Per abbreviare il lavoro si può , dopo aver soprasaturato il liquore coll'acido nitrico , mescolarlo coll' ammoniaca , versarlo allora in un vaso di vetro, separar con la feltrazione il precipitato che può formarsi, per sotto-porto ad esame particolare, precipitare il liquore ammoniacale col nitrato d'argento e syaporar l'eccesso d'ammoniaca a bagno-maria. Il precipitato che allora si ottiene contiene del cloruro argentico ed i due sotto-sali citati. L'acido nitrico scioglie i sotto-sali e rimane il cloruro d'argento, che si lava e si pesa. Si precipita la soluzione nell'acido nitrico con una solnzione di sale marino o di sale ammoniaco, si separa il cloruro di argento e si neutralizza l'acido libero con un alcali , quindi si precipita l'arsenico coll'idrogeno solforato nel modo superiormente riferito,

Or se vuolsi profitare d'un perfezionamento proposto da Wochern el metodo per determinare l'arsenica allo asto di solfaro, si unisce il liquore privato dall'argento con una solusione saturata di agas acida solforosa ordi ecqua, e e si fa bollir la mescolamaz fino a che tutto l'acida solforosa che si è posto in eccesso sia di nuovo dell'acida arsenico, che caso si trasforma in acida solforosa che posto dell'acida arsenico, che caso stesso passa allo stato d'acida arsenico. Colli diregeno solforato. Si presipita questo solforo con picodo quantità d'acida idroclorico, si resegista questo solforo con picodo quantità d'acida idroclorico, si resegista questo solforo con la secono solforo con percenta quantità d'acida idroclorico, si raccoglie sopra un feltre, si lava, si secca a 100° e si pesa,

Qualc che siasi il metodo d'analisi che si adotta , rimarrà ancora a determinare l'acido fosforico. Si priva il liquore dell'idrogeno solforato, si mescola con eccesso d'ammoninca casatica e si peccipita col cloruro di bario. Si lava bene il precipitato, si calcina e si pesa. Si bapsa quindi con acido idroclorico allangato e bollente. Il solfato barritico che può contenere e che si è formato coll' acido solforico introdotto durante l'operazione, non si scioglie; si separa con la feltrazione, si caciona, si pera, ed il suo peso si deduce da quello del fastato barritico. Giò praticato, si precipita la barrite dal liquore acido, coll' acido solforico, si lava il precipitato, si calcina e si pesa per calcolare il peso della barrite. Sottnendo questo peso da quello del fosfato barritico, ottiena quello dell' acido fosforico.

Il fluoro che la materia del seggio poteva contenere, rimane nel liquoro precipitato dall'argento; giacchi i fluoruro d'a regento è quanti con l'argento per la superio del propositione del intro calcico, alla cuale siasi aggiunto, § 80 rec prima, un eccesso d'ammonisca e che ha depositato tutto il carbonato calcico che ha pottot produris. Il fluoruro di calcico the a pottot produris. Il fluoruro di calcico the si precipita si sottomette al trattamento superiormente descritto, p. §0. Ma dessi prima assistente carrer, se questo precipitato è realmente fluoruro di calcico, e non fosfato od arseniato calcico, corpi che han potato produrei se l'operazione non è stata bene eseguita. Questo seggio è esegue meglio al cannello.

Si può anche far l'analisi de fosfati terrosi , aciogliendoli con la digestione nell'acio altirico, o mescolando la soluzione coll'ammoniaca caustica fino a che il precipitato incomincia a non più ridiscioglierisi, aggiungendo quindi dell'a ectato piombico finche non si formi più precipitato. Si separa quest' ultimo e si pesa. Inseguto si precipita il piombo dalla soluzione coll'idrogeno solforato, si accacia col calore l'eccesso d'idrogeno solforato, e si precipita la terra con un reagente conveniente.

Nell'analisi del fosfato di ferro, s'incontran spesso i due gradi di ossidazione di questo metallo. Indicherò più innanzi il modo di de-

terminare l' uno e l' altro ossido.

3. Carbonati.

Occorre spesso di dover determinare la quantità di acido carbonico contenuta ne carbonati o nelle mescolanze de carbonati con altre combinazioni. Questa determinazione può farsi per via umida e per via secca.

1. Per via amida. Il principio di questo metodo consiste a sciogliere un aegio pestoli in un acido e di aletermiane il peso dell'acido carbonico che si svolge. A tale oggetto è necessario che l'acidocarbonico si svolga allo stato anldro, non ne rinnaga nel liquore, e che il gas sviluppisi con una certa lentezza per potersi dissecure; Inoltre fa d'uopo che l'ordigno che si adopera sia abbastanza leggiero per-potersi pesare con la maggiore castlezza.

La fig. 1, Tav. V, rappresenta l'ordigno adattato a quest'uopo. È composto di due boccie cilindriche, A e B, sottii i, leggiere, ad apertura alquanto larga. I colli si otturano con buoni tappi foruti con due buchi pel passaggio de cannelli. La boccia A riceve da una parte un cannello porco lungo, C D, curvato ad angolo retto e pochissimo immerso nella boccia; dall'altra parte un canna ordina-ria pel cloruro di calclo, G. Alla boccia B s'adattano due cannelli analoghi, ma il cannello ad angolo retto, D F, discende fino al fondo del vaso, e la canna pel cloruro di calcio, H, occupa una posizione orizzontale e presenta una palla E dal lato della boccia : tale disposizione è chiaramente indicata nella figura, I cannelli ad angoli retti si riuniscono esattamente con cannello di gomm' elastica. La boccia A riceve il saggio di cui vuolsi determinare l'acido carbonico e la hoccia B serve a contener l'acido. Si pesa prima l'apparato coll'acido, ma senza il saggio, e quando l'equilibrio è stabilito, s'introduce il saggio nella boccia A, e si pesa di nuovo. Per far giungere l'acido a piceole porzioni in A, si aspira dolcemente per l'estremità libera della canna con cloruro di calcio G, oppure, ciò che è preferibile, si adatta esattamente all'estremità aperta della canna con cloruro di calcio H una piccola pera di gomm' elastica, che si comprime con la mano ogni volta che vuolsi far passar l'acido da B in A. L'acido carbonico attraversa allora la canna col cloruro calcico H e vi deposita la sua acqua, Intanto il liquido ritiene alla fine del gas acido carbonico che bisogna scacciare con una corrente d'aria atmosferica. A tale oggetto si mette l'apparato in un bagno di acqua, di cui s' innalza gradatamente la temperatura fino ad 80°. All' estremità aperta di G si adatta un cannello con cloruro calcico, ed all'estremità aperta di H un appurato di aspirazione; e con questo mezzo si fa intanto entrar per G ed uscire per H una lenta corrente di aria secca. La palla E, che si può collocare in una piecola coppa contenente dell' acqua fredda o del ghiaccio, serve a condensare l'acqua prima di giunger l'aria nella canna con cloruro calcico, che altrimenti potrebbesi ostruire per cloruro di calcio disciolto. Se non si abbia bilaneia abbastanza forte per portare le boc-

cie, si può soffare alla lucerna un piccolo apparalo leggerissimo; della forma rappresentata Tav. V fig. 2, e nei quale A serve pel saggio e B per l'acido. Le aperture si chiudono con tapri ciascuno de' quali sia provveduto d'una canna pel cioruro di caicio, come nella citata fig. 1 per A e B. L' operazione si fa allora allo stesso modo come precedentemente. Quest' apparato è fragile, ma si può rifar facilmente per ciascuna operazione.

Si pesa l'apparato dopo l'eliminazione del gas acido carbonico, dopo il raffreddamento ed il disseccamento. Quanto pesa meno di prima

è il peso dell'acido carbonico che si è sviluppato.

L'acido che si adopera è Pidrodorico 'od il intrico. L'acido directorico non dere avrer un peso specifico superiore ad 1,10, a li trimenti il gus acido chrònnico trasporterebbe una piecola quantità di quest'acido in istato di vapore. L'acido nitiro dere escret sato privato d'acido nitroso coll'ebollizione. Può avrere una densità di 1,3 o molto minore, a piacere, e si preferiese sempre alloreche la materia del seggio non lo scompone, e non dà luogo ad uno sviluppo di gas detuossità d'assoto.

2. Per via secca il contenuto d'acido carbonico si determina nel modo seguente. All'estremità d'un cannello barometrico di 3 a 4 politici di lunghezza e d'un vetro refrettario si soffia una pal-

ANALISI DE' BORATI. la A , Tav. V , fig. 3 , la cui capacità sia esattamente sufficiente per contenere la materia del saggio. Si mette questo piccolo apparato in equilibrio sopra una hilancia, poi s' introduce nella palla il saggio disseccato, mercè del disseccatore. Si assottiglia il cannello il più prossimamente ch' è possibile alla palla , senza che questa si riscaldi. quindi si curva la porzione assottlgliata in guisa d'ottenere una piccola storta. A , fig. cit. , indica la forma del cannello per la pesata , e B mostra la storta fatta. Dopo aver pesato di nuovo il piccolo apparato, si adatta ad un piccolo recipiente pesato, con una canna pel cloruro di calcio e simile a quelle che adoperansi nelle analisi delle aostanze organiche ( Tav. IV , fig. 5 od 8 ). Allora si riscalda la palla al rosso, nella fiamma d'una lampana a spirito di vino, fino a che tutta l'acqua sia eliminata. Ciò praticato, con un tratto di lima si taglia il collo della piccola storta ad una certa distanza dal recipiente, perchè riman sempre una goccia di acqua all' estremità del collo. Si pesa il recipiente con la canna col cloruro di calcio ed il pezzo del cannello assottigliato, dopo avere scacciato l'acido carbonico con una corrente di aria sufficientemente prolungata, ed a tale rignardo si segue lo stesso procedimento descritto in particolare trattando dell' analisi organica. Ciò che il recipiente ha guadagnato in peso indica la quantità di acqua. Si pruova la perdita sofferta dal saggio, riunendo i due pezzi della piccola storta, pesandoli insieme, e sottraendo il peso dell'acqua dalla perdita in peso sofferta dal piccolo apparato.

Intanto avviene spessissimo che il calore di cui può farsi uso in quest' operazione, sia insufficiente per iscacciare tutto l'acido carbonico. E perciò si taglia il collo della storta vicino per quanto è possibile alla palla , s' introduce in un crogiuolo di platino , tutta la materia che si può togliere dalla palla, si pesa e si calcina ad un forte calore, fino a che il saggio non più diminuisce di peso con una nuova calcinazione. Dal risultamento in questo modo ottenuto si culcola la perdita totale. Dopo l'esperienza non può farsi a meno di saggiare il residuo con un acido per vedere se fa ancora effervescen-

za sciogliendosi.

# 4. Borati.

La natura ci offre questi sali ora in iststo isolato, ora di sali doppi co' silicati. Tra i borati puri non conosciamo se non quelli di

calce e di magnesia, come minerali.

La miglior maniera di analizzar questi sali consiste a frazionare i saggi polverizzati. La prima metà serve alla determinazione dell' acqua con la calcinazione. L'altra metà si mette in digestione coll'acido idrofluorico, poi si riscalda a bagno maria per eliminare l'eccesso di acido adoperato. Il residuo è un fluoboruro ed un fluoruro. Il fluoboruro è solubile nell'acqua, specialmente quando è acidolata d'acido idroclorico : il fluoruro non si scioglie. Dopo aver concentrata la soluzione e l'acqua di lavanda, si unisce il liquore con eccesso d'acetato di potassa. Con questo mezzo la massa si addensa in un magma, perchè formasi del fluoboruro di potassio. Allora si allunga con alcoul concentrato che aciogiie gli acetati. Si raccoglie il fiaoboruro di potassio sopra un feltro pessato, ai lava coli alcoul freddo, ai dissecca a roo" e si pesa. Dal suo peso si calcola la quantità di acido borico. Si svapora la solutione alcoulica per dissecciare l'alcoul, e si precipita la terra contenata nel liquore che rimane, osservando la regola gli adiciasta. Il fluoruro non disciolto si scompone coll'acido solforico, si pesa allo stato di solfato e quindi si esamina. Si può anche determinare l'acido borico dalla percilia, aggiungendo dell' acido solforico quando l'acido didrofluorico ha cessato di operare, e svaporando gli acidi col calore, di maniera che non rimangon più se non le basi allo stato di solfati, delle quali si determina allora la natura e quantità.

I borosilicati si sicoligono nell'acido idroclorico, e la solusione ai suspora a bogon-maria per separame la silice, col metodo ordinario. Si umetta la massa secca con piccola quantità d'acido idroclorico consentrato, poi si stempera nell'acqua, che scioglie i cloruri e l'acido borico, ma lascia la silice. Per separar le basi sal sopresa-tura questa solusione con carbonato di polassa, poi si svapora in erogiuolo di platino e si calcina dolcemente il sale che rimane. Se allora si versa dell'acqua salla massa rafficolata, i carbonati terrosi rimangono, ed ottiensi uma solusione di cloruro di potassio, di localica si carbonato di solusione con consentato dell'acqua salla massa rafficolata, i carbonati terrosi rimangono, ed ottiensi uma solusione di cloruro di potassio, di localica della consenta della consen

Rammelsberg ha indicato un altro metodo; egli scioglie nell'acido idroclorico, separa la silice, nel modo testè esposto, satura la soluzione acida coll' ammoniaca per precipitare l' allumina e l' ossido ferrico , separa poi la calce coll' acido ossalico , feltra , svapora a secchezza la soluzione che contiene dell'ossalato, del borato e del-·l'idroclorato d'ammoniaca, e scaccia tutte le parti volatili dal residuo con la calcinazione, dopo di che l'acido borico riman solo e può esser pesato. Questo metodo s' usa particolarmente per la combinazione del borato e del silicato di calce. Non si è trovato applicabile in presenza di altre basi , e la separazione di queste dall'acido borico esige l'uso dell'acido idrofluorico. L'acido borico ha inoltre l'inconveniente di sfuggire in notabile quantità con le materie che si svolgono in istato di vapore con la calcinazione. Quantunque l'acido borico sia fisso nelle circostanze ordinarie, si volatilizza in parte in mezzo al vapore di altre sostanze, e si soffrono allora perdite. Un' altra perdita risulta da che i corpi ottenuti precipitando le terre dai loro borati disciolti coll'ammoniaca, son sempre de' borati basici.

Allorchè vi son piecole quantità d'acido borico con sitical ; come l'assinite e la torustina, per esempio, che non sono scomposte dagli acidi; al calcina il saggio col carbonato potassico, ai lisciva la massa calcinata coll' acqua, ai concentra coll' revporazione il liquore che contiene del carbonato e del borato di potassa non che della si-tice y e dell'allumina e si unisce con sufficiente quantità di carbo-

nato d'ammoniaca , per trasformare intieramente l'alcali in biearbonato e precipitare il silicato di allunina. Si lascia allora la maggionato e precipitare il silicato di allunina Si lascia allora la maggiopare dell'ammoniaca svaporare in vaso piano ad un calor di 36°, si feltra il liquore, si satura coll'acido acetto e si unisce quindi con fluoruro potassico fino a che si precipita anocra del borofluoruro di potassio; si aggiunge inseguito dell'alcool e si raccoglie il borofluoruro potassico nel modo superiormente riferio.

#### 5. Titanati e tantalati.

In generale si analizzano dietro lo stesso piano, il quale può tuttavia esser modificato, come succintamente indicherò.

a) Si mescola il saggio polverizzato con bisolfato di polassa e si fonde al calor rosso in crogiuolo di platino. Con questo mezco si scioglie nell'acido libero di questo sale e produce un liquido chiaro. Inseguito di che l'acqua scioglie tutto, o rimane dell'acido tantalico, secondo che si è operato sopra un titanato o sopra un tantalato.

La soluzione del titanato nel bisolfato di potassa si allunga con molt' acqua, si satura coll' ammoniaca caustica e si precipita coll' idrosolfato d'ammoniaca. In tal modo le basi metalliche son trasformate in solfuri, mentre che l'acido titanico si precipita senza alterazione. Si fa chiarire il liquore e , dopo averlo decantato , si bagna in un tratto il precipitato con soluzione acquosa d'acido solforoso. I solfuri metallici formano coll' acido solforoso degl' iposolfiti solubili in acqua, mentre l'acido titanico rimane. Si lava con acido solforoso debole, poi si dissecca, si calcina e si pesa. L'avido titanico però ritiene facilmente una piccola quantità d'acido solforico che accresce il suo peso e che con difficoltà si scaccia con la semplice calcinazione con lampana a spirito di vino. Occorre in questo caso eseguire la calcinazione in un' atmosfera di gas ammoniaco. A tale oggetto si forma con un filo di platino un piccolo triangolo che entra esattamente fino alla metà del crogiuolo. Si mette questo triangolo nel crogiuolo e vi si adatta al di sopra un foglio di platino al quale si è data la forma di coppa, comprimendolo col pestello in un piccolo mortaio da saggi. Allorche il fondo del crogiuolo che contiene l'acido titanico è divenuto rosso, si mette un pezzo di carbonato d'ammoniaca nella piccola coppa e si accomoda di nuovo il coperchio del crogiuolo. Il sale ammoniaco si volatilizza a poco a poco e rimpie il crogiuolo di gas ammoniaco, che trasporta l'acido solforico. Non può mettersi il sale d'ammoniaca direttamente sull'acido, in parte perchè volatilizzerebbesi allora troppo prontamente, in parte perchè se contenesse materia estranea, questa resterebbe su l'acido e ne au-menterebbe il peso. Questo piecolo spediente per calcinare nel gas ammoniaco si adatta a molti casi. Bisogna badare che la piecola coppa non abbia un diametro troppo grande rispetto al crogiuolo, ma lasciare spazio abbastanza ai lati per la libera circolazione de' gas.

La soluzione degl' iposolfiti metallici si unisce con acido nitrico ,

poi si fa bollire e sottomettesi ai trattamenti ordinari.

Se si è operato sopra un tantalato, l'acido tantalico rimane. Si esaurisce coll'acqua bollente, e si tratta il liquore che contiene le

basi secondo la regole ordinarie. L'acido tantalico lavato si tratta coll'idrosolisto d'ammoniaca, quiando è ancora umido. In questa operrazione, l'acido tantalico diventa nero percite l'ossido ferrico che
ritiene si trasforma in soflavo. L'idrosoliato alcalino estra espessissimo
dello stagno o del tunganeno che si acidopono allo asto di solfuri. Il
residano nero si lava con acqua contenente idrogeno solforato (1), poi
i tratta all'debilizione coll'acido idroclorico allungato che acioglic il
solfuro di ferro. L'acido tantalico poi si lava, si dissecca, si calcina nel gas ammoniaco e si pesa.

Si scaccia coll' evaporazione l'idrosoliato d'ammoniaca dal liquore, si fa bollire il residno coll acido nitrico concentrato, per ossiniare i soliari mealine, e si unince il tutto con eccesso d'ammoniaca causitca, che sateglie l'acido tungsito e rimane l'ossido stagnico. Si separa con la feltrazione il liquore ammoniacale, si svapora per discacciarne quasi initeramente l'ammoniaca ni occesso; poi si saggia con una stilla di succinato di ammoniaca, per accertaria d'ell' sasenza dell'ossido stagnico e per precipitario se vi si tuva; inseguito si savapora saccebezza il liquore, si calcina l'acido tunggiere e si pesa. Quantunque in questa esperienza si svolga dell'ammoniaca, non e instile di calcinar di nuovo l'acido prima nel gas ammoniaco, e poi, quando ha preso, mercè questo corpo, un colore azzurro, nell'aria.

L'ossido stagnico è imbrattato di solfo, che si toglie con la combustione. Dopo di che si calcina auche l'ossido nel gas ammoniaco.

b. Ferro-titanato. Secondo Masander il miglior modo di analizzato consiste in calcianelo in una canna di porcellana a foste calore, nel gas idrogeno (F. l'art. Canna di porcellana). Con questo mezzo il ferro ven ripristiano allo atato metallico, può allora separani coll'addo Idroclorico diluito, che lo scioglie con isvolgimena o di gas idrogeno e rimane l'acido titnico paro.

Non si è finora esaminato a qual segno questo metodo s' adatta

all' analisi della tantalite.

c. Fuchs analiza: il ferro-itanato nel modo seguente. Si riduce il mienzeli ni poleveto solite, si pesa in una hoccia, si riempie questa quasi intieramente d'acido idrodorico alquanto allungato e me-scolato con sal marino, e si eszecia l'aria coli 'chellizione. Inseguito a' introduce una stretta lamina di rame, presta ed intorno alla quale è due o tre fiate ravvolto un filo di platino, e si ottura la boccia. Allorchè la temperici di calore è di 18° a 20° l' operazione termina in meno di 24 ore. Il liquido prende in sulle prime un color verde, poi direnta quasi senza colore, d'epositando dell'acido itanico dell'acido itanico denen apricola quantità dell'acido itanico depositatosi, ed il liquido direnta leggermente purporino. Fa pretò metieri torgiere il rame tosto che il liquido ha perduo il clori suo. La presenza del sal marino impedisce la precipitazione dell protocloruro di rame nell'acido meno concentrato.

(1) Probabilmente idrosolfsto d'ammeniaca. - B. V.

d. Si può anche calcinare col carbonato d'un alcali. Ma allora la separazione delle parti constitutivo può divenir più complicata, perchè l'acido non segue esattamente l'alcali, quando si esaurisce la massa calcinata coll'acqua.

e. Woehler mescola il saggio ben polverizzato con carbon fossile puro , e calcina la mescolanza in una corrente di gas cloro. Formosi del eloruro di titanio , o del cloruro di tantalio che si volatilizzano , e si raccolgono. I cloruri basici de' metalli rimangono col carbone, dal quale si estraggono.

Acido titanico e silicati, per esempio lo sfeno. Secondo H. Rose. la miglior maniera di scomporre questa combinazione è di farta fondere col bisolfato potassico. L'acido silicico si separa e non si scioglie.

## 6. Tungstati e molibdati.

La miglior maniera di analizzarli è di calcinarli col carbonato d' un alcali. Le basi rimangono, mentre l'acido si scioglic nell'alcali.

L' acido tungstico non è abbastanza insolubile nell' acqua , per poterlo precipitar senza perdita con un acido più forte. Ed è perciò che si satura l'alcali coll'acido nitrico, fino a che l'acido tungstico incomincia a precipitarsi , si aggiunge una piccola quantità d'ainmoniaca caustica per ridisciogliere l'acido precipitatosi , e si precipita allora col nitrato di protossido di mercurio. Il precipitato giallo-pallido che si ottiene, si lava, si calcina a compiuta volatilizzazione del mercurio e si pesa. Se, come ordinariamente si osserva, la soluzione di mercurio che si adopera per la precipitazione contiene eccesso di acido, si aggiungono in fine della precipitazione alcune goccie d'ammoniaca caustica fino a che siasi con questo mezzo formato un leggiero precipitato nero permanente. Allora il liquore non contiene più vestigio d'acido tungstico. Trascurando questa precauzione, si posson perdere circa due centesimi d'acido tungstico che rimangono nel liquore acido.

Come non si può nè precipitar compiutamente l'acido molibdico, nè calcinarlo senza grave perdita , è prescribile sur giungere dell' idrogeno solforato nel liquore alcalino , fino a che il molibdato siasi trasformato in solfo-molibdato, da cui si precipita il solfido molibdico coll'acido idroclorico. Si raccoglie il precipitato sul feltro, si lava, si dissecca a 100° e si pesa. Se ne introduce allora una quantità pesata in una palla soffiata in mezzo d'un cannello barometrico e si riscalda in una corrente di gas idrogeno, quindi si pesa il solfuro di molibdeno grigio , MoSa , che rimane, c si calcola , dal peso ottenuto , la quantità totale del molibdono , e quindi quella dell'acido.

### 7. Cromati e vanadati.

Si analizzano come i tungstati. Il eromato mercuroso lascia dopo la calcinazione dell'ossido di cromo, dalla quantità del quale si calcola il contenuto d'acido. Quando si analizzano i vanadati nativi , non bisogna perder di vista che sono accompagnati da fosfati e da cloruri.

BERZELIUS Vol. IX.

 Combinazioni d'assido cromico o d'allumina con la magnesia, coll'ossido di zinco e col protossido di ferro.

Secondo II. Rose queste combinastoni che non si posson punto scomporre con la calcinuzione con un alcali, sono scomposte facilissimamente mercè la fasione col solfato acido di potossa. Dopo questa fasione, si sicologono nell'acqua e si tr.:lann nel modo ordinario. Non è necessario di ridurre questi minerali durissimi în polvere fina, si è necessario di ridurre questi minerali durissimi în polvere fina, si caicacano în mortoio di ferro o di acciaio e se ne estree di tiuoro il ferro con una piccola quantità d'acido idrodorico, seguendo quest'a andamento non si trova acido silicio nell'analisi, come si è fino-ra osservato, operando su i minerali tăturati în mortaio di caleedonia o di silice.

#### 9. Taluni ossidi.

A. Perossido di manganese. La preparazione del cloro, in cui si adopera il perossido di manganese, rende spesso necessario di saggiar questa sostanza per assicurarsi del suo contenuto d'ossido puro. Avvegnachè il perossido di commercio contiene sovente dell'idrato manganico, dell' idrato ferrico e talune altre combinazioni. Il fabbricante di cloro non deve soltanto conoscere la quantità di cloro che può somministrare il suo perossido di manganese, ma ancora quanto occorra adoperare di acido in questa preparazione. Il perossido di mangane. se puro esige due equivalenti d'acido idroclorico per dar un equivalente di cloro; mentre che l'idrato manganico non dà la stessa quantità di cloro se non con tre equivalenti di acido. Rispetto all' acido assorbito dall' idrato ferrico è intieramente perduto. Quindi il valor commerciale del perossido di manganese diminuisce molto più rapidamente di quel che lo indica il contenuto d'ossigeno. Gli ossidi ferrico e manganico son in preferenza attaccati dall'acido. Per conseguenza se il fabbricante adopera sempre la stessa proporzione di acido, la maggior parte del perossido paro contenuto nelle cattive qualità di manganese rimane senza essere attacento, e si gitta con la massa allorchè è finito lo sviluppo del cloro. Questo perossido devesi lavare ed adoperar di nuovo.

Pochi corpi v' ha pel saggio de' quali tanti metodi siensi proposti, quanti per questo. Tutti intanto riduconsi a determinare o la quantità d'ossigeno che sonninistra il inanganese proposto, o la quantità di cloro che può sviluppare coll'acido idroclorico.

1. Per trovar quanto gas ossigeno poò somministrar un manganese sen ca cicina un saggio in un piecolo apparato simile a quello che ho descritto a pag. 44, per la determinazione dell'acido carbonico per via secce. Il manganese vi adopera in polvere grossolana, che si dissecca a bagno-maria prima di pesrto nella palla. Allora si calcina fino a che tutta l'acque siasi climinata, poi si taglia la palla e calcinasi di nuovo, una più fortemente, il manganese in un cregitalo di platino pesso. Se il suggio fosse stato in polvere sottle; si attaccherebbe facilinente al vetro, e non potrebbesi travasare senza perdità dalla palla nel cregiuolo. La perdita dallo dapo le due calcinazioni.

rappresenta l'acqua e l'ossigeno sviluppati. Si-conosce la quantità di acqua dall'aumento di peso dell'apparato in cui si è raccolto questo liquido. Relativamente al quantitativo d'ossigeno ottiensi sottramente dell'apparato per la considerativa dell'apparato in cui si è raccolto questo liquido. Relativamente al quantitativo d'ossigeno ottiensi sottramente dell'apparato in cui si è raccolto que

do l'acqua dalla perdita totale.

Il contenuto di acqua fa conoscere la quantità dell'idrato manganico: 3 atomi di quest'idrato che la calcinazione trasforma in ossido manganoso-manganico, danno 1 atomo di gas ossigeno. La quantità d'osssigeno ottenuta in più, proviene dal perossido. Se il risultamento trovato non si accorda col calcolo e conduce ad un contenuto troppo debole di perossido, il manganese conterrebbe simultaneamente dell'idrato ferrico. Si scioglie quindi il saggio calcinato, nell'acido idroclorico, si separa la soluzione dalla materia non disciolta, con la feltrazione, questa si lava, si dissecca, si calcina e si pesa. Si neutralizza per quanto esattamente è possibile la soluzione. senza che si precipiti ossido ferrico, si unisce con soluzione di solfato di soda e si fa bollir per un'ora. In tal modo precipitasi del solfato ferrico basico ed il liquido si scolora. Si raccoglie il precipitato sopra un feltro, si lava prima coll'acqua, poi stemperato nell'ammoniaca liquida si lava di nuovo , per eliminare l'acido solforico dal sale di ferro basico. Dopo di ciò si calcina l'ossido ferrico e si pesa. In questo saggio si può anche direttamente precipitare l'ossido ferrico dalla sua soluzione nell'acido idroclorico, neutralizzandola coll' ammoniaca e facendola digerire con ossido mercurico o carbonato mercurico. Si lava il precipitato e si calcina fino a che l'eccesso che si è posto di ossido mercurico siasi volatilizzato. Questo modo di procedere è alquanto più costoso, ma non esige poi tanto tempo quanto quello che abbiamo esposto in primo luogo.

Talune specie di manganese contengono de' carbonati terrosi. Bisogna perciò sempre saggiarle coll' acido nitrico per assicurarsi se si

svolge acido carbonico.

"2. La miglior maniera per determinare la quantità di cloro che l'acido idroctorico può svolgere da un manganese, consiste a scio-gliere in una storta un saggiro pessito di questa sostanza con l'acido diroclorico ed a condurre il gas che si svolge nell'acqua mescolata con una quantità determinata di protocloruro di mercurio, ma maggiore di quella che può sescre trasfornata dal cloro in sublimato. Il protocloruro di mercurio deesi adoperare in polvere esile. Il cloro i un tratto assorbito, e di li pereforuro che si produce si scioglie di un tratto assorbito, e di li pereforuro che si produce si scioglie dell'acqualità della considera di sciogno della considera di considera di considera di pereforuro formatsi con il pereforuro formatsi con la meta del cloro di questo sale proviene dalla reazione del mangenese.

B. Minerali di ferro (1). Possono essere di cinque specie diffeenti,

u coogli

<sup>8)</sup> Pauch (Journal fuer praktische Chemie Von. O. L. Eredman, 18d. 17, 8, 160.) ha i umaginato un ingegnosissimo melodo per determinare la quantità di ferro contenuta nei mitreali di ferro, en le proporzioni relative di protossido e di pessosido di questo metallo in un composto che contiene questi osido. Questo metallo piaggi, au che l'acid distretario son discingite punta ramas, allorabi con metallo poggi, su che l'acid distretarios non discingite punta ramas, allorabi.

a Firm magnetico. Si ridace con la triutrazione in polvere fina per quanto è possibile. Si stempera nell'acqua una quantità pesta di questa polvere. Se ne septera la parte ferrosa con la calamita, e, dopo avere agitute questa nell'acqua che guileggie su la polvere, si fa cadere il minerate che vi aderice in nu altro vaso ripieno di ocqua. Ciò si ripete finche la calamita toglie aneora delle parti attirabili. Si ritura di muovo il residuo e, esi essuina se è possibile di

l'accesso dell'aria è intercettato, ma se v'ha ossido ferrico, essa scinglie una quantità di rame proporzionale a quella di quest'ossido. In questo caso formasi da una parte del cloruro ferroso e dall'altra del eloruro rameoso. Il metodo consiste in introdurre qua quantità esattamente pesata di rame in una soluzione di cloruro ferrico, e far bollire il tutto fino a che non si sciolga più rame; decaotare il lignore e lavare il rame non disciolto, per dissecrarlo e pesarlo. La differenza de due pesi indicherà la quantità di rame disciolta. Mercè questo dato si calcolerà la quantità di ossido ferrico su la quale si è operato, moltiplicando il numero stechiometrico dell'ossido ferrico (= 40, il peso del doppio atomo d'idrogeno preso per unità ) per la quantità di rame disciolta, e dividendo il produtto pel namero stechionortrico del rame (= 31,7). Se vuolsi conoscere la quantità di ferro che corrisponde all'ossido ferrico nou decsi che sostituire nel calcolo precedente il numero stechiometrico dell'ossido ferrico a quello del ferro (= 28). Se v'è contemporamente ossido ferroso ed ossido ferrieo bisogna fare due esperienze per determinar la quantità del primo. In una di queste esperienze si fa hollire la dissoluzione idroclorica col rame, eiò che dà il contenuto dell'ossido ferrico. Nell'altra si opera allo stesso modo , tranne che s'incomincia col trasformar l'ossido ferroso in ossido ferrico. La differenza de due risultamenti indica la quantità di ossido ferrico che basta riportar col calcolo allo stato di ossido ferroso per ottener quella dell'ossido ferroso che si cerca.

Le precarioni che bisegna prendere , per aver risultamenti esatti , sono : 
1. Il rame deblue esser paro e spezialmente privo di ferro ; si adoptera in 
laminette di 3 o 4 fince di strebezza. Prima di adopterarle, trattansi coll'acidi 
idroclorico bollente per ripulirle. Si troverà facilmente la quantità di rame da 
adopterar e, sestrando che se la soltzione contenerar sono pari di ossioli ferri-

co, il liquore seloglierebbe 80 parti di rame.

a. L'acido kiroclorico debbe essere puro e sufficientemente conoentrato. Bisogna adoperarlo in eccesso. Se fa d'uopo se ne può aggiungere una certa quantità verso la fine dell'operatione; ma l'acido che si aggiunge deve essere atato riscaldato o mescolato con acqua calda.

3. Per porture il ferro al massimo d'ossidazione bisogna aloperare il gestoro, o, ciò che d'unlo più comodo, si clorato possisco cristilizzato. Dopo quest aggiunta si fa bollire il l'iquore per 3 o 4 minuti per iscarciare il cloro, o l'ossido di como in occesso. Si provos allora se l'ossido ferroso è stato compiutamente persistilato, flerendo cadere una stifia di inquore in evile quantità di sopra della persona della se l'ossido ferroso è stato compiunato della persona della persona della persona con una piecola quantità di clorato. Allorche tatto l'ossido ferroso è stato trasformato in unido ferriso i, più fa alquanto raffordare il fluore e vi i firrodore, il rune.

4. Durante l'operazione bisogna badare che l'aria non vi abbia accesso. A tale oggetto, da che il rance i rova nel liquore, bisogna far bollir questo prontanente per quanto è possibile e manteuere l'ebollizione fino al termine dell'esperienza. S'intende bene docreti eseguir l'operazione in un matraccio. 5. Il termine dell'esperienza ai riconosce dal colore del liquido. Ouesto.

non tarda a diventar breuo carieo , dopo l'aggiunta del rame : dopo qualche tempo il suo color si chiarifica e diventa verde-gialliccio-pallido. Alforche non soffre più cambiamento , anche coll'elsoll'zione , l'esperienza è teroninata. G. Per separare il rame non disciplito dal liquore si rirampie il matraccio.

di acqua calda. Il liquore deva esser chiaro come l'acqua. Si decanta subito

seprismo ancora quichte cosa con la calamita. La polvere forrosa et al à recotto in questa sanairera, si triuru agualmente e si sot-tomette di muovo all'asione della ealamita; portinariamente questa lascia encora un poco della gaga. In questa guissi al separani i mi-acrale dalla sua ganga e si posson poi esaminare l'uno e l'altra ac-paralamente. Il ferro suspenito consinen sempre la stessa quantità di metallo, cioè 71,78 per 100. La ganga può analizzarsi co' metodi ordinari.

6 Ferri ossidati anidri. (Rotheisensteine). Si esaminano prima coll'acido nitrito allungato, per conoccre se contengano carbonati solubili in quest'acido. Allorché vi son sali, si separano e si esami-

nano quantitativamente.

Si riduce în polvere îl minerale e si calcina dolcemente. Poi se ne risealda una quantită pesta în una corrente di gas idrogeno fino all'incandescenza e fino a che formasi dell'acqua. Si fa raffreddare il saggio nel gas idrogeno, poi si pesa i la perdita indica îl quantitativo d'ossigeno del minerale propriamente detto: si tratta îl custique old'acido soliorico allungulo, pi que le selogile il ferro con iviliuppo di gas idrogeno e rimane la genga. Questa în seguito si amalizza, Spesao questa continea una piercola quantisi di acido titancio îl quale por la mussimo d'ossidazione, și precipita: colf amaoniace, si lava, si disacce, si calcina e si pesa. Il suo peso deve andar d'accordo col contenuto di ferro calculato dietro la perdita d'ossigeno. 7 Petro idanto. Si riducto nolvere il saggio, si disacca nel-

l'essicatore, poi si pesa e dolcemiente si calcina per ottenere il contento di acquo. Si mescola il aeggio calcinato con una parte in peso di carbonato di soda, e si calcina la mescolanza. Dopo avere separata la soda coll' acqua, si essamira se conditene acido sollorico, acido fosforico, acido assenico ed anche cloro e fluoro. L'ossido che riamen ei scoighi enll'acido idroclorico. Si feltra la soluzione e si sistra coll'aunoniaca cuastica, fino a che prenda un color rosso carico. Si predipita inaggialo l'ossido ferriro con la digentione call'ossido mercurico parco. Il precipitalo della calcina e il pesa. Si petra givando da luma color per soluzione di soluzione di pesa di pesa. Si petra givando da luma color soccando Wocher non biogna perder di vista che varie ematiti brane, anche fibrose, contengono det silicato ferrico in intima mescolanza.

s Miniere d'egli stagni o ferri delle proterie. Questi minerali son metcolanze d'idrato ferrico con sali basici di seagnossiond di ferro, e d'acido soliorico, d'acido fosforico, d'acido crenico, d'acido apocrenico e di acido unico. Il seggio disseceato coll'essecatore si pres, e ai calicana in cragionolo di protellana aperto, prima a mi-

il liquido e si ripete questa operazione. Finalmenta si lava il rame con acqua fredda e si fa disseccare a temperatura alguanto elevata e si pesa. Tutta l'operazione può terminarsi in due ore.

Il liquido può senza inconveniente contener silice, allumina, magnesia, talce, ossido manganoso, acido fosforico, acido solforico, ecc.

Se v'ha acido arsenico formansi slla superficie delle lamine di rame delle scaglie grigio-nericce d'arseniuro di rame, - B. V.

tissimo calore per eliminare gli acidi organiei con la combustione, e poi ad un calor più forte per ossidar compiutamente o al più alto grado l'ossido di ferro. Se ne calcina allora una quantità pesata con carbonato di soda ed in prosieguo si tratta come per 7.

Per trovare e riconoscere gli acidi organici v' ba due mezzi: 10 si riduce in polvere sottile il minerale e si tratta all'ebollizione con potassa caustica pura, finchè siasi intieramente cambiato d'aspetto e siasi trasformato in massa fioecosa : si separa il liquore con la feltrazione, si esaminano gli acidi che contiene, seguendo il procedimento indicato truttando degli acidi erenico ed umico (ved. questi art.): 2º il minerale attenuato con la polverizzazione si stempera in acqua, e nella mescolanza si dirige del gas idrogeno solforato, fino a compiuta saturazione ; quindi si ottura il vaso e si abbandona per 24 ore. Con questo mezzo le combinazioni dell'ossido ferroso con gli acidi organici si disciolgono ed il rimanente del ferro si trasforma in solfuro. Si feltra il liquore, si scaceia l' idrogeno solforato coll' evaporazione, si precipita l'ossido ferroso al calore del bollimento col carbonato di soda e si ricercano gli acidi nel nuovo liquore.

s. Ne' ferri argillosi (Thoneisensteine), si cercano i contenuti di carbonati (1) e di aequa. Si ripristinano quindi i carbonati col gas idrogeno, e si estrae il ferro coll' acido solforico allungato, dal quale se ne precipita dopo. L'argilla non disciolta si analizza come un si-

licato.

3. Il ferro spatico (Spatheisenstein ) si analizza come un carbonato. Il ferro portato nel lignore al più alto grado d'ossidazione si precipita coll'ammoniaca eaustica.

## 10. Combinazioni delle solfobusi fra loro.

Noi supporremo, per esempio, che si tratti di esaminare un composto di rame, di ferro e di zinco, combinati tutti e tre col

a). Si polverizza la sostanza, e dopo averla posta in un matraceio di vetro, vi si versa sopra deli aequa-regia. I metalli non tardano a disciogliersi, e lasciano il solfo; si prolunga peraltro la digestione finche il solfo rimanga in goccie rotonde. A questo mo-mento per accelerare l'analisi, si possono separar queste goccie con la feltrazione, lavarle diligentemente, acciocche nulla riten-

(1) Per valutare l'acido carbonico, Ebelmen (Annales des mines, 3º, sério, t. 16, pag. 601) sdopera il mezzo seguente. Si metta la sostanza da saggiarsi al fundo d'un piccolo matraccio a fondo piano sul quale si adatta un tappo provveduto d'un cannello terminante ad imbuto ed un altro cannello ricurvo ad angola retta. Si versa dell' acido idroclarico allungatissimo pel cannello ad imbuto : l'acido carbonien che s' emana per l'altro cannello si dissecca passando per apparato con cloruro calcico, poi rimane assorbito nel condensatore a potassa di Liebig il quale comunica con canna a clururo calcico. Alla fine dell' operazione si aspira per l'estremità libera del condensatore : l'aria rientra pel cannello ad imbuto e scaccia tutto l'acido carbonico nel condensatore a potassa, il cui eccesso di peso dà l'acido carbonico sviluppatosi. Allorche l'acido idroclorico è sufficientemente allungato , l'acido carbonico non ne trasportà sensibilmente, anche portando il liquido all' ebollizione. - B. V.

gano della dissoluzione, seccarle a dolce calore e pesarle. Si versa la soluzione a goccia a goccia in una soluzione di carbonato sodico, privo di acido solforico e contenente più soda di quel che è neces sario a precipitare gli ossidi disciolti. L'affusione deve eseguirsi con la precauzione necessaria affinchè nulla si perda con gli spruzzi o con la effervescenza. Si svapora a secchezza il liquore a bagno-maria, e il sale disseccato si riscalda per alcuni istanti su bagno di sabbia. Questo modo di operare conduce a due risultamenti; 1º. l'acido solforico prodotto ( forse anche l'acido arsenico ) rimane nell'alcali ; e 2º. gli ossidi separati si raccolgono in un piccolo volume e eon la più gran facilità prestansi alla lavatura. Il liquore alcalino otte auto, sciogliendo la massa secca nell'acqua si soprassatura leggermente con acido idroclorico, poi se ne precipita l'acido solforico col cloruro di hario. Dalla quantità ottenuta di solfato di barite si calcola il contenuto di zolfo. Il liquido acido filtrato, che contiene il cloruro di bario si versa in una boccia e si mescola con ammoniaca caustica e priva di acido carbonico; dopo di che si ottura. Se , come sposso avviene, il saggio conteneva un pò di arsenico, si precipita allora dell' arseniato baritico,

Gli ossidi si sciolgono nell'acido idroclorico. Si separa il rame con una corrente di gas solfido idrico, che si fa passar nel liquore fortemente acido. Il precipitato è un bisofiaro di rame, si discioglie nell'acido nitrico, si separa il soldo con la feltrasione, e si precipita il liquore con potassa caustica aggiunta in eccesso. Si lava il precipitato con acqui bollente, si dissecca e si fa roventure segnati il feltro. L'ossido

rameico serve a calcolare la quantità del rame.

b). Il liquore che venne precipitato dal gas solfodo idrico si mesola con acido nitrico e riscaldasi fino all' ebollizione, si per ossidare il ferro che per iscacciare il solfodo idrico eccedente; poi si salcaci chiarire, si separa il solfo precipitatosi, e si lava coll' acqua. Il liquor chiaro si sutura coll'ammoniaca, in guisa che una parte dell' ossido ferrico si separa; poi si precipita tutto il ferro col succinato sodico; dopo si feltra, per separare il ferro, e si precipita lo zinco col carbonato potassico, e vaporando con esso il liquore a secchezza. Seacciata tutta l'ammoniaca, è necessario che la massa secca sia alcaina, per ester certi che tutto lo zinco venne precipitato. Si fa allora roventar leggermente la massa sulina. Aggiungendo poi a quetta dell'acqua, il vissido zinchior rinnare indisciolo; si lava, si secca, si fa roventare, e si calcola la quantità dello zinco dal peso dell'ossido.

Si possono anche separare i tre ossidi metallici in un ordine differente di quello testè indicato. Si precipita prima l'ossido ferrico dalla solusione nell'acido idroclorico col succinato sodico, poi si rende il liquore acido, e si precipita l'ossido rameico coll'idrogeno solforato ed infin si sceccia l'eccesso d'idrogeno solforato coll'evaporazione e si precipita l'ossido di sinco. Con questo procedere si dispensato di surrossidare il ferro col cloro e coll'acido nitrico.

Sarebbe fuori dubbio desiderabile che queste analisi si potessero anche fare per via secca; ma questo mezzo non dà risultamenti esatti. lo ho tentato, per esempio, di ossidare i parte di pirite di ferro

sotilmente poliveritzata con \( \frac{1}{3} \) iz \( \text{id} \) di dorsto \( \text{di potasso} \) et i potasso \( \text{di potasso} \) et i di contona di soda. La pirite deve essere in islatto di somme scilerza per succedere una compiuto ossidazione. La mescolanza me scilerza per succedere una compiuto ossidazione. La mescolanza casendo asta gradatamente riscaldata in crogiunolo di platino, si \( \text{a} \) avviluppato dello zolfo in istato di vapore, molto prima che la combustione si fosse manifestata. Alloreche s'innerduce la mescolanza a piccole porzioni nel crogiunolo precedentemente riscaldato, in vero accede, ma \( \text{i} \) introduce sampres un poco di platino nella massa calcinata. Se \( \text{l' esperienza si fa in crogiunolo di porcellana, si ottiene della silice e dell' allumina. Forse serziche possibile di coprir precedentemente l'Interno del crogiunolo di platino \( \text{d' un stutte strato di fare marino fisso, \( \text{c'} \) ciò che per allatino \( \text{o' un stotato di fare marino fisso, \( \text{c'} \) ciò che per allatino \( \text{o' un stotato di fare marino fisso, \( \text{c'} \) ciò che per allatino \( \text{o' un stottie strato di fare marino fisso, \( \text{c'} \) ciò che per allatino \( \text{o' un stottie strato di fare \)

Questo metodo deesi particolarmente adottare, quando si sospetta la presenza di seleniuro e di tellururo nel solfuro metallico. Questi corpi sono allora trasformati compintamente in acidi, ciò che non avviene per via umida. Si esaurisce la massa calcinata coll' acqua, si soprasatura la soluzione coll'acido idroclorico, e si precipita col cloruro di bario. In questo modo ottengonsi solfato e seleniato baritici che si lavano, si calcinano e si pesano. Si calcina quindi una quantità determinata di questo precipitato su la lampana in una corrente di gas idrogeno, che trasforma il seleniato di barite in seleniuro e non opera sul solfato di barite. Dopo questo trattamento, si bagna la massa con acido idroclorico, che scioglie il bario del seleniuro, poi si precipita la barite coll'acido solforico, si calcina e si pesa il precipitato, e si calcola dal suo peso quello del seleniato di barite. L'acido tellurico non vien precipitato dal cloruro di bario, ma se inseguito si aggiunge dell'ammoniaca, si precipita del tellurato baritico, che però può contenere anche dell'arseniato baritico. Il precipitato si lava , si calcina, si pesa, si ridiscioglie nell'acido idroclorico e si tratta coll'acido solforico per precipitar la barite. Il peso del solfato di barite dà allora quello della barite. Si unisce la soluzione nell'acido idroclorico coll'acido solforoso, e si fa bollire la meseolanza. Con questo mezzo si precipita il tellurio metallico, che si lava, si dissecca a 100° e si pesa. Allorchè v'ha arsenico, si precipita dalla soluzione acida coll'idrogeno solforato e si pesa il Asa Sa, che in questo modo si olticne.

Osserwaine. Khaproth precipitava sempre il rame col ferro; lo lavava , lo seccava e pessa allo tato metallico. Ma, a tal modo, si ottiene un risultamento approssimativo, poichè il rame si ossida dutante la discocciacione, e qualche particella del ferro adopratto a precipitario si mescola sovente con esso sotto forma di fuliggine nera, per cui è impossibile conoscerne esattamente il peso. lo trovat tuttavia questo metodo honissimo procedendo nel modo seguente. Si versa dell'acido soliriro en pla dissolutione di rame, e quando essa contiene dell'acido nitrico, si evapora fanchè quest'acido sin tolalmente volatilizzato; poi si dibisse con acqua e si fa bolitre. Sobito che bolle il liquore, vi s' immerge una lamina tersa di ferro, o meglio anche una listarella alquanto larga di lamierino perfettamente lostrata con acido solforico diluito, e si continua la digestione fin-che il rame siasi precipitato. Togliesi poi il rame dal ferro, s' sia bol-che il rame siasi precipitato. Togliesi poi il rame dal ferro, s' sia bol-che il rame siasi precipitato. Togliesi poi il rame dal ferro, s' sia bol-

lire nell'acqua, si secca, mettesi in un apparato di vetro conveniente , e si fa arroventare , prima in una corrente d'aria atmosferica , per bruciare il carbone depositato dal ferro, poi nel gas idrogeno, per ripristinar l'ossido rameico che si fosse formato, finalmente si lascia raffreddare nell'apparato e si pesa. Si lava il rame sul feltro, e questo si abbrucia unitamente alle porzioni del metallo rimastevi : si ottiene una piccola quantità di silicato rameico che non viene totalmento ripristinato dal gas idrogeno, e che meglio è comprenderlo come ossido rameico nel calcolo, dopo aver sottratto il peso della cenere della carta. Non si può giudicare il peso del rame dal precipitato ottenuto col gas solfido idrico, perchè una parte del solfuro di rame, ossidandosi, diviene acida col disseccamento. Ma se vuolsene mettere una determinata quantità in una piccola storta soffiata alla lampana, la quale ne sia riempita, e si faccia riscaldare al punto che l'eccesso del solfo , l'umidità e l'acido solforico si sieno volatilizzati , e non resti più che il rame al minor grado di solforazione, si può calcolare il peso del rame da quello di questo residuo.

### 11. Solfosali.

Supponiamo che debbasi far l'analisi di una mescolanza di solizisentit ; e d'isposificationotti di alcuni metalli, per esempio, di ferero, di cobalto, di nichel , di zinco, di piombo e d'argento. In tal caso non si può più sust l'acqua-regia come disolvente, perchè il cloruro d'argento e quello di piombo mescolerebbonsi coll'acido a santimonioso e col 'solio che si separerebbero, e non si potrebbero più in appresso disgiunger tanto esattamente come si può col metodo che segue ; il quale consiste nel risacidar la sostanza in una corrente di cloro e raccoglicre nell'acqua i cloruri volatili di solio, di antimonio e di arsenico.

Per eseguire questa operazione si allestisce un piccolo apparato con un cannello di vetro lungo dodici a quattordici pollici , del diametro di tre a quattro linee e mezzo. Alla distanza di alcuni pollici da una delle estremità di questo cannello, si soffia una prima palla, ed, a circa un mezzo pollice di distanza, una seconda, di forma alquanto allungata; poscia si piega il cannello tra le due palle in guisa che posta la prima orizzontalmente, si trovi la seconda alquanto inclinata al basso. Piegasi poi il cannello dietro la palla inclinata in modo che nella situazione orizzontale delle prima palla, il cannello sia perpendicolare. Quest' apparato vedesi nella Tav. VI, fig. 9. Pcr adoperarlo, mettesi la sostanza ridotta in polvere fina nella palla A , e si fa arrivore per C del gas cloro che abbia attraversato una canna di vetro ripiena di cloruro calcico fuso; l'altra estremità D s'immerge quasi fino al fondo di un gran fiasco di cui la quarte parte contenga dell'acqua. Quando Il gas cloro scacciò tutta l'aria, ponesi sotto la palla A una lampana semplice a spirito di vino, la cui fiamma sia piccolissima. Il gas che giunge nel fiasco e attraversa l'acqua fuma un poco , perchè l'acqua non lo spoglia ch' incompintamente del cloruro di sulfo. Egli è perciò che il fiasco dev' essere di molta capacità al disopra della superficie dell'acqua. Può anche esser utile far passare il cancello BD a traverso un sughero nel collo del fasco, e aggiungerne un secondo, in un altro foro praticato nel medesimo asghero, il quale sia lungo e dritto, e che si umenta internamente (per esemplo sofiandovi dentro per qualche tempo con la bocca), il quale serve allo svilappo dell'eccesso del cloro gassoo che l'acqua del fiasco non assorbe; le porzioni di fumo che, senza questa precauzione, sfuggirabbero col gas, vengono tratenute in questo cannello.

Si mantiene la corrente di gas cloro fino a che il liquido ne sia saturato: con questo mezzo tutti i cloruri elettronegativi si acidificano. Se v' ha antimonio si precipita allo stato di biantimonato po-

tassico.

Se la sostanas sulla quale si opera contiene soltanto dell'arsenico e non contiene punto antimonio in combinazione col solto o con altri metalli, la scomposizione è più difficile ed è necessario prolungare l'operazione per molte ore; ma se vi ha nel tempo atesto antimonio, come noi supponismo, la scomposizione avviene con maggior
rapidità. In tutti i casi a qualunque momento s'interrompa, si trova
che essa non si opera in una maniera paraisle soltanto, ma che la
porzione della polvere, non per anche combinatasi col cloro, non provò
alcun cangiamento, si piò dunque lavaria e dedurne il peso.

In questa operazione, una parte del ferro si converte in clourro ferrico, che è volsità, e si subilima nel piccole cannello tra A e B, laddove si fa passare a poco a poco nella bolla B destinata a ricevita; più lentamente si procede in questa sepulsione, nuglio anche si opera. Compila l'operazione, il che si riconosce quando la polvere posta in a musta si poco a poco di colore e quando l'ultimo punto di un grigio carico che vedesi al fondo di A sparisce finalmente si si ricalda la pialla B dolcemente acciocche i clorari elettronegativi si volalitzario , si il cloraro ferrico rimanga allo stato seco; que il compila del cannello inclusione del considera del considera del considera del considera con la considera del cannello inclusione. El finalmente del considera del considera del considera del considera del cannello inclusione del mangiori quantità possibile del solfo precipitatosi, venesa convertita in accide, dell'eccesso di cloro contenuto nel liquido.

Divesi ora esaminare il contenuto nelle palle e nel fiasco.

1. Contenuto nelle palle. Esso consiste in oloruri metallici. Si disciolgono i sali coll'accua introducendola nelle pulle, in modo che
si direciglie difficilmente nell' acqua, e il cloruro argeniteo vi è insolubile. Aggiungendo na poco di actio direclorico e riacaldando, il
cloruro piombico si discioglie molto più facilmente. Si separa il cloruro
prombico con la feltratione, a il sava, si secca esattamente, e a
presa; dopo di che disciogliesi nell'ammoniaca causatica per vedere se
fosse rimasto un poco di minerale non iscomposto, di cui converrebba
determinare il peso, e sottarracio.

Si versa dell'acido solforico in eccesso nella dissoluzione ottenuta, e si evapora per volatilizzarne l'acido idroclorico. Trattando coll'acqua: solfati rimanenti, si ottiene un residuo di solfato piomabico, dal p cso del quale si calcola il peso del piombo. Il liquor acido si neutralizza coll'ammoniaca, e si precipita il ferro, secondo i precetti indicati superiormente, con un succinato alcalino. Prendendo allora la dissoluzione rimasta cui siasi aggiunto dell'acido solforico, se ne precipita il rame col gas solfido idrico, e si tratta il precipitato come dicemmo precedentemente. Con una ebollizione prolungata si scaccia il gas solfido idrico. Poscia aggiungesi dell' ammoniaca caustica, finchè gli ossidi, che si precipitano, immantinente vengano ridisciolti. La potassa caustica precipita da questa dissoluzione dell'ossido nichelico, avente un color verde-nomo chiaro, e quando il colore azzurro del liquore sparisce, e la potassa non precipita più nulla, si feltra il liquido, poi si svapora per iscacciarne l'ammoniaca, durante la quale operazione l'ossido cobaltico precipita. Ma siccome abbiamo anche supposto dello zinco nella sostanza sottomessa all'analisi , bisogna prendere nna via indiretta. Dopo aver scacciato tutto il solfido idrico dalla dissoluzione, si soprasatura col carbonato potassico, si svapora la mescolanza a secchezza, e si fa roventar leggermente la massa salina, che allora deve contenere un eccesso di carbonato potassico; questa massa trattasi coll'acqua che lascia gli ossidi, i quali si disciolgono nell'acido idroclorico.

La separazione dell'ossido di tinco dall'ossido di nichel e dall'ossido di cobalto è uno de' più difficili problemi dell'analisi chimica. Veruno de' metodi finora proposi per ottener quest' intento ha dato risultamenti certi. Rittornerò perció su questo argomento trattando del la separazione degli ossidi metallici, delle terre, ecc. che richieggon metodi particolari.

Se si è riuscito ad eliminare l'ossido di zinco, si separano l'ossido di cobalto e di nichel uno dall'altro, trattando i loro cloruri o i loro solfati neutri coll'ammoniaca caustica, fino a che gli ossidi precipitati si sieno ridisciolti, precipitando inseguito l'ossido di nichel dal liquore coll'idrato potassico privo di silice, e facendo svaporare il liquore feltrato, che è rosso, per iscacciar l'ammoniaca e precipitar con questo mezzo l'ossido di cobalto. Si lavano gli ossidi, si culcinano ad alta temperatura e si pesano. Si è asserito che difficilmente potevansi mantenere questi ossidi allo stesso grado d'ossidazione e che bisognava ripristinar col gas idrogeno una quantità pesata degli ossidi ottenuti. Allorchè gli ossidi son puri, la calcinazione li trasforma in Ni O e Co O. Allorchè son mescolati producesi con questo mezzo una combizione dell'ossido dell'uno de' metalli col sesquiossido dell'altro. Se son separati l'uno dall'altro, ma imbrattati d'ossido zinchico e magnesico, ottengonsi questi corpi combinati atomo per atomo col sesquiossido di nichel o di cobalto, e l'ossido poi si scioglie nell' acido idroclorico con isviluppo di cloro. In simil caso la ripristinazione col gas idrogeno per alcun rispetto non da risultamento più esatto.

2° Contenuto nel firsto. È composto di cloruro, di clorito, di sollato, d'asreniato, d'antimonisto, e forse sunche di selemiato e di tellurato potassici. Vi si sggiunge dell'acido idroclorico, fino a che non formasi più precipitato. Questo e bi-antimonato potassico. Si separa con la feltrazione. Il liquore si svapora finche non più essì oci di cloro, o d'acido eltrocoso; se, in questa operazione, si de-

posita ancora una piecola quantità d'acido antimoniovo, si aggiunge al precipitato ottenuto precedentemente. Il liquore acido può contence re una piecola quantità di cloruro ferrico, trasportata dai cloruri vererico de si aggiunge un leggiero eccesso d'ammoniaca caustica. Se l'ammoniaca precipita ossido ferrico, questo contiene cultil'acido arsenico, che si separa ridisciogliendo il precipitato sul feltro coll'acido idroclorico, mescolando la soluzione con eccesso di carbonato-sodico, avsorando la mescolanza a secchezza, calcinando il residuo e trattandolo coll'acqua, che rinnane l'ossido ferrico. Il fluquera alcalino si aggiunge a quello dal quale si è precipitato l'ossido ferrico, poi si soprasatura di acido idroclorico e si trattas col cloruro di barto, che precipita I seido solforico. In que-sa operazione il procedimento da seguirsi è lo stesso di quello indi-cato nell'esempio delle combinazioni delle solfossi.

Si toglie il biantimonato potassico dal feltro, lavando questo coll'acqua, poi si fa bollire coll'acido nitrico di 1,22 di densità, per separarne la potassa ; si raccoglie l'acido antimonico sopra na feltro pesato, e dopo averlo fatto seccare a 100° si pesa. Si toglie dat feltro tutto l'acido che se ne può staccare senza trasportar nulla del feltro di carta, si pesa e, dopo averlo calcinuto si calcola il contenuto d'antimonio dalla quantità d'acido antimonioso che rimane. L'acido nitrico, mercè del quale si è separata la potassa, tiene una piccola quantità d'acido antimonico in soluzione, e perciò si soprasatura d'ammoniaca caustica, vi si fa passare una corrente di gas idrogeno solforato per saturar l'ammoniaca e si svapora a bagno-maria. Si volatilizza del solfuro d'ammonio e si precipita del solfuro d'antimonio, che si separa per trasformarlo in antimonio regoliforme in un' atmosfera di gas idrogeno. Allorchè la quantità del solfuro d'antimonio è pochissima, è preferibile mescolarlo coll'ossido mercurico puro e calcinarlo in crogiuolo di porcellana, fino a che non rimane più acido antimonioso. V' ha ancora un altro metodo vantaggiosissimo per determinare il contenuto d'antimonio. Si tratta il bi-antlanonato potassico con bollente lisciva allungatissima di potassa caustica, si separa e si esamina ciò che non si scioglie, si satura la soluzione con scido nitrico, finche incomincia a formarsi un precipitato, e si aggiunge del nitrato mercuroso finchè questo reagente produca precipitazione. Alla fine si versano alcune stille d'ammoniaca caustica finchè incomincia a formarsi un precipitato nero. Si lava e si calcina il precipitato; rimane dell'acido antimonioso, dalla quantità del quale si calcola quella dell' antimonio.

H. Rose indica un metodo alquanto diverso per l'analisi dei cloruri elettronegativi. Prima dell'operazione si aggiunge coll'acqua, nel fissco, dell'acido tartrico ed un poco di acido idroclorico, per unantence disciolto l'acido antimonioso. Il liquor acido così ottenuto si separa poi, con la febrazione, dal solfo, di cui si determina il peso. L'acido solforico si precipita col cloruro bartico, e, dopo aver feltrato il liquore se ne precipita l'eccesso del sale bartitico coll'acido solforico. U antimonio e l'arsenico si precipitano col solficio idrico, del quale prima di raccogliere i solfuri metallici, si sacccia l'eccesso, facenulo riscaldare il liquore. Si seccanio fricemente questi solfuri o si

pesno. Siccome l'antimonio al precipita peina dell'arsenico, è necessorio, quand'è terminata la precipitazione, di meschia bene il precipitato col liquido prima di feltrario. Si pesa la metà, per esempio, della massa secco a fine di ossidaria coll'aequa-regia, per determinare la quantità di sollo che contiene. L'altra metà si ripeistina col gas idrogeno, nella quale operazione si volatitiza del sollo e del solfuro di arsenico; rimane dell'antimonio metallico; quando si conssenono le quantità di sollo e di soliminosio si trova quella dell'arsenico, sottraendo questa quantità dal peso totale dei solfuri metallici mescolati insieme.

Il liquore precipitato col gas solfido idrico somministra un poco

di solfuro di ferro, versandovi un solfoidrato alcalino.

L' analisi di queste combinazioni può anche farsi con un altro metodo, che merita di esser preso in considerazione; il quale consiste in trattare il saggio in polvere sottilissima, in un matraccio di vetro o in erogiuolo di platino, col persolfuro potassico o sodico K So Na So, ad una temperatura strettamente sufficiente per mantenere il fegato di solfo in fusione. Con questa precauzione il fegato di solfo non intacca il vetro o la porcellana, e scioglie i solfuri metallici elettro negativi, rimanendo le solfobasi le quali in seguito rimangono , allorchè si tratta la massa coll'acqua. Questo metodo non è stato in particolare esaminato, come meriterebbe. Si polverizza la materia, si meseola con tre volte il suo peso di carbonato sodico o potassico recentemente calcinato, ed 1 1/2 volta il suo peso di zolfo ; si riscalda la mescolanza a bagno di sabbia in un matraccio di vetro, e si mantiene per un' ora la massa in fusione , dopo cessato il gonfiamento. Si scioglie la massa raffreddata nell'acqua, si lavano i solfari metallici elettro-positivi e si trattan con l'acqua-regia, seguendo le regole superiormente indicate.

Rispetto ai solfuri elettro-negativi, si precipitano dal liquore alcalino coll'acido idroclorico e-, dopo averli ossidati coll'acqua-regia, si separano co' metodi ordinari. In questo metodo analitico il conte-

nuto di solfo si determina per sottrazione.

Nell'analisi di teluni solfuri nativi è vantaggioso di calcinar la materia in una corrente di gas idrogeno, e per separarne un eccesso di solfo di cui si desidera conoscere la quantità, e per distaccare del solfuro d'arsenico. Quest'operazione si esegue meglio in una canna di porcellana, in cui s' introduce una coppa ngualmente di porcellana con la materia da esaminarsi. In un vaso di vetro e sulla lampana a spirito di vino ottiensi radamente un calor sufficiente; d'altronde il vetro entra in fusione prima che la scomposizione sia compiuta. Si fa raffreddare il solfuro calcinato senza far cessare la corrente di gas idrogeno. La perdita di peso indica la quantità di solfo che si è svolta. Se per altro non siasi ottenuta acqua, nel qual caso il solfuro avrebbe contenuto un ossido; allora è preferibile fare un saggio a parte in un vaso di vetro per raccogliere e pesar l'acqua. Lo zolfo si svolge allo stato d'idrogene solforato. Ordinariamente il solfuro calcinato si scioglie nell' acido idroclorico bollente, con isviluppo d' idrogeno solforato e senza rimaner solfo. Allora è facile di calcolare il contenuto di solfo degli ossidi ottenuti nell'analisi.

#### 12. Minerale di platiao.

Come esempio d'analisi d'una massa metallica nativa, io citerò un inierale di piatino, perchè è di una composizione molto complessa, e in conseguenza il numero delle operazioni da eseguire, quando vuolsi analizzare, è anzi che no considerabile.

Si comincia dal separare i grani il cui sapetto differivee da quello degli altri. Poi si sperimenta se la calamita na attrae alcuno. Oltre lo paglinole di ferro nativo che Osann vi scopri, la sabbia platinica contiena sovente delle combinazioni di ferro e di platino, che non solo sono attirabili dalla calamita, ma dotate anche di polarità magnetica. Queste combinazioni di accompositione diversa da quella dei grani non magnetici. Si separano con la calamita e se ne determina la quantità relativa.

Poscia trattasi il minerale coll'acido idroclorico diluito. L'oggetto di questa operazione si è di spoglisrlo da uno strato di ossido ferrico di cui è sovente coperto, e di sciogliere il ferro metallico. Poi si determina la quantità del ferro trovata in questa maniera.

Il minerale non si deve calcinar prima di averlo pesato, perchè ordinariamente si copre, durante la calcinazione, d'una pellicola di ossido ferrico, che ne aumenta il peso. Basta seccarlo sopra un bagno di sabbia caldo.

Il piano dell' analisi propriamente detta dedur dovrebbesi dalla quantità e natura de principi, che constituiscono il minerale di platino : ma esso è il medesimo per tutt' i minerali di platino finora conosciuti , dell' Asia e dell' America , perchè tutti contengono le stesse sostanze, soltanto in proporzioni alquanto diverse. Queste sostanze annoverate secondo l'ordine della loro quantità relativa , sono il platino, il ferro, l'iridio, il rame, il rodio, il palladio, l'osmio. L' iridio e l'osmio vi si trovano in due stati diversi, cioè realmente allegati con gli altri metalli, oppure soltanto mescolati nella massa in piccole particelle di osmiuro d'iridio. Nel primo caso, essi disciolgonsi col platino; nel secondo, rimangono indisciolti, sotto forma di pagliuole bianche e lucenti , sì tenui e sì leggiere che si possono frangere e stendere sulla pelle. Quando rimangono dei grossi grani di osmiuro d'iridio, quest' è prova che non si è fatta la separazione primitiva de grani con sufficiente diligenza : può talvolta essere importante determinarne la quantità rispettiva ; il miglior metodo per riuscirvi è quello di discioglierne il rimanente.

Io opero la dissoluzione del metallo pessto, serrendomi dell'acucia, in una storta di vetro guernita d'un recipiente posto in una mescolauxa refrigerante. L'acido che stilla, mentre si opera la dissoluzione, è giallo. Questo colore non dipende soluzion dal cloro; ma anche da alcane parti consitutive della dissoluzione che, nell'effervescenza, si sollevano in unbe leggiera, alle quali lo sviluppo del gas ossido nitrico non permette di ricader nella storta; trovasi inoltre che alcenne paglinole di ossiole e d'iridio passarono nel recipiente. Si stilla l'acido finchè il liquore sia ridotto a consistenza sciroposa, e si riportenda in massa col reflerdidamento. Questa massa salina si discioglie nella minor quantità possibile di acqua, e si decanta il liquore con la conveniente circospezione. Si versa l'acido stillato sopra il residuo non disciolto, e si distilla di nuovo. In questa seconda operazione si disciolgono ordinariamente le parti che non si erano disciolte la prima volta. Il liquore riducesi del pari a consistenza sciropposa. Se il prodotto della distillazione non è scolorito, conviene distillarlo un'altra volta. Esso contiene ordinariamente dell'ossido di osmio, di cui un poco si perde nella nuova distillazione; ma la

quantità n' è per fermo piccolissima.

Il prodotto scolorito della distillazione si diluisce coll'acqua e si satura coll'ammoniaca caustica, se questo reagente non trovasi dispendioso, oppure coll'idrato calcico; peraltro l'acido deve rimanervi un poco in eccesso. L'oggetto di questa saturazione è quello di ottenere che il gas solfido idrico, con cui si precipita poi il liquore, non venga scomposto per l'influenza degli acidi. Questa precipitazione devesi operare in un fiasco che si possa otturare, e sia quasi ripieno del liquido. Allorchè il liquore contiene del gas solfido idrico libero , si ottura il fiasco , e si lascia chiarire , al che abbisognan talvolta uno o due giorni. Si separa la soluzione chiara col sifone detto pipetta, si versa il solfuro di osmio sopra un feltro pesato, si lava , si fa seccare , e si pesa. Secondo la teorica , questo solfuro dovrebbe contenere 60,6 per 100 di metallo; ma non si ottiene scevro di solfo in eccesso, nè di umidità, ed un poco anche si ossida con la disseccazione. Da alcune sperienze eseguite sopra quantità pesate, io trovai che questo solfuro di osmio, tale che ottiensi nella operazione or descritta, contiene da 50 a 52 per cento di metallo. Ordinariamente le quantità di osmio sono sì piccole che poco importa per l'analisi commettere un errore di alcuni centesimi nel calcolare la quantità di metallo che contiene il precipitato.

Ora ritorniamo alla dissoluzione metallica. Avviene talvolta che dopo la dissoluzione della massa salina il liquore esala odore di cloro ; il quale dipende dalla scomposizione del cloruro palladieo. È necessario in tal caso mettere il liquore in digestione finchè tutto l'odore di cloro siasi dileguato. Se allora si manifestasse un intorbidamento, esso dipenderebbe dall' ossido palladico, il quale converrebbe discioglierlo. Si passa la soluzione a traverso un feltro pesato, sul quale rimangono le parti che non furono disciolte. Queste consistono in grani di osmiuro d'iridio, in paglinole della stessa com-

binazione metallica, simili a quelle di cui parlai superiormente, in grani di sabbia , ec. che non fu possibile separare prima dell' analisi. Tulvolta ottiensi anche una polvere nera, di aspetto carbonoso, che, con la lavatura, tende a passare a traverso il feltro di carta; quest'è un ossido susiridoso. Formasi esso principalmente quando l'acqua-regia contiene troppo acido nitrico. Infatto, concentrando la dissoluzione salina , l' iridio si ossida a scapito dell'acido nitrico , e svolgesi del cloro. Ne risulta da ciò un inconveniente cui è difficile rimediare, quello che non si può separar l'iridio dall'osmiuro d'iridio , perche ambidue sono insolubili nei reagenti. Perciò è necessario provvedere fin da principio a quest' inconveniente, e prevenirlo.

Feltrata la dissoluzione si unisce col doppio del suo volume di

alcoole a 0,835, il quale contiene circa 60 per 100 del sno voltame di alcoole. Poscia vi si aggiunge una dissoluzione acquous concentrata di cloruro potassico, finchè nulla più si precipiti. Il precipito consiste in cloruri platinico-polssico e iridico-potassico, mescoluti col cloruro rodice-potassico du n poco di cloruro palladico-potassico, in cui precipitati publica di contra palladico-potassico, in cui precipitati di trar seco un poco del sali contenuti nel Pecqua-madre. Questo precipitato è d'un bel giallo cedricino quando non contiene iridio; in diverso caso offre tutte le gradazioni di rosso e di fulvo fino al rosso di cinabro. Si raccoglie sopra un feltro, e si lava con alcoole a 60 per 100, cui siasi aggiunta una piecola quantità di dissoluzione concentrata di cloruro potassico: si prolunga la lavatura finchè il liquore che feltra non precipiti col gas solfido dirico.

Le operazioni analitiche allora riduconsi a due: A , trattare il pre-

cipitato lavato; B, truttare il liquore alcoolico.

A. Si fa seccare il sale doppio lorato e si unisce esattamente con un peso uguale a lau odi carbonato sodico; si abbrucia il feltro, con quello che non si è potuto raccogliere, e si aggiunge la ceuere al rimanente, dopo averla mescolate con un poco di carbonato sodico. Mettesi ogni cosa in un crogiuolo di porcellana, si riscalda dolcisimmente, finchè la massa rendasi nera in tutte le sue parti. Quando si opera in un crogiuolo di platino, si rischia, come avviene assai sovente, che prima che l'alculi abbia potuto esercitare la sua szione scomponente, il metallo del crogiuolo ripistidi una piccola quantità di cloravo platinico allo stato di cloravo platinoso, combinandovisi, il che da un eccesso di peso inaspetato.

In questa operazione, i sali doppil vengono scomposti dall'alcali ; e sicome l'ossigeno di questo singge coll'acido carbonico, il platino si ripristina, mentre il rodio e l'iridio rimangono ossidati, in uno stato che permette di separaren il platino con la dissoluzione. Quando invece di operare s tal modo, si opera la precipitazione col metodo ordinario, cio de col toruvo ammonico, il rodio e danche l'iridio si ripristinano unitamente al platino, allorchè si riscalda il precipitato in un erogiudo, po si disciolgono testando il residue colcipitato in un erogiudo, po si disciolgono testando il residue col-

l' acqua-regia.

La massa salina si lava coll' acquis. Quando questa disciolse la maggior parte del sale, agglungest dell'acido idrocajoro dilutio, pec estrarre dagli ossidi di ritdio e di rodio i aleali contenutori , posoria i lavano questi ossidi si si escano, e si fanno roventare. Si può abburdiare il feltro, e sottrarne la cenere; ma conviene osservare a tal propostio, che devesi bruciar separatamente, affinche gil ossidi, non vengano ripristinati dai gas combustibili che si svolgono dalla carta. Si pesa poi la massa.

Dopo ciò, si fa fondere in un crogiuolo di platino con cinque a sei volte il auo peso di sursolfato potassico che si combina con gli ossidi di rodio e di palladiò. Si ripete l' operazione più volte di se-

guito, o finchè il flusso continua a colorirsi.

V' ha due maniere di determinare la quantità del rodio. Si può lavare il platino non disciolto, farlo arroventare, e pesarlo; allora

Possido rodico discolto, che contiene 71 per 100 di metallo si sontene dalla perdita; oppure si misce la dissolutione del sursale contenente il redio con carbonato sodico in eccesso, si svapora il liquore a secchezza, e si fa roventare il residuo in un ergoluto di platino: 1:rattato coll'acqua, rimane l'ossido rodico, che si raccoglie sopra un feltro, si lava, si abbrucia col feltro, e si ripristina col gas idrogeno: si pesa il metallo così ottenuto. Meglio è servirsi di anbidue i metodi. Il rodio separato a tal modo contiene qualche volti: del palladio; si priva coll'acqua-regia- di questo metallo il quale si precipita dalla dissolutione, dopo averla neutralizata, versandovi del ciantro mercurico. Il peso del palladio ottenuto si sottrae da quello del rodio.

Dopo avere estrati questi due metalli, trattasi la massa metal-lica coll'acqua regia assai diluita, che con la digestione, no separa il platino puro. La dissoluzione ha un colore assai carico , dipendente dall'ossido d'iridio che tiene in sospensione; ma, schiaritasi , essa ha una tinta di color giallo puro. Allora si decanta : si versa sul residuo dell'acqua-regia concentrata, mista con cloruro sodico, e si evapora il liquore a secchezza. Il cloruro sodico si aggiunge per impedire che formisi cloruro platinoso. Un poco d'iridio si discioglie in quest' acido più concentrato; non servendosi di quest' acido, rimarrebbe molto platino nell'iridio. Disciogliendo la massa disseccata, si ottiene per residuo l'ossido d'iridio. Quando si lava quest'ossido coll'acqua pura, esso cola quasi sempre a traverso il feltro; perciò couviene per separarlo dalla dissoluzione di platino, lavario con una debole soluzione di cloruro sodico, poi, per toglierne questo sale, con una debole soluzione di cloruro ammonico, del quale la quantità che rimane si volatilizza esponendolo all'azione del calore rovente. Il residuo lavato si abbrucia col feltro, si ripristina col gas idrogeno, e si pesa. Si unisce la dissoluzione del sale sodico, contenente l'iridio, con carbonato sodico, si svapora a secchezza, e si fa roventare il residuo. Si ottiene così la mescolanza di platino e di ossido d'iridio, che spogliasi del sale col lavacro, e trattasi poi coll'acqua-regia , dopo di che rimane l'ossido d'iridio. L'ammoniaca precipita inoltre dalla dissoluzione una traccia di ossido bruno d' iridio, che non è peraltro affatto soevro di platino. Si ripristina l'ossido d' iridio e aggiungesi il metallo a quello che si è già ottenuto. Ora, per conoscere il peso del platino è necessario, dal peso comune del platino dell'ossido rodico e dell'ossido d'iridio, sottrarre quello dell'ossido rodico; poscia all'iridio metallico ottenutosi si aggiunge col calcolo 12 per cento del suo peso, affin di avere il peso dell'ossido suriridioso, che si sottrae, poi dal peso rimanente del platino. Ripristinar questo platino dalle sue dissoluzioni e determinarne il peso, non farebbe che render l'operazione più lunga senza ottonere una maggiore esattezza,

B. Tratamento del liptore alcoolico. Si versa questo liquore in ma boccia a turacciolo smerigliato, e si fa sitraversare da gas solfido idrico, fino a saturazione. Otturasi altora la boccia e si lascia in quiete, in luogo caldo, per dodici ore, dupo le quali trovansi tutti i solfari metallici, precipitati. Avviene talvolta che altora il liquido sia anco-

BERZELIUS Vol. IX.

66 ra rosso, colore dipendente dal cloruro rodico, oppure dal cloruro suriridico. Si feltra e si volatilizza l'alcoole, nella quale operazione continua a depositare del solfuro metallico, che aggiungesi a quello già ottenuto. Questo è un composto di solfuri d'iridio, di rodio, di palladio e di rame , mentre il liquore che cola pel feltro contiene del ferro, un poco di iridio, e un poco di rodio, con traccia di manganese. Con la volatilizzazione dell'alcoole, deposita nel vaso un solfuro metallico, come untuoso e di cattivo odore, che non si può staccare dalle pareti del vaso lavandolo. Dopo aver tolto col lavacro tutta la dissoluzione nella quale si è depositato, versasi nella coppa un poco di ammoniaca caustica, che lo separa. La dissoluzione mettesi allora in un crogiuolo di platino, e si svapora a secchezza; poi si pongono i solfuri metallici umidi sul residuo , si fanno seccare . e si arrestiscono nel crogiuolo finchè non si formi più acido solforoso. Terminato l'arrostimento, versasi sulla massa dell'acido idroclorico concentrato, che si colora in verde o in verde gialiognolo, perchè discioglie del sottosolfato rameico e del sottosolfato palladico. Si ottiene un residuo insolubile di ossido rodico e di ossido suriridioso, con un poco di platino.

Alla dissoluzione nell'acido idroclorico si aggiunge del cloruro potassico e dell'acido nitrico, dopo di che si svapora a secchezza; ottiensi così una massa salina di color carico, contenente cloruro potassico, cloruro rameico potassico e cloruro palladico potassico. I due primi di questi sali, essendo solubili nell'alcoole a 0,853, si estraggono con questo ; il sale palladico , che vi è insolubile , si mette sopra un feltro pesato, e si lava coll' alcoole. Esso contiene 28,84 per cento di palladio. Si può anche disciogliere la massa salina nell'acqua bollente, precipitarla col cianuro mercurico, e determinare a tal modo quanto palladio essa contiene; ma questo metodo è più complicato. Peraltro esso merita la preferenza, quando non abbiavi troppo clo-

ruro potassico da estrarsi coll' alcoole.

La dissoluzione spiritosa del sale rameico contiene una traccia di palladio, che non si può trascurar totalmente. Si svapora il liquore per volatilizzare l'alcoole, e si precipita il rame, sia con potassa caustica, sia col ferro, dopo avervi aggiunto dell'acido idroclorico. Se vuolsi da questo rame estrarre il palladio, si discioglie nell'acido nitrico, si nentralizza la dissoluzione, e si unisce col cianuro mercurico, il che produce talvolta un precipitato estremamente lieve di cianuro palladico contenente rame, il quale si separa con la feltrazione, si abbracia col feltro, e a tal modo se ne determina il peso. Ordinariamente la quantità n'è sì piccola, che non si può pesare.

I solfuri metallici arrostiti, che non vennero dall'acido idroclorico disciolti, si fondono con sursolfato potassico finchè questo sale termina di colorirsi. Essi contengono molto più rodio del cloruro platinico-potassico precipitato al principio dell'analisi , e si trattano come ho detto precedentemente, anche rispetto ad un residuo di palladio, che ordinariamante vi si trova. La massa esaurita col sursolfato potassico trattasi con l'acqua regia, che scioglie un poco di platino e

lascia dell'ossido d'iridio.

Il liquore concentrato, da cui i solfuri metallici vennero preci-

pitati contiene soltanto del ferro allo stato di cloruro, una piccola quantità d' iridio e di rodio, ed una traccia di manganese. Vi si versa una sufficiente quantità di acido nitrico, e si fa bollire fino alla compiuta ossidazione del ferro, dopo di che si precipita l'ossido ferrico coll'ammoniaca caustica; si lava, si fa arroventare, e si pesa. Quest' ossido ferrico contiene dell'iridio e del rodio, in tale stato ambidue che vengono disciolti, unitamente all'ossido ferrico, dall'acido idroclorico. Per effetto della scomposizione di un minerale silicifero di cui il minerale di platino contiene qualche grano, questa dissoluzione lascia per residuo anche un poco di silico, la cui quantità è peraltro ordinariamente tanto poco considerevole da potersi trascurare. L'ossido ferrico si ripristina col gas idrogeno , e il metallo disciogliesi nell'acido idroclorico con cui si fa alla fine riscaldare. Rimane allora una piccola quantità di polvere nera la quale contiene i metalli in uno stato che non è ancor ben conosciuto, perchè ad un calore estremamente debole decrepita con emanazione di luce. In un vaso coperto, essa svolge molta acqua ma non apparisce più luminosa. Dopo averla bruciata all'aria libera, si pesa, e trovasi allora allo stesso grado di ossidazione come nell'ossido ferrico. Si sottrae il suo peso da quello dell'ossido ferrico, e, dal peso di questo, si calcola quello del ferro:

Il liquore precipitato coll' ammoniaca caustica contiene ancora dell' ridio e del rodio. Dopo averei agginnio una sufficiente quantità di carbonato sodico, per iscomporre i sali ammonici, si avapora a seccheza, e i si a riscaldare i readiona i rosso nascente. Pol discipilesi il sale nell' acqua, e rimangono indisciotti gli ossidi metallici. Se si rescalda troppo fortemente il residuo, a la massa salina divera gialla, e contene in dissoluzione una piecola quantità degli ossidi. Quest' de mi inconveniente che per altro si june evitare usando un calor moderato. La quantità del manganese negli ossidi metallici supera appena quella ch' a necessaria a riconoscerlo, e quando si operò sopra una quantità di due grammi, è assolutamente impossibile pesarlo. Dopo aver lavati gli ossidi si separa coll'acido direclorico.

Per diminuire il numero delle piecole operazioni, gli ossidi di rodio e d'iridio che si ritraggono, si dall'ossido ferrico che dalla mussa salina, si mettono a parte finche trattansi i solfuri metallici col sur solfato potassico; allora si aggiungono a questi solfuri, e si ana-

lizzano con essi.

Un altro metodo per analizzare i minerali di platino à stato indicato da Dobereiner, il giovine. Consiste in questo : si scioglie il minerale in una storta provveduta del suo recipiente. Dopo avere agianto tutto l'acido nitrico in una solo volta, si versa l'acido idroclorico a piecole porzioni. L'acido vien saturato, allorebè incominciano a prodursi delle scosse durante l'ebollisione. Il prodotto della distillazione che contiene dell'osmio, si satura con latte di calee, si feitra e si precipita al calore del bollimento col formiato potassico: l'osmio si ripsistian e si precipita in polvere azzurra.

Il residuo insolubile nell'acido si tratta coll'ammoniaca e si esa-

mina per saper se contiene cloruro d'argento.

L'acido libero della soluzione si satura esattamente per quanto è possibile con latte di calce in luogo illuminato da lume artifiziale.

Od si precipita il liquore con acqua di calez, che si sggiunge in grande eccesso, al feltra sollectiamente o si lava il precipitato con acqua di calez. Questo precipitato con contiene estigito alcuno di platino, ma contiene gli ossidi d'iridito, di rodio, di pallatio, di ferro e di rame. La soluzione feltrata ed acidificata con acido idreclorico, si precipita con lo zinco. Allorchè il liquido è divenuto sensa colore, tutto il platino si trova precipitato. Si agita to sinco nell'acqua acidolata d'acido idreclorico per separarne il platino, che poi si priva dell'acqua-marier, trattandolo successivamente coll'acqua e coll'acido idreclorico bollente. Ciò praticato, si lava il platino e se n'estrae il palladio coll'acido intrico pura cido intrico pura di calo intrico pura di calo mitrico pura di lava il platino e se n'estrae il palladio coll'acido intrico pura cido intrico pura di calo mitrico pura palladio coll'acido intrico pura calo mitrico pura palladio coll'acido intrico pura di calo mitrico pura partico propieta di calo mitrico pura palladio coll'acido mitrico pura calo mitrico pura partico propieta con calo di calo di collegato di collegato di collegato di calo mitrico pura partico di calo mitrico pura partico propieta con calo di calo mitrico pura partico di calo mitrico pura collegato di collegato di calo mitrico pura di calo mitrico pura calo mitrico pura collegato di calo mitrico pura ca

Il precipitato prodotto dall' acqua di calce si scioglie, quando è amora unido nell' acido idroclorico, ed il palladio, non clie il rame si precipitano dalla soluzione col cianuro di mercurio. Si calcina il precipitato ottenuto col cianuro di mercurio, si scioglie il residion nell'acido nitrico, si unisce la soluzione col formisto potassico e si fa bollire fino a che sviluppa gas acido carbonico. In tal modo il palladio il ripristina e si precipita. U essido morfoco si precipita di precipita di

dal liquore feltrato coll' idrato potassico.

Il liquore che contiene il cianuro di merenzio si mescola con sale ammoniaco, e poi si svapora a secchezza, Si tratta la massa salina che rimane coll'alcool di 0,835 di densisia per estrarne i cloruro ferrico. Quindi si ripristina il residuo con la calcinazione, e se ne separa il rodio e l'iridio col sursolida potassico.

## 13. Analisi della ghisa e del ferro.

Berzelius propone di far l' analisi di questi corpi col cloruro meico. Si sa che quando si logna il ferro con cloruro rameico il ferro priende il loogo del rame percipitato, ma anche del carbone, del fossiro di ferro, odell'arseniuro di ferro, dell'arseniuro di ferro, del silicio cambiato in silice, ecc. che il ferro conteneva. Secondo Berzelius I'uso del cloruro rameico per la tricerca del carbone nei metalli è di grande importanza. Per cerempio, è d'inficile di scoprire uno contenuo di carbone nel rame, perche l'acido nitrico, come pure una mescolanza d'acho diredorizo e di cloruto piossico ossiderebbe il carbone ed il contro piossico ossiderebbe il carbone ed il corro intermedio nero. Karster ha trovato di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per sempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone i metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle officime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone in vari saggi di nichel di commercio ed la diversi prodotti delle deficime metalurgiche, per esempio di ferro di quesa manietra del carbone di carbone di manietra del carbone di carbone di carbone di carbone di carbone di carbone di carbone di

La ghisa s'adopera in piccoli pezzi ed il ferro ia tornitura od in limtura, quando è puro, ed in pezzi quando contiene della scoria, che separerebbesi con la lima o con le forbici. Il ferro pudite', per

<sup>(1)</sup> Sembra difficile a credersi che il silicio ed i metalli terrosi della ghisa possano ossidarsi col cloruro rameico, reuza che si svolga gas idrogeno, giacche, pescondo Berzelius, non formasi cloruro rameoso; se il cloruro rameico è privo d'acido idroclorico, e si erita l'uso del calore. — B. Y.

esempio, è in quest'ultimo caso. Allorchè il colore del liquido lodica che il rame si trova quasi in totalità separato, si rianora sa lossi zione rameica, oppure si aggiungo del cloruro rameico cristallizatato. Quando non si precipita più rame, anche ad un mite calore, si fariposar la mescolanza per 24 ore, pre esser certo che tutto il ferro si è disciolto. Il rimanente del metolo differisce secondo che il ferro contiene, grafite, o non contiene che carbone combinato.

Se il ferro è privo di grafite, si feltra la massa per una canna alquanto assottigliata ad uno dei capi ed in questo otturata con ispugna di platino; la quale deve essere stata trattata con acido solforico bollente, lavata e calcinata prima dell' esperienza. Colato che è per la spugna il liquore, si lava il residuo prima coll'acqua, poi coll' acido idroclorico e finalmente di nuovo coll'acqua. Si fa quindi disseccare la massa nella canna. Per accelerare il disseccamento si adatta la canna mercè turaccioli in un vaso metallico pertugiato da due fori per riceverla e , dopo aver ripieno il vaso di acqua , si fa questa bollire , facendo passar dell' aria a traverso della canna con un apparato d'aspirazione. Ciò fatto si toglie la canna, si involge in sottile lamierino e si riscalda la massa in una corrente di gas ossigeno. Con questo mezzo il carbone ed il rame si ossidano. Il gas che ha traversato la massa incandescente si dirige a traverso del cloruro calcico, poi si raccoglie sul mercurio. Finalmente si determina la quantità di acido carbonico che contiene, seguendo il metodo già indicato in questo Trattato di chimica.

Non si può seguir questo metodo per la ghisa grigia la quale simane della grafic. Reli' analisi d'una simila ghisa, quando si ferro s' è disciolto, si fa digerire 31 residuo in seido idroclorico ed in eloruro rameteo, fino a che il rame siasi disciolta ello stato di eloruro rameoso. Si feltra allora la massa con l'apparato da feltrara superiormente decirito ; si lava successivamente coll'acido idroclorico e coll'acqua per privarlo del cloruro rameioso e dell'acido idroclorico, si fa disseccare come si è detto pel ferri privi di grafite, e si determina del pari il carbone non grafitoso con la calcinazione in una corrente di gas osigeno. Dopo qualche tempo quando si credo che tutto il carbone non grafitoso si è consumato, si logife il reductione del partico per consumato, si logife il reduce dell'acido disparato del partico della consumato, si logife il reduce della consumato della consumato del partico della consumato della consumato del partico della consumato della consumato della consumato della consumato del partico della consumato della consumato del partico della consumato del partico della consumato della consumato della consumato del partico della consumato

bustione, mercè il gas ossigeno puro.

Secondo Rerzelhis potrebbesi tentar di bruciar tatto il carbono
rimasto dalla ghisa, trattando il residuo cun una mescolanza di clorato potassico e di cloruro solico, nel modo ustato nell'analisi di
una sostanza organica; e raccogliere il gas addo arbonico sui mercurio, ma questo metodo sarebbe lungo e non riuscirebbe sempro
d'una maniera certa.

Secondo M. V. Regnault, la determinazione del carbonio nelle ghise si esegue facilissimamente e con grande esattezza col metodo sesuente:

Si prendano 5 grammi di ghisa, ridotta in limatura, quando la

ghisa è dolce, o polverizata in un mortaio quando è acre, e si mescolano con 6 od 8 grammi di cromato di piombo, precedente-mente fuso. Si toglie circa il terno od il quarto di questa mescolanza ca si mette da parte. Si aggiungon quindi al rimanente 5 grammi di clorato di potassa, che presso a poco contengono la quantità d'ossigeno necessario per cambiare il ferro la previsido; poi s'introduce la mescolanza tripla in una canna di vetro, simile a quelle che si adoperano per le analisi organiche, ma che puè esser molto più corta. Si aggiunge quindi al di sopra la porzione della mescolanza di giàs e di cromsto di piombo, che si era posta da parte. Finalmente si adatta alla canna l'apparato ordinario di Licbig per le analisi dello sostanze organiche.

Si riscilda la porzione della canna che contiene la mescolanza senza clorato, e quando questa è incandescente, a'incomincia a racaldar la porzione che conticne il clorato, e i a svanza il fuoco successivamente, a misura che si rallenta lo sviluppo del gas. In questo modo la ginis brucia prima quasi compitamente per Posigeno del clorato, e soltanto una piecola quantità di gas esce dalla canna. Inseguito il calore divensodo più forte, la combustione si compie sal eromato di piombo il quale, nel fondersi, ossida le ultime porzioni della ghisa.

È conveniente involger la canna in foglio di rame, perchè alla fine bisogna riscaldar molto fortemente per ottenere la compiuta fu-

sione del cromato.

Carbonio

L'ossidazione della ghisa è perfetta. Può assicurarsi triturando, dopo la combustione, la materia rinchiusa nella canna: si ricurando, dopo la combustione, la materia stiriabile dalla calamita. Doel ri-manente l'analisi si fa coà facimente cho occorre men di meza ora per intieramente erguirla.

Si può giudicare della perfetta concordanza de' risultamenti dalle re nanlisi seguenti , eseguite sopra una stessa ghisa grigia ottenuta nell'aria calda

| 1. 5 gr.<br>11. 5 gr.<br>111.5 gr. | han dato | 0,582<br>0,585<br>0,588 | d' acido | carbonico<br>n |
|------------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| D' onde                            | . 1.     | 11-                     | m.       |                |

3,22

Allorchè la ghisa contiene solfo, non si sviluppa vestigio di acido solforoso: lo zolfo rimane intieramente nella canna allo stato di solfato di piombo. M. V. Regnault, se n'è assicurato facendo la combustione del solfuro di ferro.

3,23

3,25

Col cromato di piombo solo non ottiensi tutto il carbonio ; il cromato , perdendo molto ossigeno diventa meno fasibile , e l'ossidazione penetra difficilmente fino al centro de' grani di ghisa alquanto grossi ( Ann. de Phys. et de Chim., t. 70).

Per determinere lo zolfo, Berzelius consiglia di scioglier, per esempio, 10 granimi del ferro o della ghisa nell' acido idroclorico:

il gas cha sviluppa s'introduce a traverso un cannello analego a quello che Libello da descrituo per la asturazione dell'alcool pel gas cioro, e nel quale si trova una soluzion allungata di nitrato argenito misata ad ammoniaca. Verso la fine si riscaldo per complere l'azlone dell'acido sul metallo. Allorchè il gas si sviluppa lentamente, tutto l'idrogeno solitorato viene assorbito dal liquote. Formasi un precipitato nero che non è solianto composto di solitoro di argento, mache di cioraro d'argento, prodotto di acriburo d'idrogeno. Dopo averto scolito nell'acido mirito, si precipita l'argento coll'acido ritra lo può contenere associo, questo però rimane ordinariamente allo sato di arseniuro di ferro, come il fessoro in quello di fosfuro di ferro.

La dissoluzione di ferro prodotta nell'esperienza precedente si separa dal residuo con la feltrazione. Si lava il residuo, si riuniscono le acque di lavanda col liquore feltrato e si porta il ferro al massimo d'ossidazione. A tale oggetto si può far bollire il liquore con acido nitrico, ma questo mezzo d'ossidazione essendo Incerto, è preferibile trasformare il metallo in percloruro con eccesso di gas cloro. Si precipita quindi l'ossido ferrico con prolungata digestione di carbonato piombico. Si feltra, si svapora a secchezza a bagno-maria e si tratta il residuo coll'alcool di 0,86, che rimane il cloruro di piombo e scioglie i sali d'alcali, di calce, di manganese, di cobalto, di nichel, ec., se questi sali trovansi nella massa. La separazione di questi sali si eseguirà co'metodi eonosciuti. Si cercano gli ossidi titanico, manganico ed alluminico nel precipitato prodotto dal carbonato piombico. Se il ferro è stato surossidato dal eloro l'ossido manganico si precipita col carbonato piombico, se si è adoperato acido nitrico il liquore ritiene l'ossido manganoso.

Il residuo insoluble dell' asione dell' acido idroclorico sal ferro, si mescola con nitro e carbonato sodico e a icalica in croguolo di platino, fino alla compitata ossidazione. Si satura la massa salina col-l'acido nitrico, si avapora per separar la silice, pel liquore si cercan gli acidi arsenico, fosforico, vanadico, titanico, la maggior parte de quali è rimasta con la silice; vi si ecrea anocra Pacido molib-

dico , ec.

Fuchs propone di sostituire il pereloruzo di ferro al percloruzo di rame per disciogliere la glisia. Egli penas che questo mezzo fa raggiungere una maggiore esattezas del nostro. Il ferro riduce il percloruro in protocloruzo. Intantò il dissolvate di Fuchs ha l'inconveniente di dar luogo durante la dissoluzione del ferro alla separazione di una gran quantità di cloruro ferrico basico che non si può separa dal carbone se non con un trattamento continuato mercè l'acido idro-clorico.

Secondo Wochler (Annaleu der Pharm. Bd. 5,1,6,5) il lerrocrudo sembra contenere arenteno più apesso di quel che is piensa, anche quando il ferro è stato estratto da minerali ac'quali non si può soprir direttamente la presensa dell'arenteo. Nell'annisia l'arencio passa inaverrito, forse perchè non sempre si ricerca ove si trava. Altrochè si sicolgie il ferro nell'acido sollovico allungato, l'arenteo. non si svolge col gas idrogeno e neppare si scioglie, ma rimane, probabilmente allo stato d'arseniato, nel residuo nero, composto di carbone, di silice, ecc. Si pon estrarre facilmente con lisciva di potassa caustica o col soldoidrato d'ammoniaca. Gli acidi lo precipitano da quest'ultimo allo stato di solduro d'arsenico. Rispetto alla soluzione potassica, si fa bollire coll'idrosolfato d'ammoniaca, quindi si precipita egualmente coll'acido solforio d'initto. Distillato in un cannello di vetro, questo solfuro di moltino bistillato in un cannello di vetro, questo solfuro di moltino del moltideno.

#### 14. Analisi della terra vegetale.

Importantissima è l'analisi della terra regetale per l'agronomo. Essa fa conoscere : 1º. la natura e la quantità delle materie organiche (terriccio) contenuté nella terra: 2º. la natura de' detriti minerali co'quali la parte inorganica della terra vegetale trovasi mescolata. La prima quistlone è intieramente di spettanza dell'analisi orga-

nica. Per risolverla si fa seccare la terra in un bagno di olio a 150°, poi si pesa e si tratta in apparato da estrutti, prima coll' etere, poi coll'alcool, coll'acqua, ecc. nel modo che in prosigeno riferiro tratando dell'analisi delle materie d'origine vegetale od animale. Con questo mezzo estraggondi diverse sostance dalla terra, ma e incerto poterne riferire una sola ad una specie nota. Non si sono ancora molo studiati i prodotti della putrefasione de corpi organici per potere determinare con quest'analisi, i prodotti della putrefasione contenut in nella terra.

La quantità dell'humus ottiensi facendo seccare una quantità pesta della terra a 150° e calcinandola in crogiotolo aperto fino a che tutte le parti combustibili siensi consumate ; la differenza tra il peso della terra disseccata e quello del residuo della calcinazione, faric conoscere il contenuto delle materie organiche. La quantità dell'azoto si determina col cannello di combustione adoperato nell'annisisi delle materie azotate ordinarie. Non si può stiliggere grande importanza ai risultunenti di queste sperienze, perchè le materie organiche nelle terre variano da un momento all'altro.

I principi constituitvi inorganici della terra son facili a deterralnare. Si pesa un saggio della terra dissoccata ella raia e aminuzzata perquanto è possibile tra le mani e si fa passare per istaccio multiplo di latta, composto di vari stacci i cui fori van decrescendo. Si aglia lo staccio provveduto del suo coprecibi fino aoche la massa siesi divisa in grani conformi ai fori dei diversi compartimenti dello staccio, e si pesa cisacona parte per formarsi un'idea della grandezza delle di-

verse parti della mescolanza.

Un altro saggio della massa disseccata all'aria si pesa, poi si dissecca a bagno-maria fino a che non diminuisce più di peso. Quindi si ne mette una parte in un cannello di vetro suggellato ad un capo e si risculda in un bagno di olio a 130°, fanche non soffra più pertitia. Dietro i risultamenti di queste esperienze si calcola il contenuto di secun. Il saggio poi si calcina in regiondo aperto fino all'incenerimento del carbone: la perdita permette di calcolare la quantità delle materie organiche. Si pesa del pari la più gran parte del saggio, si versa in un vaso di vetro, si unetta di scapu e si sgiu con una penna. Dopo alquanto riposo, si separano le parti più leggiere con la levigazione, e si versa l'acqua torbida a traverso d'uno staccio di velo iu un altro vaso, ore si fa clisirie col riposo. Do staccio ritiene delle fibre di radicti, parti non marcite di paglia, di stell, ecc. Si ripete l'operazione fino e che l'acqua versata sulla materia cessa d'intorbidarsi colla gistazione. Ciò che timana el dissecca, si pesa, y ma non si salcina.

Si distende questo residuo sopra una carta e, a e à necessario, si esamina a lumicrascopio. Un occhio escricita ricmosac con questo mezzo i grani dei minerali i cui detriti forma la terra. Si riconoscono de' grani di quarzo, di feddapato, pagiluzze di mica, della caice carbonata, dello seisto argilloso, ecc. provenienti dalle rocce vicine. Quest'esame somministra de' dati che non possonsi avere dal-Panalisi chimica. La terra, avente l'ingraso necessario è tanto più fertile per quanto più contine di rocce di recente formazione. Le mescolanze formate di pietra calcare, d'il seisti argillosi terziari e di sabbia quarroso o granitos a, constituiscono le terre migliori.

Si tratta il residuo a freddo coll' acido nitrico allungato con 100 parti di acqua, per separarne il carbonato di calce. Allorchè non si produce più effervescenza, si decanta il liquore acido e dopo averlo neutralizzato coll'ammoniaca caustica, se ne precipita la calce coll'ossalato d'ammoniaca. Si fa quindi bollire il liquore con eccesso di car-

bonato potassico, per iscoprire se contiene magnesia.

Il residuo insolabile nell'acido núrico si lava, si dissecza, si pesa e si trata coll'acido idroclorico concentrato, La soluzione si sottomette al trattamento superiormente indicato per l'analisi de silicati solubili nell'acido idroclorico. Spessissimo l'acido idroclorico separa dell'acido silicico, senza discioglierio. Allora se n'estrue quest'acido facendo bollire il residuo con lisciva di carbonació di sodo. Si pesa il residuo, che ordinariamente è formato di sabbia quarzosa o granitosa.

Ritoriamo ora alla parte separata con la lerigazione. La materia che la attaveresto lo staccio di velo è mescolanza di unatrie organiche marcite (humos), di argilla, di subhia eccessivamente tenee, che apesa condicea avanzi d'infusori pierificati in silice. Dopo mo rad di riposo, la subhia e l'humos si son depositati, mentre che l'argilla rrimane ancora in sospensione. Si decanta la porzione densa da piccole porzioni si svapora in una coppa pesata od in un croginolo a secchezza, quindi si dissecea fortemente, per esempio, in un bago d'iolo a 150°; l'argilla che rimane si pesa.

Si raccoglie sopra un feltro pesato il deposito che si è formato nella politiglia argillosa, si riunisce l'acqua torbida che traversa il feltro al liquido, argilloso ed il tutto si svapora. Il feltro con ciò cho contiene si dissecca a 100°, si pesa, e si brusis, quindi si esamina il residuo al microscopio, Si tutta allora nel modo rifictio per la pol-

vere più grossolana.

Metodi per separare taluni corpi, che non si son potuti sviluppare in modo conveniente negli esempt precedenti.

La separazione quantitativa de corpi che per la ressontiglianza delle ioro proprieta forman del gruppi particolari, è spesso difficile nd eséguirsi con esattezza. Ve n'ha taluni che non sianu ancora certi di poter gli uni dagiti altri separate in modo compiuto. Il cloro ed il bromo, gli ossidi di zinco, di nichel, di cobalto, e la magnesia, Pacido titancio e l'addo taluntico, la zirconia e l'acido titancio e, cono esempli di simili corpi. Riferito in breve i metodi di separazione che possono in questi casi solutarsi.

Corpi alogeni inorganici. Il fluoro si separa facilmente dagli altri corpi alogeni , perché forma coll' argento une combinazione solubido nell' acqua, mentre le combinazioni degli altri corpi alogeni coll' argento sono insolubiti in questo veicolo. Si può anche precipitare il fluoro col nitrato di calec, che rinane gli altri corpi alogeni nel liquore.

Il lodo si separa dagli altri corpi alogeni col nitrato palladoso, che produce co' ioduri sicoliti un precipitato nero non meno insolabite del clorarco d'argento. Dopo la separazione del lodo, si può percipitare il cloro o di li bromo co initrato d'argento. Altorche vuolsi semplicemente separare il iodo dal cloro e che non trattasi di determinar la quantità di quest nitimo, può anche adoperarai il cloraro platinico, che precipita parimenti un ioduro nero ed insolubile. Aoci lo operazione sia compiuta la merce di queste reazioni, fa mestieri portar la mescolanza ad una temperio di colore prossima all'ebollizione. La separazione del cloro e del iodo si fa pure precipitando i due corpi con un sule d'argento, lavando, disseccando e pesando le combinacioni precipitate, poi trattandole cold'ammoniace caustica saturata di ioduro d'argento che, del resto, è poco solubile in quest'ad. Cio questo mezco il solo cloruro d'argento si stoigliere al-

Il iodo ed il bromo si separano allo stesso modo del iodo e del cloro.

La maniera di separare il cloro ed il bromo è stato indicato nel 1º tomo in particolare , ma più specialmente per ottenere il bromo privo di cloro, che per operare la separazione quantitativa di questi corpi. Questa separazione appartiene ai più difficili problemi dell'analisi. Più comunemente trattasi di scoprir piecole quantità d'un bromuro in un cloruro , e reciprocamente. Allorche vuolsi ricercare una piccola quantità di bromo in un cloruro, è preferibile adottare il metodo di Balard per estrarne il bromo. Dopo avere introdotta la combinazione in un fiasco, vi si versa dell'acqua di cloro, oppure, se è disciolta , dell' acqua saturata a freddo di cloro : si agita la mescolanza ed a capo d'un ora, si versa dell' etere nel liquore e si aglta di nuovo. Se v' ha bromo , l' etere che si raccoglie di nuovo alla superficie è giallo : in questo caso si decanta, e gli si sostituisce dell' altro etere; e ciò fino a che questo liquido non più si colorisce. Si unisce dell' etere decantato con ammoniaca caustica e si fa spontaneamente evaporare : rimane una mescolanza di bromuro e di cloruro d'ammonio, che si scioglie in acqua e si precipita col nitrato di argento. Il precipitato è abbondante a sufficienza per pruovare un aumento di peso non equivoco con la trasformazione compiuta in cloruro d'argento con la calcinazione nel gas cloro, si procede a questa calcinazione; nel caso contrario bastar può l'aver veduto che il clo-

ruro contiene effettivamente un vestigio di bromo.

Se al contrario si tratta di scoprire una piccola porzione di cloro nel bromo o ne' bromuri il miglior metodo è quello proposto da H. Rose, e che consiste a distillare il bromuro anidro col bicromato di potassa ed acido solforico fumante, ed a raccogliere il prodotto nell'ammoniaca caustica diluita. Questo metodo poggia su che il bromo non ha come il cioro la proprietà di formare una combinazione volatile di Cr Br 6 e di acido cromico. Se v'ha cloro, distilla la combinazione conosciuta, aCr O3 Cr C16, e questa è trasformata dall' ammoniaca in cromato d'ammoniaca ed in sale ammoniaco, mentre che il liquore prende un color giallo. Allora si svapora il liquore a bagno-maria a secchezza e si unisce il sale con piccola quantità d'acido idroclorico e di alcool. Con questo mezzo Pacido cromico si trasforma in cloruro di cromo verde, dal quale si precipita l'ossido di cromo per disseccarlo e pesarlo. Dal peso di questo ossido, si calcola il contenuto di cloro. Quantunque in questo saggio possa avvenire che l'ammoniaca non si colori , pure bisogna svaporarlo a secchezza e saggiare il residuo al cannello; con che si riconosce il menomo vestigio di cromo.

Si sono indicati anche altri metodi di separazione. Allorchò si supprognono insieme il bromo ed il cloro, a i precipisno questi corpi col nitrato d'argiato e si scompone il precipisato coll'idrogeno solforato. Il liquido contiene allora dell'acido idroclorico e dell'acido idrobromico. Si sacacia l'idrogeno solforato con natte calore e si saturano gli acidi col carbonato mercurico. Secondo Berthemot il cromato di potassa scompone il percloruro di mercurio, ma non il perbomuro. Dopo l'evaporazione del sale a bagno-maria a secchezza il perbromuro di mercurio potterbesi estrare coll'alcola anidro.

Si posson pure saturare gl' idracidi con sufficiente quantità d'osido mercurico per ottenere delle combination basiche. Il cloruro basico è insolubile in acqua; il bromaro basico è solubile nell'acqua bollente, e con questo mezzo se ne potrebbe separare. Si può anche mesoolare la soluzione del eloruro presunto bromifero con piecola quantità di perdoruro di mercurio, svaporare a secchezza il sale e sottomettere il sale di mercurio alla sublimazione. Il cloro è sottiuto allora dal bromo, proveniente, per esempio, dal bromuro potassico o sodico ed il sublimato è composto d'una mescolanza di predoruro o sodico ed nel sublimato è composto d'una mescolanza di predoruro puesta bollire con ossido mercurico; per ottenere un bromuror basico solubile ed un cloruro basico insolubile. — Non mi si è presentata l'oportunità di seprimentare to stesso questi metodi.

Solfo, selenio e tellurio. Ho trattato di questi corpi esponendo

l'analisi dei solfuri metallici ( vedi ).

Arsenico e fosforo. Dopo averti trasformati in acidi, si trattan come si è esposto a proposito degli arseniati e de' fosfati.

Arsenico ed antimonio. Appartengono ai corpi la cui separazione

compiuta offire maggiore difficults. Uno de' unetodi che più spesso si adopera, e che forse presenta maggiore ceretzas, consiste a trasformare i metalli in solfari ed a riscaldare la mescolanza in un'atmosfera di gas l'orgeno. Il solforo d'arsentico si sublima ed il solforo d'arsentico si sublima ed il solforo d'arsentico si sublima ed a separardi estatuanente.

a s'piarri estaturente.

Si separa il cromo ed il sonadio l'uno dall'altro trasformandoli prima in sali d'ossidi, e soprasaturando la soluzione di questi salo ci solidoriano potassico. L'ossido di cromo si precipita con isvi-luppo d'idrogeno solforato e l'ossido di vanadio passa allo stato di solido V 53, che si combiano col solfuro cialino e rimane nel liquore, da cui poi si precipita coll'acido solforico dilutto. Allorche trovansi allo stato di sali neutri a base alcaliano, si pusono separare saturando la loro soluzione concentrata coi sale ammoniaco. Si precipita allora del vanadato di ammoniaca si meteti sale ammoniaco in pezzetti nella soluzione, affinche al termine della precipitazione so ne possano togliere. Il vanadato d'ammoniaca si recoglie sul fettro e si lava con concentrata soluzione di sale aumomoniosco. Il cromato d'ammoniaca rimane nel liquore.

Si separano gli altri metalli elettro-negativi aggiungendo un acido alla soluzione de' loro sali, e poi trattandoli coll' idrogeno solforato, il quale non precipita nè il cromo nè il vanadio, ma li fa passare solamente allo stato di ossidi.

Finora il tungsteno ed il molibdeno non sono stati trovati insieme nel regno minerale, ma se si trovassero riuniti sarebbe difficile di separarli quantitativamente, perchè manchiamo di metodo certo

per esquire questa separazione.

Acido tantalico ed acido silicico. Si sciolgono i due corpi nell'acido
idrofluorico, si unisce il liquore con acido solforico, si svapora a
secchezza e si scaccia l'acido solforico con la calcinazione, che alla
fine s'esque nel gas ammoniaco. L'acido silicico si svojge allo stato

di gas fluoruro di silicio, e rimane del solfato di acido instalico.

La maniera di separare l'acido tantalico dall'acido tanstalico e dul deutossido di stagno, si è riferita nell'analisi de' tantalati.

L'acido titunico si separa dall'acido silicico allo stesso modo dell'acido tantalico.

Acido itantese ed acido tantalire s' incontran talvolta insieme. Wenche che pel primo ha fatto questa asservazione, indica il mezzo seguente per operare la separazione di questi acidi. Si uniscono i due acidi con succhero puro in polvere, si riscalda la mescolanna al rosso in vaso coverto e si calcina la massas carbonosa in una corrente di gas cloro. Con questo mezzo producesi del cloruro di italiani e del precesso di carbone. Si sciolgono i cloruri nell'acqua e si mince la soluzione con sciolo solforico, che precipita l'acido tantalico. Secondo Wochler è probabile che questo netodo non somministri un risultamento esattissimo, ma è il solo che abbismo.

L'arsenico ed il rume possono separarsi non solo allo stato di solfuri, ma anche di ossidi. Intanto è raro che si pervenga a separare

compiutamente i solfuri l'uno dall'altro, specialmente allorchè si adopera l'idrosolfato d'ammonlaca , o quando vi son nel liquore sali ammoniacali che producono questo idrosolfato. Meglio è in simil caso ossidare i solfuri metallici e separarli per via secca col carbonato di potassa o di soda, che scioglie l'acido arsenico e rimane il deutossido di rame.

Separazione dell' ossido mercurico da altri ossidi metallici. L' ammoniaca caustica precipita i due ossidi di mercurio, in istato di nuove combinazioni, che, secondo le circostanze, contengono dell'ammoniaca o dell'amide combinato con un sal basico dell'acido da cui si opera la separazione. Se vi son simultaneamente altri ossidi metallicprecipitabili dall'ammoniaca, essi accompagnano il precipitato. Si raccoglie il precipitato sopra un feltro pesato, e dopo averlo disseccato nell'aria anidra a 1000, si pesa; se ne separa allora una quantità determinata, si unisce con la metà del suo peso di carbonato di soda, e la massa s' introduce in un cannello di vetro suggettato a fuoco ad uu capo e curvato ad angolo ottuso. Si copre la mescolanza con piccola quantità di carbonato sodico. Allora la porzione del canuello che contiene la massa si circonda di sabhia in un crogiuolo e si riscalda alla lampana, mentre si fa immergere l'estremità aperta nell'accua. L' ossido mercurico separato dalla soda dall' acido col quale trovavasi combinato, si ripristina e si volatilizza allo stato metallico. Allorchè la massa è leggermente incandescente e che non si depositano più globetti di mercurio, si fa raffreddar l'apparato, si taglia il cannello di vetro nella curvatura , si fa disseccare il vetro col mercurio a dolce calore, e si pesa il mercurio. Gli altri ossidi metallici rimangono con la soda e da questa si separano coll' acqua. Si prescrive anche di precipitar direttamente il mercurio metallico dalla soluzione facendola hollire col formiato di potassa. Con questo mezzo il mercurio si deposita insensibilmente allo stato negativo. Ma i vapori trasportano del mercurio , e se per evitare la perdita , si fa l'esperienza in una storta provveduta di recipiente, trovasi che in pratica è difficile di raccogliere i globetti eccessivamente piccoli che si sono avkuppati co' vapori di acqua.

In simil caso è preferibile prima di far bollire col formiato alcalino, mescolare il liquore con nitrato d' argento o con soluzione di cloruro d'oro, secondo che il liquore è privo o no di acido idroclorico. Allora il mercurio ritenuto dall' argento e dall' oro ripristinatosi contemporaneamente ad esso può raccogliersi in istato d' amalgama sopra un feltro, si lava esattamente e si dissecca a 100°. Si pesa l'amalgama, poi si calcina in crogiuolo di porcellana, di maniera che non rimanga più che l'argento o l'oro; che la perdita di peso indica la quantità di mercurio. Se il contenuto di mercurio è scarso, e che vogliasi soltanto assicurarne la presenza, s'introduce l'amalgama in un cannello simile al descritto e si calcina a bagno di sabbia. Ma el bisogna allora un calor molto più forte di quando trattasi di distillare il mercurio dalla mescolanza sodica, ed è necessario di calcinar di nuovo il metallo che rimane in crogiuolo aperto per ottenere esattamente il peso del mercurio.

Separazione dell'ossido uranico da altri ossidi solubili nel carbonato

d'ammonitat. Si teologno gli ossidi sell' asido accito o nitrico, si cuttralizza la solutione, se é sciale, coll' ammonisca, e si unicer con una solutione di sotto-acettato di piombo. L' ossido tranto con una solutione di sotto-acettato di piombo. L' ossido tranto si precipita in combinizzatione coll ossido di piombo. Si tratta il precipitato coll' acido solforico allungato, si separa la soluzione uranica con la fettrazione, si svapora a sochezza e si calcina il sale che rimane, alla fiue operando in un'atmosfera di gua ammoniaco. In seguito di che rimane, dell' ossido transono.

La soluzione piombica si tratta coll' idrogeno solforato o coll' acido solforico per separarne l'ossido piombico, poi se ne separano gli al-

trì metalli co' metodi ordinari.

Bismuto ed antimonio. Si ossidano i metalli coll'acido nitrico, e si trattan gli ossidi con un solfoidrato alcalino, che s' impadronisca del solfuro d'antimonio, e rimane il solfuro di bismuto.

Si adopera lo stesso mezzo per separare il bismuto dall'arsenico. Si possono anche precipitare i due metalli coll'idrogeno solforato e calcinare i solfuri metallici in una corrente di gas idrogeno: si volatilizza dello zolfo e del solfido arsenioso, e rimane del bismuto elementare.

Rame e bismuto. Il miglior metodo per separati l'uno dall'altro consiste a mescolare il liquore che li contiene con piecola quantità di sale anumoniaco, ed a versarlo poi stilla a stilla nell'ammoniaca cuastica allongasa. Con questo mezzo il bismuto si precipita allo stato di sale basico, mentre che l'ossido maneico rimane allo stato di cloruro di rame ammoniacale nel liquore. Il precipitato bismutico si lava con ammoniaca allungata, perchè l'acqua pura scompone il sale di rame ammoniacale, e capiona la separazione d'una piccola quantità d'ossido di rame.

Stagno ed arsenico. Allorchè sono ambidue allo stato metallico, si miglior metalo di separatiri constite a sicojieri lo stagno nell'acido idroclarico ; il gas idrogeno che si svolge trasporta il contenuto di arsenico. Si conduce il gas idrogeno a traverso un cannello contes nente del rame spugnoso, quale si ottiene con la ripristinazione col gas idrogeno. Durante l'esperienza si mantiene il rame ad una temperatura rossa. Il rame assorbe l'arsenico del gas e l'aumento del suo peso fa conoscere le quantità d'arsenico. Le precanzioni che deboni osservare in quest'esperienza s' sindicheranno nell'esporre il metodo di Marsh per riconoscere la presenza dell'arsenico (1). Se lo stagno contiene antimonio , il rame assorbe anche l'an-

timonio, e devesi allora analizzar col gas cloro nel modo indicato nell' 11° esempio.

Stagno ed antimonio. Si scioglie la lega nell'acido idroclorico

(1) Elmer ha indicato il seguente metodo per separare il arenico e lo stapo ( lournal fire vie praktiche Chenie von Erfonnan, 1, 17, p. 233), 0,3235 gr. di persolforo di stegno riscaldato per varie ore in un'atmosfera di gas idrogno, poi ariferdado nella stessa atmosfera soministanzo 0,1996 gr., di metallo inscese di 0,2000 che indica il calcolo.— L'arcenturo solo non cede a questo ristatamento. Ma se ai ciciglie il alega nell' acquareggia e ai precipita il tutto coltantamento. Ma se ai ciciglie il segno di esquareggia e ai precipita il tutto coltandoli in un'atmosfera di gas idrogeno, como indica Rem un'errosiuro d'astismonio p si otterro una experazione abbassarsa sestita. — B Y.

misto a piccolissima quantità d'acido altrico, di maniera che la siuziono avvenga senza sviluppo di gas idrogeno. Altrimenti una porzione dell'antimonio sarebbe trasportata. La combinazione ossidata, si scioglie nell'acido idraclorico concentrato. Si allunga la soluzione
d'una quantità di acqua sofficiente perche non disciolga più stagno
con isviluppo di gas idrogeno. Vi s'airordace allora un discol di stagno puro e si mette il tutto in laogo caldo. Lo stagno si scioglie,
ripristina prima il percloruro di stagno in protocloruro e precipita
allora l'antimonto allo stato metallico. Si lara si secca e si pesa questo metallo, poi si tratta al cannello per assicurarsi se contiene arsenico. Se si fa sentire dotre arseciacle, y "introduce na quantità
pessta del metallo in una palla soffiata in mezzo di un cannello esciclina in una corrente di gas idrogeno. Con questo mezzo l'arsenico si sublima e si deposita nel cannello in-qualche distanza dalla
palla. Dopo l'esperienza si pessono i due metalli separasimente.

Indipendentemente dell'assenico e dell'antimonio lo stagno manifaturato ordinario continen esseus piombos. Es la quantità di questo metallo è alquanto considerabile, si separa in gran parte allo stato di cloruro di piombo, allorchè si scioglie la lega nell'acido idrociorico contenente piccolissima quantità di scido nitrico. Ne resta però sempre nel liquore una piccola quantità che è ripristinata dallo stagno e precipitata coll'antimonio. Più innanzi si esporrà la maniera di

separare il piombo dall'antimonio.

Il protossido ed il biossido di stagno non possono esser separati in modo che uno si precipiti , mentre l'altro rimanga nella soluzione. A questo riguardo d'uopo è notare ancora che v'ha probabilissimamente un ossido di stagno intermedio, Snº Os, che intanto è appena ora conosciuto. Ma per poter giudicare a qual grudo d'ossida-zione o di clorurazione fra il massimo ed il minimo, lo stagno trovasi in una combinazione disciolta si mette un disco pesato di stagno puro nel liquore. Questo si trova in una boccia e la riempe esuttamente. Si ottura la boccia e si luscia per qualche giorno in un luogo caldo. La quantità del disco di stagno che si scioglie con questo mezzo permette fucilmente di giudicare fino a qual grado lo stagno contenuto nel liquore si trovi ossidato o combinato col cloro. Se non si sa quanto stagno vi sia nella soluzione, si fraziona questa, si precipita lo stagno dalla prima metà coll'ammoniaca, procedendo nel modo indicato nella descrizione dello stagno; e si adopera l'altra metà per determinare la quantità di stagno che il liquore può ancora didisciogliere. È probabile che si possa sostituire il rame allo stagno metallico, ma manchiamo ancora d'esperienza a questo riguardo.

H. Rose versa la soluzione a poco a poco in una soluzione holente di percloruro di mercurio adoperato in grande eccesso. Con questo mezzo il protocloruro di stagno si trasforma in percloruro a scapito del percloruro di mercurio, e quest'ultino, se c hi necesso, passa allo stato di protocloruro, che si precipita. Se non si è adoperato un molto grande eccesso di percloruro di mercurio, posì facilmente prodursi del mercurio metallico. Dal peso del protocloruro di mercurio precipitato, si può esclosare il contentuto di protocloruro di stagno.

Il perossido di stagno e l'acido titanico si separano facilmente col-

l'idrosolfato d'ammoniaca, che scioglie lo stagno e rimane l'acido titanico senza alterazione.

Ossido tagnico ed acido tangstico. Allorche la combinazione è idrat, si tratta con eccesso d'amunoniaca, che scioglie l'acido tangstico e rimane l'ossido stagnico. Intanto potrebbesi sciogliere una piecola quantità di quest'ossido. Ma la porsione disciolta si separerebbe di nuovo durante l'evaporazione del tangstato d'anunoniaca a mite calore. Se la combinazione è stata calcinata, devesi render solubile col persolida di potassa, poi sottoporia al medesimo tristamento. Se i metalli sono allo stato di solfari s'incomincia coll'ossidarii coll'acido nitrico.

Del resto , l'ossido stagnico si separa dai solfuri de' metalli elet-

tro-positivi coll'idrosolfato d'ammoniaca.

Intanto la separazione dell'ossido stagnico e dell'ossido rameico l'uno dall'altro fa eccezione a questa regola perchè il softuro di stagno trasporta sempre una piccola quantità di softuro di rame, como trasporta sempre una piccola quantità di softuro di rame, como

l'ossido stagnico ritien dell'ossido rameico.

Allorché il rame e lo stagno trovansi insieme allo stato metallico, come per esempio nel metallo da canonni, il miglior mezzo di separare uno dall'altro sembra consistere in riscaldare dolcemente la lega in una corrente di gas cloro privo di aria. Il cloruro di stagno si svolge in vapore col gas cloro: si raccoglie nell'acque. Al mite calore che si adopera i cloruri di rame ed il cloruro di zinco, se v' è zinco, rimmagnono si contrario nella palla.

Se v' ba ossido stagnico ed ossido rameico mescolati insieme o combinati si riscaldano in una corrente di gas acido idroclorico, oppure, dopo di averli mescolati con negrofumo, in una corrente di gas cloro: il cloruro stagnico si volatilizza e la combinazione di reme

rimane.

Allorchè si scioglie del rame stagnifero nell' acido nitrico, e si riscalda la soluzione a bagno-maria, fino a che l'eccesso di acido siasi volatilizzato, ottiensi un sale di rame che si scioglie nell'acqua mescolata con piccola quantità di sciodi nitrico libror, rimanencio del-l'ossido stagnico ramifero, che non cede l'ossido trameico ad un eccesso di acido. Lavando quest'ossido stagnico da agginçandovi piccola quantità di acido idroclorico concentrato, formasi un clouro poco solubile nell'acido libror, ma follubile in grunde quantità di acqua tiepida, Questa soluzione versata in una lisciva contenente molto più d'idrato di potassa di quel che sarebbe necessario per neutralizzar. l'acido, l'ossido rameico si precipita e l'ossido stagnico rimane discolto. Il trattamento diretto dell'ossido stagnico rameifero coll'idrato di potassa non dà risultamento esatto, atteso che questo reagente rimane dell'ossido stagnico nell'ossido stagnico nell'ossido rameiro.

Se si dovesse sposso analizara bronzo, il menzo più esatto fuori dubbio sarebbe di determinare la quantità di rame che ritiene l'ossido atagnico dopo il tratamento coll'acido nitrico. Giacchè è probabile che la composizione di quest'ossido è soggetta alla legge delle proporzoni definite e non varia. In questo modo si faciliterebbero ed

abbrevierebbonsi le analisi (1).

(1) Ecco con qualche particolarità il metodo che si segue in Francia per

Piombo ed antimonio. Non si possono separar gli ossidi, ma è facile di separare i metalli fa una lega , riscaldando questa in una corrente di gas cloro: con questo mezzo il cloruro d'antimonio si vo-

l'analisi del bronzo. — Si suppone lo sulle prime che il bronzo non contenga se non rame e stagno. Il primcipio sul quale peggia l'analisi di queste bronzo è che l'acido intrico paro scioglie il rame, formando un nitrato solubile, mentro porta lo stagno a perossido insolubile. L'acido detre seggane 25 s'all'arcometro di Baumé ed avere nan densità di

1,114. Più forte scioglierebbe alcune particelle di stagno, più debote non discioglierebbe interamente il rame.

L'acido deve esser privo d'acido idroclorico e d'acido solforico. Il nitrato.

L'acido deve esser privo d'acido idroclorico e d'acido solforico. Il nitrato di argento ed il nitrato di barite indicano la presenza di questi acidi e servono ad climinarili.

Si analizza il bronzo durante e dopo la fabbricazione delle bocche da faco. Supporteno che si tetti di un cannone già fatto. Per saggiari el ibronzo so ne preude en saggio alla base al mezzo ed alla panta del cannone, badando di rigiture i saggi che han macchie di siagno o che non banno la incertezza metalica. Si prende anche un saggio dall'atterno del cannone. A tale orgetto a la reposita del momento in casi i de fai prezzo. Quanti diversi saggi si riduccono in organi del cannone. A tale orgetto si predita del momento in casi i de fai prezzo. Quanti diversi saggi si riduccono in canno di vetro a piecola pancia ed a collo langhia-ino.

La quantià di acido che si adopera non può recedere sessanta grammi. Son evrana prina 50 gramni. Si faccia operare l'acido fino a che resulte fitta la soluzione. Alcinno cre ed suche meno possono bastare in caso di histogno. È sepre preferbile di fare reagire le materia a freddo per una notte. Alloretà la dissoluzione sembra fatta, si ficilità l'azione col calore che gradatamente i giarcese fino al bidimento. Durante questo tempo è necessiro di rimenscolar continuatamente il liquore. Si liscia bollire il liquore a piecolo fisoco fino a elma pità si vegenou vapori rutuluiti tra i gas che si sviluppano dal fasco e che Paggiunta di una novella quantità d'acido nitrico non determini più avolgimento. Cocorre inoltre che il colore dell'ossido tasquo sia historo.

A questo punto si toglie il fiaseo dal fuoco e si raffredda il liquore che contiene allungandolo con la metà del suo volume di acqua stillata. Quest' aggiunta di acqua è necessaria per impedire che il liquore con la troppa acidità sua non intacchi il feltro.

In nn foglio di carta bianca, leggiera, sottile e non collata, si taglian due feltri all'incirca uguali, e si equilibrano esattamente; si fan seccare alla stufa e dopo averli posti l'uno nell'altro e situati in un imbuto di vetro iutrodotto nel collo del fiasco, si lavan prima con acqua stilata; poi eon acido idroclo-

rico ed anche con un poco d'acido nitrico allungatissimo.

Si versa inseguito a poco a poco tutto il cuntenuto del fiasco sul feltro, e quando tutto il liquore è colato, si lava com molt acqua Il residuo e di feltro, fino a che l'acqua che cola dal feltro non diventa più azzurra coll'ammoniaca o non alteri più i colori azzurri vegetali. In inverno è vantaggioto lavar con acqua calda.

Allorché i des feltri sono bene specciolati si fina disseccare insience e contentuto in ma suffa, poi si separano, per mettre quello che contience il percosado in una coppa della hilmeia e nell'altra il feltro che serve di tara, e si stabiline: co pe sull' cipullibra. Dono questa prima gesta, di etta il terri conto, ranno queste operazioni fino a che le due pressioni fino a che le due pressi

Consideriamo ora taluni casi più complicati. l'ognamo che il bronzo cea tenga, oltre il rame e lo stagno, una certa quautita di zinco e di piombo.

Si tratta il brouzo ridotto in limatura coll'acido uitraco. Il rame, lo zinco Benzellus Vol. IX.

- Gougle

ANALISI DI TALUNI CORPI. latilizza ed il cloruro di piombo rimane. Ottiensi il medesimo risultamento riscaldando nel gas cloro una mescolanza d'antimoniato piombico e di carbone polverizzato. Ma la separazione s' esegue in modo molto più speditivo facendo bollire la combinazione ossidata con un solfoidrato alcalino o con fegato di solfo potassico : rimane allora del solfuro di piombo e si scioglie del solfuro d' antimonio. La scomposizione s' esegue in maniera più spedita e compinto con la fusione in un crogiuolo di porcellana col fegato di solfo potassico , alla più bassa temperatura in cui il fegato di solfo possa liquefursi.

Ossido piombico ed ossido argentico. La soluzione nell'acido nitrico si satura con un alcali , in modo che noo siavi acido in eccesso ; poi si fa bollire con formiato di potassa. L' argento si ripristina e si precipito, mentre l'ossido di piombo rimane disciolto.

Se si saturano gli ossidi coll'acido idroclorico, se ne può estrarre il cloruro di piombo coll'acqua bollente, od il cloruro d'argento coll' ammoniaca caustica, che rimane il cloruro di piombo basico. Ossido piombico ed ossido bismutico. Allorchè sono combionti coll'acido nitrico, bisogna trasformarli in solfati od in cloruri. Si com-

ed il piombo formano de' oitrati solubili , mentre che lo stagno trovasi cambiato in deutossido insolubile. Si raccoglie questo sopra un feltro e si versa dell'acido solforico nel liquore, per precipitarne il pionabo allo stato di solfato. Allungato coll'acqua il liquore acidolato, vi si fa passare una corrente d'idrogeno solfo-rato. Il rame si deposita allo stato di solforo. Finalmente si porta all'ebolizione per discacciarne tutto l'idrogeno solforato io eccesso e vi si versa del carbocato di sode in quantità sofficiente per precipitar tutto lo sinco-

Se la lega contenesse ferro , si tratterebbe coll'acido nitrico , con che si avrebbe il perossido di stagno. Si separerebbe il piombo coll'acido solforico, ed il rame coll'idrogeno solforato. Bisoguerebbe ioseguito perossidare il ferro con un poco d'acqua-regia , eseguirne la precipitazione col carbonato d'ammoniaca,

e precipitar finalmente lo zinco col carbonato di soda.

I metodi per via umida esigono molto tempo per dare risultamenti esatti. È grave inconveniente, giacchè si fan principalmente le analisi coll'idea di saper se si è aggiunto stagno abbastanza, e durante il tempo oecessario per le aoalisi il titolo della lega si altera nel forno. Ecco perché Plattner ha proposto di sostituire alle analisi ordinarie il sagnio

col cannello. Il soo metodo, che dopo alquaoto esercizio, può dar buooi risul-

tamenti , è il segueote.

Si prepara uo vetro di 100 parti di soda , 50 di borace , e 30 di silice. Si riducono 60 milligrammi di questo vetro sopra un carbone in un globetto , accanto el quale si mettono 40 a 50 milligrammi del bronzo. Si fa fondere alla fiamma di ripristinazione , di maniera che il metallo preuda un moto di rotazione.

Si dirige allora le fiamma ossidante sul vetro di maniera tottavia da preservarlo dal contatto dell' aria. Il deutossido di stagno si scioglie cel vetro. Quando il vetro si è saturato , ciò che si cooosce al formarsi holie nello smalto , si toglie il metallo e si ricomiucia l'operazione allo stesso modo. Allorchè il grano prende il colore del rame suso, si tratta con una samma riduttiva moderata. Si esamioa pol il colore e la duttilità del metallo congulato. Bisogna che si lasca ridurre sotto il martello io un disco d'un diametro di 3 a 4 volte più piccolo senza screpolarsi, io contrario si ricomincia l'operazione con 20 a 30 milligrammi di vetro.

Se si è ossidato del rame , il vetro ha color bruno , bisogna allora adoperar la flamma di ripristioazione per rivificare il rame,

B. V.

binano coll'acido sollorico aggiungendo un leggiero eccesso di quod'acido e faccondo bollire il liquore per issenziare l'acido aistrico,
Il rasiduo che contiene un leggiero ecesso d'acido sollorico si lugan con piccola quantità d'acqua tiepida, che scioglie il solfato bismutico e rimane il solfato piombico. Questo si lava prima con scidosolforico allungato e poi con acqua pura. Si svapora la solusione di
libianto, si secezi con bagon di sabbia una gran parte dell'acido
solforico che vi al trova in eccesso, e si scioglie in piccola quantità d'acqua tiepida il residuo che deve ancor esser acido. Ordinariamente l'acqua lascia smoora una piccola quantità sitolisto piombico, che si separa per aggiungento a quello che si è ottenuto precedentemente. Dopo di ciò si precipita l'ossido di bismuto col carbonato
d'ammonitaco, al lava, si dissecca, si calciane si pesa.

Si possono anche precipitare i due ossidi insieme dalle loro dissolutioni nell'acida nitrico col carbonato d'ammonisca, combinarii poi coli'acido idroclorico, svaporar la soluzione fino a che fumighi, poi estrarre il cloruro bismutico dal cloruro piombico coll'alcole.

L'orido di nichel si separa dall'orido cobsitico meglio col metobo trovato de Phillips (Fedi to, 2°). Intursia prima di separare i due ossidi metallici con questo método è necessario di privarii di totti gli altri ossidi metallici e delle terre, principalmente dalla magnesia, che produce coll'ossido cobaltico una combinazione verde pomo intermentes comigiante al l'drato d'ossido di nichel.

Si profitta anche della proprietà de sali che questi ossidi formano con taluni acidi, per esempio, cull'acidio assilico, coll'acidi fosforico, l'acidio cronico, essendo aciolto nell'ammoniace caustica ed abbandonato all'eraporazione spontanea, di depositare il sale di nichel, mentre che il sale di cobalto rimane disciolto. Ma questo metodo non è così rigoroso come il precedente; giacche il sale di nichel de ni è deponitato continea spessissimo cobalto, ed allora non v'è che la combinazione coll'acidio ossalico che non esige un nuovo trattamento per la separazione dell'acidio.

Separazione degli antidi di nichel e di cobalto, dal protossido di manganese. Si precipiano i metalli dalle loro dissolutioni col feguto di sollo potassico o sodico. Secondo Wackenroder il precipitato ottenuto non cede che il softaro di manganese all'acido acctico. Si possono anche trattare gli acetti soprasturati d'acido acctico cell'idrogeno solforato, che precipita il nichel ed il cobalto e rimane il manganese nel liquore.

Persos precipita s' cloruri mescolati facendoli digerire coll'ossido mercurico paro, fino a che il tiguore dienga senaz colore, poi fettra, lava e calcian la porzione non disciolta; con che gii ossidi di nichel ed ci ocabito rimangano. Si precipita il manganes da li iguore fettra-to come al solito col carbonato di potassa, e si priva dell'ossido mercurico con la calcinazione. Questo metodo poggia su la proprietà che ha Possido mercurico di precipitare sillo stato di cloruri baslei tutti gli ossidi che fornano di questi cloruri. Allorchè si calcina il precipitato meschiato di ossido mercurico, questo si svolge allo stato di ostigeno e di mercurio netallico. Ma questi sali basici non son perfettamente insolubili nell'acqua, e la voluzione manganica ritiene una pircola quantità di nichel o di cobalco.

34 H. Rose riscalda la mescolanza pesata degli ossidi in una corrente di gas acido idroclorico , per ottenere del cloruri anidri , che si riscaldano in una corrente di gas idrogeno secco, fino a che questo gas trasporta ancora gas acido idroclorico. Il miglior mezzo di riconoscere l'acido idroclorico consiste ad immergere nella corrente gussosa una hacchetta di vetro bagnata d'ammoniaca. Il nichel ed il cobalto son ripristinati allo stato metallico; ma non è lo stesso pel manganese. Si separa il suo cloruro dalla mescolanza metallica col-Pacqua. Se si è formata piccola quantità d'ossido manganico sarà facile di separarla con la levigazione dalla polvere metallica, che è più pesante. Il metodo di Rose è probabilmente il più sicuro, e deesi preserire quando si ha in mira una grande esattezza.

Separazione degli ossidi di nichel e di cobalto dall'ossido di zinco. Si sono moltissimi metodi indicati per separare questi ossidi dall'ossido di zinco; ma tutti sono più o meno inapplicabili. Comunemente si è ricorso alla solubilità dell'ossido zinchico nella potassa ma sebben la potassa disciolga quest' ossido, ne rimane sempre quantità indeterminate. Si può far bollire varie volte di seguito la mescolanza degli ossidi con quantità molto più grandi d'idrato di potassa di quelle che occorrerebbero per discioglier la massa proposta, sefosse intieramente formata d'ossido di zinco, e ciascuna volta ottiensi dell' ossido di zinco disciolto nella potassa, come può subito vedersi trattando la soluzione potassica feltrata con un solfuro alcalino che produce un precipitato bianco di solfuro di zinco. Riscaldamenti ripetuti con nuove quantità d'idrato di potassa diminuiscono continuamente il contenuto d'ossido di zinco, ma non ne fanno una compiu-

ta separazione.

Ho già da lunga pezza indicato un metodo di separazione consistente in trasformare questi ossidi in cloruri anidri ed a separare il cloruro di zinco dal cloruro nichelico col calore. Quesi operazione s' esegue meglio pesando gli ossidi in un piccolo ordigno simile a quello descritto trattando dell'analisi de' solfuri metallici col gas cloro, dirigendo a traverso di quest' apparato una corrente di gas acido idroclorico, mentre che si mantiene a calor rosso la palla in cui trovansi gli ossidi. Con questo mezzo il cloruro di zinco può esser volatilizzato. Il cloruro di nichel rimane, al contrario, in massa gialla, scagliosa, insolubile in acqua fredda, come in acqua contenente acido idroclorico, e che potrebbesi per conseguenza privare del cloruro di zinco con la lavanda, nel caso in cui avesse ritenuto una piccola quantità di questo corpo. Ma questo metodo non è che approssimativo; giacche il cloruro di zinco trasporta una piccola quantità di nichel, ed il cloruro di nichel insolubile ritiene ancora dello zinco. Scomponendo questo cloruro con la calcinazione con la soda , che è il solo mezzo di restituirgli la sua solubilità , ottiensi un ossido di nichel, il quale, trattato al cannello sul carbone, con la soda, in un fuoco vivo e sostenuto , dà chiari indizi di ossido di zinco.

Il solo metodo con cui io sia riuscito a separare questi ossidi metallici , è il seguente. Dopo di essersi assicurato con saggi al cannello che l'ossido di nichel o di cobalto contenga ossido di zinco, si pesa una porzione ben polverizzata e calcinata dell' ossido, e, dono

averla introdotta in un crogiuolo di porcellana, si mescole esattamente con zucchero polverizzato e purificato con la cristallizzazione nell' alcool , poi si riscalda il crogiuolo su la lampana a spirito di vino , in modo che lo zucchero si fonda e si carbonizzi senza che siavi perdita per ispruzzi. Allorchè la massa ha ripreso lo stato solido e non da più fumo, si mette il coperchio e s'introduce il crogiuolo in un crogiuolo di Assia al fondo del quale siesi posto uno strato di magnesia, per impedire il contatto de due crogiuoli. Il crogiuolo di Assia provveduto del suo coperchio si situa poi in un fornello a vento (io mi servo del fornello portatile di Luhmé . V. l' art. Fornelli ) , e si espone per un ora al culore più forte che può dare il fornello. Con questo mezzo i metalli si ripristinano e lo zinco si volatilizza, di maniera che alla fine non rimane più se non il nichel mescolato con carbone proveniente dall' eccesso di zucchero che si è dovuto mettere, La massa si riscalda inseguito nello stesso crogiuolo su la lampana a spirito di vino, finchè s' incenerisca il carbone, poi si agglunge una piccola quantità d'acido nitrico per disciogliere l'ossido, si svapora a bagno-maria la soluzione e si calcina il residuo. Il peso dell' ossido di zinco ottiensi per sottrazione.

Separatione degli ossidi di nichel e di cobulto dalla magnezina. La magnesia è coal difficile a separarsi da questi ossidi, come l'o sosido di sinco, e la sua presenza non può riconoscersi al cannello come quedia dell'ossido di sinco. Vì ha una combinazione di magnesia e di ossido cobaltico che rassoniaglia siffattamente all'ossido nichelico, cha do occidio non si può distinguere per ammoninea cassifica; non si prodicto e la tratta la sioutione con ammoninea cassifica; non si prodicto e dell'ossido nichelico. Il nigliori modo di separar la magnesia dagli ossidi cobaltico e nichelico è di trattar la sioutione della modo di disparar la magnesia dagli ossidi cobaltico e nichelico è di trattar la solutione della mescolanza il un acido col fegato di solo potassico o sodico, che precipita il nichel ed il cobalto, ma rimane la magnesia, come l'ho notaco di sopra riguardo all'uno del fegato di solfo.

Vi son vari modi di separare gli ossidi ferrico e eromico; il migliore è di calcinarli col carbonato sodico mescolato con piecola quantità di nitrato o di clorato potassico. Deesi adoperare un crogiuolo di argento. Il calore non dee oltrepassare il rosso nascente. Il residuo si tratta coll'acqua; cede a questa del carbonato e del eromato di potassa e di soda, mentre che l'ossido ferrico rimane. Si satura l'alcali coll'acido nitrico e , dopo aver precipitato l'acido cromico col nitrato mercuroso, si aggiunge una piccola quantità d'ammoniaca fino a che formasi un leggiero precipitato nero: il precipitato si lava poi e si calcina: l'ossido eromico rimane. Si può anche ripristinare l'ossido ferrico allo stato d'ossido ferroso coll'idrogeno solforato, e precipitar l'ossido cromico dal liquore col carbonato baritico, ovvero si può sciogliere la mescolanza degli ossidi precipitati , mentre è ancora-umida, nell'acido solforoso e far bollire il liquore fino a che non si svolge più acido solforoso: con questo mezzo l'ossido cromico si precipita. Ma questi metodi non han tanta certezza quanto il precedente.

Ossidi ferroso e ferrico. Spesso i due ossidi di ferro trovansi me-

scolati , ed è importantissimo di poterne determinare le quantità relative. Se la combinazione è solubile nell'acido idroclorico, senza precedente calcinazione con un alcali, si opera la dissoluzione in vaso chiuso ed intieramente pieno dell'acido, affin d' evitare la surossidazione del ferro a scapito dell' aria. Se la dissoluzione non avviene in modo compiuto, si decanta il liquore chiaro e precedentemente raffredduto, si riempie di nuovo il vaso con acqua privata di aria coll'ebollizione e raffreddata, si ottura, si fa chiarire il liquore e si aggiunge al precedente. Il residuo si lava sul feltro con acqua bollente, come l'ho in particolare riferito p. 32. Si neutralizza il liquore coll' ammoniaca caustica fino a che incomincia a precipitarsi dell'ossido ferrico: si precipita l'ossido ferrico col succinato di un alcali e si riscalda rapidamente il liquore all' ebollizione. Con questo mezzo si precipita del succinato ferrico, mentre rimsne un succinato ferroso nel liquore. Se la soluzione contiene allumina, questa terra si precipita coll' ossido ferrico, ed in prosieguo si separa nel modo ordinario. Si tratta il liquore feltrato col gas cloro per surossidare il ferro, e si precipita l'ossido ferrico col succinato alcalino. È impossibile di far quest'esperienza in guisa d'ottenere esattissimo risultamento, e deesi sempre temere di ottenere un leggiero eccesso di ossido ferrico in conseguenza dell'azione che l'aria esercita sull'ossido ferroso; ma il risultamento sarà sempre abbastanza esatto per far conoscere le proporzioni relative de' due ossidi , se sono uniti in proporzioni definite e non accidentalmente mescolati.

Si può anche adoperare una quantità pesata di un metallo suscettivo di sciogliersi nel liquore, facendo passare l'ossido ferrico allo stato di ossido ferroso o il cloruro ferrico a cloruro ferroso. Questo risultamento ottiensi coll' argento in polvere, che il rame ha precipitato dal nitrato argentico, e che si fa bollire per alcuni istanti con eccesso di nitrato argentico disciolto, affin di privarlo del rame che può aver ritenuto. Dopo di avere sciolto il minerale proposto, fuori il contatto dell'aria, si versa il liquore in un vaso contenente un peso conosciuto di polvere d'argento metallico e si procura di riempirlo per quanto è possibile , quindi all' istante si ottura. Si fa digerire il liquore nel vaso a 100°, fino a che tutto il cloruro ferrico siasi trasformato in cloruro ferroso, ciò che si conosce al colore della soluzione. Allora si decanta il liquore, si lava l'argento in polvere con acqua bollente e si fa seccar fortemente, per esempio, ad una temperatura di alcuni gradi superiore a quella dell' ebollizione. Ciò che pesa di più è dovuto al cloro che ha tolto al cloruro ferrico. Si ossida il liquore col eloro e se ne precipita l'ossido ferrico col succinato d'un alcali. Dopo di aver trovato di questa maniera tutto il contenuto di ferro si può esleolar facilmente la quantità dell'ossido ferrico, poichè ciascuno atomo doppio di cloro corrisponde ad un atomo di quest' ossido (1).

Spesso si riesce a determinare il contenuto d'ossido ferrico in una combinazione fissa al fuoco, per esempio, in un silicato od in

<sup>(1)</sup> Un sitro metodo per separare gli ossidi ferroso e ferrico l'uno dall'altro è stato indicato nella nota della pag. 51.

un titanato, mercè la ripristinazione col ges idrogeno ad elevata temperatura. Ne' silicati l'ossido ferrico si ripristina ordinariamente la ossido ferroso, in un titanato ed in ferro metallico. La perdita di peso e la quantità di acqua formata fanno allora conoscere il grado d'ossidazione del ferro.

Ostido zinckico ed ostido manganoso. Si precipitano insieme con un soliodirato slealino, in seguito di che l'acido acetico scompone il solfuro di manganese solo e non discioglie il solfuro di inaccome si postino di considera di manganese solo e non discioglie il solfuro di zinco. Si può anche precipitare l'ossido incheito dalla combinazione del due metalli col cloro, mercè l'ossido mercurico, sossevando le regole che hi indicato per la separazione dell'ossido incheito dal cloruro di manganese. Richter combina gli ossidi coll'acido intrico e calcina intrati; gli ossidi che rimangnono si trattam quindi coll'acido acetico diluito che scioglie l'ossido di zinco e lascia l'ossido manganono. Questo metodo non da buoni risultamenti se non nel caso in cui vi son più d'un atomo d'ossido cinchico per a sono d'ossido manganono; altora meno ainco o distina mescolanna di Zon j - Ma-0's e di MnO j - Mn-0's e dalla quale l'acido acetico estrae l'ossido manganono similimente che l'ossido zincina destrue estrae l'ossido manganono similimente che l'ossido zincina di serio estrae l'ossido manganono similimente che l'ossido zincina destrue estrae l'ossido manganono similimente che l'ossido zincina del contro estrae l'ossido manganono similimente che l'ossido zincina.

Ossilo di streonia ed assido ferrico. Si precipitano insieme coil l'amnonica; si lava il precipitato, si dilnica nell'acqua e si tratta coi gas idrogeno solforato fino a auturazione del liquore. Con questo mezzo l'ossido ferrico si trasforma in solfuro, Quando la terra ed il solfaro si son precipitati, si decanta il liquore, e si mescola il deposisitio nero con una soluzione di ciciò sectico, che scioglie all'istanto il solfuro di terro rimamento la terra. Questa si l'ave con acqua rota priccole quantità d'acido solforoso e di solfo che l'acido solforoso ha separato dal solfuro di ferro. La soluzione di ferro si ossida coll'acido nitrico e il vissido si precipita coll'ammonicae caustica:

Altri metodi trovansi descritti nel 2º tomo di quest' opera.

Zircosia ed acido sitanico. Si riduce in polvere sottile la combinatione, si mescola con succhero polverizza, o, e si ricadda fino alla carbonizzazione dello succhero. Si polverizza allora la massa, si pesa, in apparato simile a quello che si adopera per l'analisi de solturi mesullici per mezzo del cloro, e si espone in questo apparato in una corrente di gas cloro secco. Il titanio si combina col cloro per pridurre un liquido volatile che distilla, e di i cloruro di sirocnio rimane nella palla col carbone, e può separarsene coll'acqua e coll'acido lidroctrico.

Allumina e glucina. Il metodo che si è finora adoperato per seperare questi lossidi terrost , consiste in precipitari in el mudo ordinario dalla loro soluzione nella potassa caustica, ed a bagnarli poi con carbonato di ammonisca , che scioglie la glucina e rimane l'aliamina. Ma questo metodo non è rigoroso, il sale ammonisco scioglie dell'allumina con la glucina e non permette di conoscere se e quando tutta la glucina è stata separata dall'allumina.

Recentissimamente C. G. Gmelin ed il conte Schaffgotsch hanno scoperto un altro metodo, che ho diggia superiormente riferito. Si disciolgono all' ebollizione le due terre in una lisciva concentrata di potassa caustica , si allunga la soluzione coll'acqua , si feltra ; e si fa bollire. Con questo mezzo la glucina si precipita.

Un terzo metodo, indicato da Berthier, consiste a separar le terre di che trattiamo coll'acido solforoso (V. to. 2).

Magnesia ed ossido zinchico. Si precipita lo zinco allo stato di solfuro da una dissoluzione nell'acido acetico coll'idrogeno solforato, da una dissoluzione in un acido più forte col fegato di solfo po-

tassico, e, dopo un' aggiunta sufficiente d'acetato potassico per saturare l'acido forte di potassa , coll'idrogeno solforato.

Calce e magnesia. Indipendentemente del metodo menzionato di sopra coll'ossalato d'ammoniaca, che è sempre il più sicuro, si possono combinar le due terre coll'acido solforico, dopo averle precipitate col carbonato d'un alcali ; scacciar tutto l'eccesso di acido solforico coll'evaporazione, pesare i sali, estrarne il solfato magnesico con una soluzione saturata di solfato calcico; calcinare di nuovo e pesare il solfato calcico che resta. Si possono sciogliere le terre nell'acido idroclorico, svaporare la soluzione a secchezza, calcinare i sali e ridiscioglierli, mescolar la soluzione con clorato potassico, o dell'ossido mercurico, svaporarla mescolanza a secchezza, e calcinare il reaiduo. Con questo mezzo la magnesia si separa dall'acido idroclorico, e , quando si tratta la massa coll'acqua , il cloruro calcico si scioglie solo. Ma in questo metodo è difficile d'ottener la magnesia priva di calce. Ed è perciò che si è prescritto di calcinare le due terre in una corrente di gas cloro umido, che trasforma la calce in cloruro calcico senza operar su la magnesia,

Barite e calce. Dopo aver disseccati i nitrati di queste terre, si polverizzano sottilmente e si trattan coll'alcool anidro, che non discioglie che il sale calcico. Allorchè non v'è una troppo grande proporzione di calce il più sicuro mezzo per eseguirne la separazione, è discioglier le terre in eccesso d'acido idroclorico, ed a precipitar la barite coll' acido solforico , dopo avere allungato il liquore con sufficiente quantità di acqua, affinchè il solfato calcico che si produce rimanga in soluzione. Quest'ultimo metodo è il migliore per tutt' i riguardi. Liebig ha proposto di precipitar la barite dalla soluzione neutra delle due terre col iodato sodico.

Barite e strontiana. Il miglior mezzo per separarle consiste in trattare la soluzione delle due terre coll'acido idrofluosilicico che precipita la barite. Secondo Liebig si può anche a quest' oggetto adoporare il iodato sodico.

Strontiana e calce. I nitrati perfettamente anidri di queste terre si trattan coll'alcool assoluto, il quale scioglie il sale calcico e rima-

ne il sale strontico.

Magnesia ed alcali. Allorchè queste basi trovansi unite all'acido solforico, si separan l'una dall'altra precipitando il liquore coll'acetato baritico, calcinando l'acetato fino a che l'acido acetico siasi scomposto, sciogliendo l'alcali coll'acqua bollente e la magnesia coll'acido solforico diluito. Allorche le basi sono allo stato di cloruri , si mescola la loro soluzion concentrata coll'ossido mercurico, si svapora a secchezza e si calcina in croginolo coperto, fino a che tutto

il mercurio siasi svolto. Inseguito, il residuo, trattato coll'acqua bollente non cede se non l'alcali.

Ammoninea , determinazione della tan quantità. Si distilla la matria con eccesso d'idrato solicio in una storta provveduta d'un recipiente contenente dell'acido idroctorico. L'ammonisca distilla e uniscesi all'acido idroctorico. Si continua la distillazione fino a che la massa contenga ancora mamonisca. Il prodotto della distillazione si unisce con cloruro platinico, si srapora a bagno-maria a sechezza, e si tratta coll'alcool, che scioglie il doruro platinico posto in eccesso. Il sale doppio che rimane si dissecca a tool' e si pesa. Da coccesso. Il sale doppio che rimane si dissecca a tool' e si pesa. Da coccesso il sale doppio che rimane si dissecca a tool' e si pesa. Da contra dell'alcool, contra contra dell'alcool, contra contra dell'alcool, primane si distillazione una pieccal quantità della materia è traspratta per i-sprazzo, il tale doppio potassico insolubile nell'alcool, rimane col cloruro platitiquo sammonico.

Il tratamento col sale platínico è necessario in quest'esperienza. Dottrebbeis veramente svaporar la soluzione di cloruro ammonico a bagno-maria a secchezza, e pesar direttamente il residuo; ma operando in questo modo si può sempre perdere una piecola quantità di sale ammonisco. Per coavificersene non devesi che umettare il sale ammonisco in un crogiuolo di platino con piecola quantità di ecqua, ricoprire il crogiuolo con un foglio di catta e fare suporra f'acqua a bagna-maria. Liscivando quiodi la carta coll'acqua ottlensi un liquido, che seggiato cola intrito argentico di certi indial' della pre-

senza del sale ammoniaco.

Acido ipocloroso, determinazione della sua quantità. — Questa de terminazione, che è importantissima per le arti, ha riceruto il nome di clorometria. Gay Lassac ha inventato un metodo clorometrio con sati no come facile a tradura in pratica. Si usano soluzioni trolate che si misurato in vasi di vetro graduati. Si prende un volume determinato di un del liquidi e si unisce a poco a poco co un volume ben conosciuto dell' altro liquido, finche la reazione voluta siasi prodotta, in seguito di che il rimanente nel vaso graduato indica la quantità adoperata.

I saggi clorometrici poggias su due principi differenti. Negli uni si ha per iscopo di determinar la forza scolorante che ha un peso determinato d'ipoctorito; negli altri, si cerca la quantità di cloro sasorbita dalla base del sale scolorante. Queste due specie di saggi son lungi dal somministrare concordi risultamenti; i saggi poggiati sul primo principio ispirano fiducis; avregnachè i saggi poggiati sul rito principio indicano tutto il contenuto di cloro, anche quello del clorato che, nella preparazione del sale, ha potato formarsi pel ricaldamento della massa, e che non ha punto la facoltà scolorante.

Il saggio che ha per oggetto la determinazione della forza scolorante, si esegue coli' actio indicosolforico, nel quale si versa stilla a stilla una soluzione del sale scolorante, fino a che il colore sin divenuto d'un giallo paro. Nel principio preparavasi una soluzione d'incon ell'actio sollorico e si conservava pe's saggi. Ma questa soluzione si altera col tempo; e, compruovatosi questo, fatto, si abbandon questa pruova e si adolto il unetodo di saggio in cai si deter-

mina il contenuto di cloro , invece di cercare una forma più appropriata per la soluzione dell' indaco. Una simile forma è realizzata dall'indacosolfato potassico, il quale, quando è secco, si conserva indefinitamente. Se ne scioglie , per esempio , un grammo nell'acqua e vi si aggiunge una soluzione di clorato potassico in 20 parti di acqua mescolata con una quantità d'acido idroclorico più che sufficiente per iscomporre l'acido clorico. Dopo alcuni istanti si satura questa soluzione coll' idrato calcico puro, facendo in guisa che non si riscaldi. Si determina inseguito il suo volume con un vaso di vetro graduato, e se ne versan piccole porzioni nella soluzione azzurra, fino a che questa sia divenuta verde. Allora l'affosione non deesi fare che stilla a stilla, e quando la solnzione ha preso un color giallo puro, si desiste dall'aggiungere il liquore di pruova. Un atomo di clorato notassico mescolato con eccesso d'acido idroclorico , da 12 atomi semplici o 6 atomi doppi di cloro. Si conosce per conseguenza la quantità di cloro alla quale questo liquore corrisponde, e paragonando il volume di soluzione impiegata con quello che rimane, trovasi quanto cloro occorre per imbianchire un grammo del sale. Questa pruova deve esser ripetuta ciascuna volta che si fa una novella preparazione d'indaco solfato potassico, perebè il sale salirebbe ad un prezzo troppo alto se si volesse ottenere in istato tale di purezza da potersi limitare ad un solo saggio.

Per fare il saggio del cloruro di calee , si pesa una certa quan-tità del sale azzurro , e si scioglie nell'acqua. Non è necessario di misurare il volume della soluzione. Inseguito si tritura una quantità pesata del cloruro di calce in un mortaio coll'acqua stillata, fino a che tutte le parti del sale sieno imbevute di acqua. Si versa la mescolanza sopra un feltro prima bagnato con soluzione di cloruro di calce e lavato poi con acqua stillata. La earta da feltro ordinaria diventa più bianca pel cloruro di calce disciolto, ciò che indica una scomposizione del cloruro di calce, e la necessità d' imbianchire il feltro con una porzione di cloruro diversa da quella che si tratta di saggiare. Si raccoglie il liquido che cola in un vaso di vetro graduato, e si lava la porzione non disciolta coll'acqua, fino a che siasi ottenuto un certo volume della soluzione, che, in ciascun saggio particolare, deve esser lo stesso per un peso uguale di cloruro di calce. Si versa quindi la soluzione a stilla a stilla nel liquido azzurro fino a che questo prenda un color giallo. Il peso del sale azzurro adoperato fa conoscere quanto è bisognato di cloro e permette di calcolare la quantità totale di questo corpo.

La pruova con la quale si determina il contenuto di cloro si fin vari modii. I mezzi indicati a tale oggetto da Gny-Lussase son fuori dubbio i migliori. Questo chimico adopera per assorbire il cloro uno de 'eseguni seguenti i, cioè : 1º ma, soluzione d' addio arsenioson nell'acido idroctorico; 2º una soluzione di cianuro ferroso-potassico; 5º una soluzione di nitrato di mercurio. Le soluzioni debbuno
essere titolate, vale a dire, che essendo dato un volume del liquore, dessi conocere la quantità del pregente che confiene. Quindi prima di fare il saggio, si colorisce il liquido di praova con una gorcing'd'azzuro d'indaco. Si Is poi una soluzione del clororro di valec-

ia un volume determinato di acqua , e si casmina quanto bisogna seguingeme per distruggere l'azauro d'indaco. Per tutto il lempo che il respente non è stato ancora scomposto, il colore azsurro persiste; esto apariace con un'a ggiunta sufficiente. Col sale mercuroso non è necessario aggiungere dell'azsurro d'indaco; si precipita in una provita coll'acido idroclorico e si versa del cloruro di calce disciolto fino a che spariace il precipitato. Il cloruro mercuroso assorbe il clore o e passa rapidamente a cloruro mercuroso, di guias che questa tra-sformazione non esige l'uso d'un eccesso di cloro. Tra i reagenti menzionati, Gay-Lussac préferiese l'acido arrantoso.

Acido nitrico. Ne' saggi analitici è in generale facile di scoprir l'acido nitrico , qualora si han motivi di ricercarlo. Ma se non si cer-

ca sfugge facilmente all' attenzione.

Secondo Desbassayns de Richemont la pruova con cui si dimoatra la presenza dell'acido nitrico è la seguente. Si uniscono á volumi d'acido solforico concentrato, privo d'acido nitrico, con 1 vome della soluzione in cui si sospetta l'esistenza di quest'acido , si fa cadere a goccie nella mescolanza una soluzion concentrata di solfato ferroso, e si agita il tutto dopo l'aggiunta di ciascuna goccia. Il sale ferroso si trasforma in sale ferrico e l'acido nitrico dà deutossido d'azoto che rimane in combinazione coll'acido solforico concentrato. Allorchè si aggiunge una maggiore quantità di sale ferroso , il liquore incomincia a colorirsi in rossiccio o in porpora , e questo colore diventa di mano in mano più intenso, a misura che si aumenta la quantità del sale ferroso, che toglie il deutossido d'azoto all' acido diluito. Se v' ha gran quantità d' acido nitrico il liquido diventa bruno. Una parte d'acido nitrico in 24,000 parti del liquido aggiunto basta per produrre un coloramento porpora distinto. Se il liquido non si colorisce, non v'è acido nitrico.

Allorchè s' è riconosciuta la presenza dell'acido nitrico, si scioglie nell' acqua una quantità pesata della materia da saggiarsi, si mescola la soluzione coll'acido idroclorico e vi s'introduce dell'oro in foglia , oppur dell' oro in polvere , precipitato col vitriolo di ferro , trattato all' ebollizione coll' acido idroclorico e lavato coll' acqua. S' introduce una quantità di oro maggiore di quella che si presume potersi disciogliere la mercè dell'acido nitrico, e si lascia il tutto per varie ore in digestione a 100°. I vapori rossi che si formano al principio son tosto scacciati. Il vaso deve esser provveduto d'un tappo di vetro, ma adattato in modo che i gas ed i vapori possano svilupparsi, ed intanto che l'accesso dell'aria sia interdetto. Quando non si scioglie più oro, si separa il liquore dal metallo non disciolto, con la feltrazione, e si lava quest' ultimo. Si precipita quindi l'oro dal liquore col sale ferroso; poi si lava successivamente coll'acido idroclorico bollente e coll'acqua, o finalmente si calcina e si pesa. Un atomo doppio di oro disciolto corrisponde ad un atomo d'acido nitrico.

Può anche usarsi il rame, operando nello stesso modo come per la determinazione del grado d'ossiduzione del ferro con questo uno tallo. Non s'interrompe l'esperienza se non quando il liquido si è scolorito e che tutto il contenuto di rame si trova cambiato in cloruro rameoso. Il rame si pesa prima e dopo l'esperienza. Sci atomi di rame corrispondono ad un atomo d'acido nitrico.

Si può adoperare , almeno col medesimo successo , del clornro mercuroso, di cui si determina il peso, e che si unisce con la materia da saggiare. Questa deve esser secca o in soluzione concentrata. Si aggiunge poi dell'acido idroclorico e si fa bollire il liquido fino a che i vapori danno ancora l'odore del deutossido d'azoto. Una parte del cloruro mercuroso si trasforma in cloruro mercurico a scapito dell'acido nitrico, e si scioglie. Terminata l'esperienza, si lava il eloruro non disciolto, si dissecca esattamente e si pesa: 3 atomi di cloruro disciolto corrispondono ad 1 atomo d'acido nitrico.

Sc la materia del saggio contiene sostanze organiche, non si può adoperare veruno de' metodi precedenti , perchè tali sostanze scompongono l'acido nitrico con formazione d'ammoniaca, di corpi organici azotati e di gas deutossido d'azoto. In questo caso si scioglie la materia, si mescola la soluzione con carbonato sodico e si svapora di nuovo a secchezza, per iscacciarne l'ammoniaca, se ve n'è. La massa salina che rimane si mescola con buona porzione di ossido cromico e con una quantità sufficiente di limatura od anche di deutossido di rame, affinchè la mescolanza possa sopportare il calor rosso senza fondersi. Si sottomette allora al medesimo trattamento, come per l'analisi delle sostanze organiche azotate. Si mette prima del carbonato piombico nel cannello e al di sopra della mescolanza fino a che il cannello si riempie del terzo ; i due altri terzi si riempiono di rame metallico preparato con la ripristinazione dell' ossido rameico col gas idrogeno. Allorchè il rame è giunto al culor rosso, si riscalda la massa ; l' ossido cromico ripristina l'acido nitrico e vi si sostituisce allo stato di acido cromico; il rame fa passare l'ossido nitrico a gas azoto, chè si raccoglie e se ne determina il volume nel modo ordinario. L'ultima porzione di gas azoto che rimane si scaccia coll'acido carbonico del sale piombico. La quantità dell'acido nitrico si calcola dietro quella del gas azoto.

Solfo allo stato isolato. Allorchè lo zolfo trovasi mescolato con altri corpi , non è facile d'estrarlo senza che il dissolvente attacchi le altre parti constitutive. S' incomincia con estrarre tutte le parti solubili nell' acqua, poi quelle che si possono sciogliere nell' acido idroclorico diluito, e si fa bollire il residuo, sccondo Pelouze, con una soluzione di solfito potassico o sodico, che trasforma il solfo libero in iposolfito potassico o sodico solubile.

lo rinvio coloro che abbisognano di più minuti particolari pci loro lavori analitici all'eccellente opera di H. Rose, Trattato di analisi chimica.

Osservazioni su l'analisi de corpi inorganici. Io ho procurato di riunire negli escupi precedenti quelli tra i casi che più comunemente s' incontrano. Rispetto a quelli de' quali non ho trattato ed ai casi complicati, ne' quali non converrebbon punto i metodi descritti, ciascuno deve partire dalle proprietà de corpi de quali ha provato la presenza e consultare i suoi mezzi personali , per trovare un metodo di analisi adattato, partendo d'altronde da questa regola che il migliare metodo analítico è quello la cui precisione dipende meno dall' abilità dell'operatore.

Se la perdite eccede due per cento, e che mulla ci autorizza a farla dipendere da errore commesso nel corso dell'analisi, decesi afra dipendere da errore commesso nel corso dell'analisi, decesi pressumere che la materia che si essmisa contiene un alcoli, e talvolta i un acido. Se vi si trora fluoro, il minerale soffre sempre, per l'azione d'un calor rosso, una gran perdita, che cresce anche allorchè si lacia espondo per lungo tempo a questa temperie di calore; e du-

rante l'analisi il fluoro si svolge col silicio.

Un altro difetto delle analisi consiste in questo, che si trova un peso più forte allorchè si sommano i risultamenti. Quando l'operatore non è esercitato, questo difetto annunzia che i precipitati non sono stati ben lavati , ed è un errore più grave , che di aver perdita. Tra le mani d'un chimico abile , un aumento di peso proviene da che , quando un minerale contiene i gradi inferiori d'ossidazione del ferro , del manganese , del cobalto , ecc. , il risultamento dell' analisi indica ordinariamente la quantità dell' ossido il più alto, che si è prodotto durante il corso dell' operazione, e di cui bisogna allora dedurre l'eccesso d'ossigeno. Questa precauzione è stata spesso trascurata ed ha contribuito a nascondere grandi perdite. V'è ancora un' altra cagione che può produrre un falso aumento di peso quando si sommano i risultamenti : questa è , quando durante la precipitazione d'un ossido o di una terra, si è formato un sotto-sale, per esempio, un sotto-cloruro, un sotto-solfato, o qualunque altro proveniente da un acido adoperato nel corso dell'analisi, sale che non si scompone al calor rosso, o che non soffre scomposizione che ad una temperatura alla quale non si portano ordinariamente i corpi che si calcinano per pesarli. Si può quasi esser certo che formansi di tali sali basici durante la precipitazione coll'ammoniaca caustica , allorchè non si aggiunga un eccesso di quest'alcali e non si lasci il liquore in maccrazione per qualche tempo col precipitato. Ho detto già che quando si trattan con la potassa de' minerali che contengono allumina, trovasi ordinariamente un troppo gran peso di questa terra , perchè ritiene della potassa.

Riunendo i risultamenti dell'analisi deesi spezialmente badare che si accordino con le leggi delle proporzioni chimiche. Quando quest'ac-

<sup>(1)</sup> Talune sperienze analitiche, per esempio le analisi dietro le quali si calcolano i pesi atomistiei, si prestano a tanta esuttezta per la semplicità del metodo, che, ripetute a varie riprese, non offrono differenze che aelle diecimillesime parti del peso della materia pesata per l'analisi.

cordo manca , è pruova che il risultamento è falso, e fa mestiere indagare quale è la sorgente dell'errore; se il risultamento è in contradizione con le leggi delle proporzioni chimiche, si eviterà di ammetterlo immediamente come eccezione od una pruova contro la precisione di queste leggi, mentre così facendo si pruoverebbe solamente ignorare quanto è talvolta difficile di pervenire ad esatti risultamenti. Einalmente la mancanza d'accordo può anche dipender da che non si è fatto uso di un saggio puro, o da che si è operato sopra una semplice mescolanza; può dipender pure da che si son trattati corpi isomorfi cristallizzati insieme, e che non erano in combinazione chimica in proporzioni fisse.

# II. Regole generali per l'analisi dei gas.

Quando voglionsi analizzare dei gas, meglio è raccoglierli sopra il mercorio. Ma quegli cui mancasse questo metallo non può che raccoglierli sull'acqua. Si possono ottenere a tal modo risultamenti qualitativi bastantemente precisi, ma non potrebbesi sperar certamente un' esattezza rigorosa per ciò che riguarda la determinazione delle proporzioni. Peraltro, con qualche abitudine di calcolo, si può giungere ad un risultamento bastantemente sicuro, correggendo quello che si trovò, uniformandosi a quanto ho detto nel Tom. I, sulla quantità di gas acquoso in un gas che n' è saturato. Comunque sia , questo metodo è assai meno sicuro di quello che consiste a trattare I gas sul mercurio, del quale non si può assolutamente fare a meno, nel maggior numero dei casi , trattandosi di esperienze esatte.

Esaminando mescolanze gassose debbonsi determinare, il volume dell'intera mescolanza , la natura e il volume relativo delle sue parti constitutive. Per determinare il volume, usasi un cannello di vetro ristretto, cilindrico, graduato a preferenza in frazioni decimali di metro cubico, avvertendo che il livello esterno e l' interno del liquido, quale che siasi acqua o mercurio, sieno uguali, osservando l'altezza del barometro e quella del termometro, e sospendendo per qualche tempo quest'ultimo istromento allo stesso cannello graduato. Conosciuto il volume del gas, secondo lo stato del barometro e del termometro osservati , è necessario ridurlo ad una pressione e ad una temperatura normali , per esempio a 76 centimetri di altezza barometrica e oº di temperatura. Sarebbe desiderabile che tutti i chimici riducessero i risultamenti a questi punti fissi , affinchè senza stento si potessero paragonare immediatamente quelli di diverse analisi. All' articolo mistrare, descriverò più estesamente le precauzioni da aversi in simili casi.

Adoperansi i reagenti che seguono per determiner la natura dei principi che costituiscono una mescolanza gassosa.a) L'idrogeno quando si suppone trovarsi dell'ossigeno nella mescolanza, oppur l'ossigeno quando vi si suppongon gas combustibili, adoperando in ambidue i casi l'eudiometro a idrogeno. Se la mescolanza contiene quantità sì piccole d'idrogeno o d'ossigeno da non poter detonare, vi si aggiunge una mescolanza di gas idrogeno e di gas ossigeno, in proporzioni conosciute, e nella quale siavi l'uno o l'altro di questi gas in eccesso, secondo le circostanze. Dopo aver scagliata la scintilla elettrica,

si osserva se la condensazione è maggiore di quel che dovrebbe essere per le proporzioni della mescolanza. In caso affermativo, si conchiude che una parte del gas primitivo abbruciò. Invece di scintilla elettrica adopransi anche piccole pallottole composte d'argilla e platino spugnoso. Il loro uso verrà descritto all'articolo Eudiometro , con alcune esperienze a tale proposito. Questo metodo è fuori dubbio il migliore per separare il gas idrogeno, allorchè non v'è simultaneamente gas idrogeno carbonato, nel qual caso avviene facilmente che una porzione di quest'ultimo si scompone contemporaneamente. Ma allora il potassio è un eccellente reagente. Si fa passare il gas sul mercurio in una provelta curva, e s' introduce il potassio mercè un filo di ferro nella parte curva. Si riscalda allora il potassio fino al punto di fusione. A questa temperatura il gas è assorbito. A calor più avanzato il gas sarebbe di nuovo espulso. Terminato l' assorbimento, s' introduce una maggior quantità di potassio, che si riscalda allo stesso grado della prima porzione, e si continna a questo modo fino a che il gas cessa di essere assorbito dal potassio. ( Vvdi ciò che ho detto sul potassio nel 2º tomo di quest' opera ). Questa proprictà del potassio di assorbire il gas idrogeno puro e di separar questo gas dai due gas carburi idrici , è stata la prima volta adoperata da Jacquelin. Non posso dire a qual segno questo metodo merita confidenza. b) Una soluzione di solfato ferroso neutro. od anche meglio di cloruro ferroso. Il gas ossido nitrico vi si scioglie prontissimamente facendogli prender un color nero o bruno-nericcio, c) Una soluzione di acetato piombico neutro. Questa si annerisce pe' gas combustibili che contengono solfo e fosforo. d') L'acqua di barite o di calce assorbe il gas acido carbonico intorbidandosi ed il gas solfido idrico senza intorbidarsi. e) Il surossido di manganese, l'idrato manganico ed il surossido piombico assorbono il gas acido solforoso, ed il gas idrogeno solforato, che peraltro non s'incontrano insieme, perchè si scompongono reciprocamente. Col primo gas producesi un solfato, e coll' altro dell' acqua ed un solfuro metallico. f ) L' idrato potassico o sodico assorbe tutti i gas acidi. Diventa d'un bruno nero col gas cianogeno. g) Il solfuro potassico contenente acqua assorbe il gas ossigeno, dopo che l'idrato potassico si è impadronito de' gas acidi. h) Il borace contenente acqua di cristallizzazione assorbe tutt' i gas acidi, tranne l'acido carbonico ed il solfido idrico. i ) Il cloruro argentico assorbe il gas ammoniaco, il gas solfido idrico, il gas fosfuro idrico, e svolge co' due ultimi del gas acido idroclorico: non opera sugli allri gas. k ) Il cloruro calcico fuso e l'acido borico cristallizzato assorbono il gas ammoniaco; e rimangono la maggior parte degli altri gas. () L'acido borico cristallizzato separa il fluorido silicico da tutti gli altri gas acidi co'quali può esser mescolato. m ) Il cloro condensa nell'oscurità il gas oliofacente ed i vapori dell' olio idrogenato, e rimane del carburo tetra-idrico. per la condensazione del quale occorre inseguito la luce del giorno. Alla luce solare fa esplosione con forza; l'idrato potassico toglie l'eccesso di cloro. n ) Il potassio separa il gus ossido carbonico dal gus carburo d'idrogeno, quando si riscalda in una mescolanza di questi gas. Esso si ossida a scapito dell' ossigeno dell' ossido carbonico ,

lo condensa in totalità, e rimane Il gas carburo d'idrogeno. o ) L'incombustibilità e l'assenza di ogni reazione denotano il nitrogeno. Desbessayns de Richemont indica un carattere positivo del gas azoto : si mescola il gus con 3 o 4 volte il suo volume d'una mescolanza a volumi uguali di gas idrogeno e di gas ossigeno si fa detonare la mescolanza sul mercurio con la scintilla elettrica e si ripcte varie volte quest' operazione. A ciuscuna detonazione formasi una piccola quantità d'acido nitrico, acquoso. Si toglie allora il mercurio dal cannello si versan nel cannello alcuni grammi d'acido solforico concentrato e si aggiunge del solfato ferroso disciolto, come l' ho superiormente indicato trattando del modo di riconoscere l'acido nitrico. Se il gas era o conteneva gas azoto 1 avrebbesi la reazione dell'acido nitrico. p ) Si è solito di sospendere anche ne gas delle carte preparate con diversi reagenti , per iscoprire la loro composizione ; per esempio della carta di tornasole azzurra 31 arrossita, per sapere se sono acidi od alcalini; una carta bagnata in una soluzione di sollato di ferro, allorchè vuolsi riconoscere se contengono acido idrocianico; ecc. I reogenti che s'introducono debbono, se è possibile, poter esser tolti di nuovo, senza che si perda gas, spezialmente allorchè non si ha gas abbastanza per poterne consacrare una parte a ciascuna reazione. A tale oggetto mi valgo d'un piccolo vaso di vetro della forma della fig. 4 Tav. V , che si lavora alla lampana con un cannello di 172 a 5/4 di pollice di diametro interno. Questo cannello è assottigliato da un capo e slargato dall' altro, come l' indica la fig. Si toglie l'estremità assottigliata B c si da al vaso una lunghezza di 1 ad 11/2 pollice. Si praticano vari fori nel cannello mercè di un ferro umettato d'una soluzione di canfora nell'olio di terebintina, di maniera che il gas ambiente possa affluire liberamente nel cannello. In questo vaso s'introduce il reagente. Fa d'uopo che il reagente sia in pezzi abbastanza grandi per non passare pe' fori del vaso. Introdotto il reagente si ottura il vaso con tappo C, si circonda d'un filo di ferro filato ricotto, delicato ed abbastanza lungo, per poter facilmente maneggiare il vaso nella campana. S' immerge prima il vaso nel mercurio del tino per iscacciar l'aria; poi si fa salir nella campana, Quando l'assorbimento è terminato, si toglie lentamente e contutte le precauzioni necessarie, affinchè non vi resti gas, e che si riempia esattamente di mercurio.

Rispetto all' analisi quantitativa de' gas sarebbe difficile d' indicare altra regola a suo riguardo 1 se non che debbonsi adoperare successivamente tutti questi reagenti 1 e ciascuno di maniera tale che l'assorbimento da esso prodotto possa servire a determinare la quantità

di ciascun gas.

L'anslisi dei gas eseguits da un chímico bastantemente esercitato; è quella tra le albire che somministra i rissilamenti più sicuri, percha parsgonando i volumi relativi dei divensi gas, è raro che gli errori possono divenire si grandi da non sicorgere le vere relazioni, secondo le leggi delle proporzioni chimiche. Ma se, in ma'analisi, uno dei principi essitiuenti si determina dal suo peso, e l'altro dal auo voluma allo stato di gas ridotto fin peso, si possono commettere errori anconpiù gravi di quando la determinazione totule si faccia in pesi. V'ha peraltro casi in cui non si può procedere diversamente, e allora conviene usare la massima essattezza. Importa allora avere una precisa cognizione del peso specifico del gas di cui si vuol determinare la quantità.

## III. Analisi delle acque minerali.

L' no che si fa in medicina di taluna acque saline diede a questa parte di analisi un alto grado d'importana, spesialment rispetto al la chimica medica. Le sostanze che trovansi disciolte nelle acque minerali di Svezia, sono il doruro sodico, il cloruro calcico, il cloruro potassico, il cloruro magnesico (di rado piecola quantità di solfato alcalino o calcico), il carbonato alcalino, il carbonato calcico, il carbonato magnesico, il carbonato respectato del producto del carbonato magnesico, il carbonato prosono aggiungere, incarbonato magnesico, il carbonato prosono aggiungere, incarbonato magnesico, producto del producto del carpo del carbonato magnesico, il nitrato escico e il nitrato magnesico.

Quando queste acque indicano coi reagenti la presenza d'un acido libero, esse contengono una piccola quantità di acido carbonico

che è allora il solvente dei carbonati terrosi.

Alcune acque contengono anche del gas solfido idrico, ma in sì piccola quantità, che non si pnò conoscere se non riempiendo d'acqua un bicchiere per metà, coprendolo con la mano, e agitando l'acqua con forza; scoprendo il bicchiere e portandolo prontamenta

sotto il naso, sentesi un debole odore di solfido idriço.

Tutte le aeque di Svezia contengono anche una certa quantità d'una sostanza sanloga a quella da noi detta estrato di terricio. Ve. n' ha si poco nella maggior parte di esse, che il colore non n'à aliertato; ma facendo svaporar l'acqua, a equista sempre unu tinta di alierato; ma facendo svaporar l'acqua, a equista sempre unu tinta di giallo bruno al termine dell'operazione. L'acqua ferruginosa di Porca ne contiene tanto che ha una tinta gialla, come quella del vino bianco. Le acque minerali di Svezia contengono inoltre del nitrogeno. Sunta della materia organica nel corso della sorgente. Ordinariamente la quantità del nitrogeno è quella che devesi trovare in un'acqua impregnata di aria atmosferica, di cui siasi assorbito l'ossigrano in vaso otturato, senza che una maggior quantità di nitrogeno a bibasi potuto sostituire. Questa proporzione varia secondo il tempo che l'acqua è stata a contatto coll'aria atmosferica.

Peraltro, la quantità delle materie disciolte varia assai in queste acque. Per esempio la sorgente di Loka è certamente l'acqua pità para che finor si conosca. I Pozzi di Stockholm contengono una genade quantità di nitro. Vi ha nell'acqua minemel di Ronneby del solfato ferroso, del solfato alluminico-potassico, sodico ed ammonico, con vestigi di un sale zinchico. Le acque minerali ordinarie di Svezia, quelle, per esempio, di Medevi, di Satra, di Ramlona, di Porla e molte altre, contengono del carbonato ferro-o, alcune con un alcali ed altre senza. Le ucque minerali delle vicinanze di Stockholma e probabilmente ancor quelle di Sun-Raguild, vicino a Soderkoping, non debbonai considera se non come acque di sor-

BERGELIUS Vol. IX.

genti ordinarie contenenti soltanto un poco più di carbonati terrosi di

quello che contengono comunemente.

In altri paesi, specialmente in Atemagna, le aeque minerali son per la più parte assai cariche di sostame a stancire. Atcure contengono una quantità di gas acido carbonico uguale al volume dell'acqua. Tali sono, per esempio, qualle di Selta, di l'yrmont e di Faching, in altre, come quelle di Aquigrana, y'ha del gas solidio idrico, misto ad acido carbonico e nitrogesto. Quelle contengoso ordinariamente del soliolidario sodico en bicarbonato sodico.

La quantita dei sali è considerabilissima in queste acque e a confronto di quella che trovasi nelle acque di Svezia. Le acque di Faching, di Gelinau e di Seltz contengono molto carbonato sodico. Quelle di Pyrmont, di Marienbad e di Spa abbondano di carbonato ferroso. Onelle di Seiditiz e di Seidschutz contengono molto solfato e

cloruro magnesici, ec.

Si dividono generalmente le acque minerali in ferruginose, alcaline, saline ed epatiche o solforose. Alcune possono spettare a più classi ad un tempo; in tal caso si collocano nella classe in cui il caratere predominante le riferisce. Le acque minerali di Svezia, e quelle straniere di cui si fa an maggior uso in Isvezia, sono le seguenti;

1°. Acque ferruginose, che si dividono in: a) ferruginose purr; p. es. Medevi, Pyrmont; b) ferruginose nicaline; p. es. Porla, Satra, Ramlosa, Adolfsberg, Spa, Eger e Marienbad.

2°. Acque alcaline; p. es. Carlsbad, Marienbad, Bilin, Faching e Seltz. Vi si possono aggiungere le acque minerali delle vicinanze di

Stockholm, a cagione dei carbonati terrosi che contengono e ne costituiscono la principale sostanza mineralizzante. 3°. Acque suline; p. es. Scidschutz, Seidlitz, Pyrmont (acqua salina) ed Epsom.

4º. Acque solforose ; p. es. Aquisgrana e Gastein.

La Svezia non offre aleun' acqua miserale delle due ultime classi, ad eccessone di aleune sogreti che si sperimento di renderle utili estrandone il sal comune, e aleuni antichi pozzi mooramente scoperti nei quali la scompositione di materie organiche dicele origine ad una piercola quantità di gas solfido idrico, che generalmente dileguasi dopo aleuni anni,

L'analisi chimica delle acque minerali si divide egualmente in qualitativa e quantitativa. La prima si opera coi reagenti, co' quali scopronai, senza difficoltà le sostanze contenute in un'acqua. Un occhio esercitato può anche, dalla intensità delle reasioni, giudicare, dal più al meno, l'abbondanza di queste diverse matera.

## Esame delle acque minerali coi reagenti.

'Sì osservano: a) il colore e la limpidità dell'acqua; à) Il suo colore, en unodo indicato superiormente per issuopirier il gas solido idrico; c) il suo supore, che può essere atramentario, falato, od amaro: a tal proposito, debbo ricord-are che il sapore disaggradevo-le che nel mattino sembra unito al sapor ordinario di molto acque

minerali e che non sentesi più nel corso del giorno, dipende da diverse disposizioni dell' organo del gusto in differenti ore del giorno, e non pruova nulla; d) si scopre nel modo seguente se l' sequa contiene una quantità di sostana volatili; riempiesi una boccia di que al acqua, pol se ne vòta la metà; se ne chiude l'apertura col police, e seuotesi fortemente la hoccia per alcuni minuti; ti opprovige allora la boccia, e si ritrue alquanto il politice per vedere se cola acqua la quale recogliesi un un bicchiere, per conoscerne all'incliratione dell'aria contenuativa non induca in errore. La sola acqua della Sersia nella quale io abbia scoperto con tal metodo qualche traccia sensibile di gas sriluppato, è quella di Porla.

Dopo eseguite queste esperienze, quanto è possibile alla sorgente medesima, si procede a saggiarla coi reagenti propriamente detti,

nel modo seguente :

Prendonsi tredici bicchieri, dieci dei quali si empiono coll' sequa fresca da esaminare, e tre coll' acqua stessa bollita per una mezz' ora alameno, che diremo acqua di prova, feltrata per carta sugante dopo ruffreddata. Si versano poi i reagenti, come segue, nei diversi bicchieri.

1°. Tintura di tornatole (preporata con ispirito di vino caldo e tornaole; lo spirito di vino 6. che la tintura non si alteri, e si possa conservare lungamente). Allorche l'acqua in cui si versarono alcune gooco
di questo liquore trae al rosso, ciò prinova che condine nu scido libero; se, coll'aggiunta di una maggior quantità di tintura il suo
colore va accotsandosi sil'azurro, si giudica esservi l'acido inpiccolissima quantità; se l'acqua arrossita ritorna azzurra dopo dodici
a ventiquattro ore, e la tintura di tornasole versata in uno dei bicchieri contenenti l'acqua minerale bolitta non si arrossa, i'acido a
catdo carbonico. Un rosso carico, che non dieguasi più, i nidica un

sale metallico.

2°. L'acqua di calce satura l'acido carbonico libero, e si precipita allo stato di carbonico calcico neutro, precipitando anche nel tempo stesso le terre e gli ossidi metalici ch'erano discioli nell'aciento carbonico. Se l'acqua contenesse acido carbonico. Se l'acqua contenesse acido carbonico, Se l'acqua contenesse acido carbonico libero, il precipitato si discioglierebbe aggiungendo una quantità sufficiente dell'acqua di prova: la miglior maniera di assicurarene consiste nel cominciar a versorri sicune goccie di acqua di calce, le quali determina ou n precipitato che vedesi immanimenti dileguare. Quando, al contrario, l'acqua non contiene che surcarbonati (bicarbonati) terrosi e non contiene punto acido carbonico libero, l'intorbidonnento prodotto dall'acqua di calce non dileguasi più, per quan'acqua di pruora si aggiungo. Quest' è il caso in cui si trova la più parte delle acque minerali di Svezia, contenenti acido carbonico. (ele io ebbi occasione di esaminare.

3°. La tintura di fernambuco prende una tinta che varia dal giallo bruno fino al bel rosso intenso, quando l'acqua contiene un alca-

li od un carbonato terroso.

4º. Il cloruro baritico forma un precipitato di sotfato baritico.

Prima di vensare la dissoluzione baritica in un acqua alcolina, è necessario aggiungervi dell'acido idroclorico, per impedire la reazione dell'alcali sul sale baritleo. Vi sono poche acque minerali di

Svezia che contengano solfati in quantità considerabile.

5°. Il nitrato argentico indica i cloruri, producendo nell'acqua una nube bianca e leggiera. Se il precipitato è nero o brano al primo momento, si conchinde esservi solfido idrico. Il liquore soprannotante assume talvolta, dopo un certo tempo, en color rosso vinoso, conservando la trasparenza; quest' effetto dipende dalla presenza d' una sostanza organica acida, di cui tratterò in appresso.

6º. L' ossalato ammonico od il biossalato potassico precipita un os-

solato calcico, che assai lentamente si deposita.

7°. Il sotto-fosfoto ammonico, versatosi nel liquore feltralo, in-

dica la presenza della magnesia.

8°. La potassa caustica precipita I sali terrosi e metallici. Un precipitato bianco, che rendesi giallo dopo qualche tempo, annunzia la presenza del ferro, o d'una certa quantità di materia estrattiva, che colora la terra precipitata.

9º. Il carbonato potassico nentro precipita i sali terrosi e metalli-

ci quando non sono dei carbonati.

10°. Il cianuro ferroso-potassico rende di colore verde le acque forreginose alcaline, le quali dopo alcune ore depositano un precipitato azzurro verdiccio. Se l'acqua non contiene alcali, o se si satura prima l'alcali con un acido , il precipitate rendesi subito azzarro. Il cianuro ferroso-polassico non reagisce sull'aequa bollita , quando il ferro troyavasi disciolto dall'acido carbonico. Il cianuro ferrico-potassico è aneor più sensibile dell' altro perché il ferro non trovasi nelle acque minerali che ello stato di ossido ferroso, e, in conseguenza, produce subito un precipitato azzurro con questo reagente.

11°. Il cloruro aurico neutro s' intorbida , secondo Ficinus , con le acque ferruginose , , e depone dell'oro ripristinato , fenomeno che secondo questo chimico avviene anche con le acque nelle quali il cianaro ferroso potassico e la noce di galla non producono alcuna reazione. Peraltro convien prima saturare l'acido libero col carbonato sodica. 12°, L'acido gallieo , o , in sua vece , un infuso alcoolice di no-

ce di galla , non producc al primo momento , mutamento sienno nell'acqua ferruginosa recentemente attinta dalla sorgente; ma , col tempo , l'acqua di mano in mano si colora. Un color porporino chiaro, che non anmenta dopo varie ore, indica essere piecolissima la quantità del ferro. Le acque ferruginose ordinarie di Svezia danno un cofor porpora carico, e quelle che ne sono più cariche un color bruno nerognolo. Tra queste, quelle che contengono molto alcali acquistano un color sudicio, intermedio tra il verde e il brano carico. L'acqua che contiene sì poco ferro che non si possa senoprire con la sola tintura di noce di galla , reagisec sensibilmente , secondo Phillips . allorche agginngesi un poeo di acqua di calce, od anche meglio una dissoluzione di carbonato calcico nell'acqua contenente dell'acido carbonico.

Allorchè P acido galtico non produce color porpora nell' acqua hollita, è segno che l'ossido ferroso era tennto in dissoluzione dall'acido carbonico; oppure quando l'acqua bollita assúme, dopo alcune ore, un eolor verde mare ooll' acido gallico, si concluide che continue dell'alcali. Queda reazione è tanto scnaible, che basta a fare scopire le più plecole quantità di acali; sine è necessario che l'acqua abbia bolitto per motto tempo, perchè altrimenti la reazione alcaliua potrebbe dipendere dall'estenza del carbonato magnecio:

Spesiusimo il solo ed il bromo trovasi in così piccola quantità nell' sequa , che singono all' attone dei respenti. È però probibile che tutte le seque la cui "è sal marino contengam del bromuro e dei totte sono el la colore solicit. Be indiresto nel a tomo l'uso dell'antico e dell'acque, di cloro per riconoscere la presezza del iodo ed ho paristo dell'acque dei cloro per riconoscere la presezza del iodo ed ho paristo dell'acque del antico el allatico nell'articolo relativa pala separazione del corpi alogeni. Di rado val la pena di usare questi reagenti sull'acque attesse ; si fanno ordinariamente operare sul residuo che le segue lascisno coll'evaporazione a seccheras. Non si conosce se non la pruova in Balard-, coll'acque di cloro e l'ettre, per iscoprire la presenta del bromo, ma questa pruova non è così scusibile, come quella che abblumo pel iodo.

Si proposezo moltissimi altri reagenti; ma il loro uso non mi diede giammai indizi più positivi, mentre quelli ora indicati mi furono

sempre sufficientl.

Raccogliendo l'espi ottenui col reagent, si riconoscono facilmente quelli che poterano esser combinati gli uni con gli altri, e paragonandoli secondo le loro affinità che si conoscono le plu forti, si previene a determinare approssimativamente quali sieno i sall che l'acqua coutiene.

#### Determinazione delle parti costitutive solide dell'acqua.

Si misura o si pesa esattamente una certa quantità di acqua, si mette la una coppa di porcellana o di vetro, che copresi di carta, e si evapora a dolce calore, che non deve mai giungere all'ebollizione, in modo di ridurre quasi a secchezza la massa. Se l'acqua contenesse molto gas , converrebbe lasciarla per quaraut' otto ore all'aria libera, oppure coprirla, al principio dell'evaporazione, con un vetro dal quale potransi staccare, col lavacro, le parti gettate fuori dalla efferyescenza. Non è necessario evaporare fino a secchezza, per determinare il peso del residuo ; poiche questa precauzione non otterrebbe il suo intento, per la difficoltà di toglice la massa dalla coppa scuza soggiacere ad alcuna perdita, quando la coppa non fosse di tale grandezza da poterla pesare prima con la massu secca che vi si trova e dopo sola. Ma, în tutti i easi, vi è poco vantaggio, poichè la massa ritiene aucora molta umidità, e non si può disseccar perfettamento senza distruggere le materie organiche, di maniera che il risultamento del peso non somministra dati positivi.

La maniera di esaminare questa massa seeca varia accondo che contiene alcali libero o sali terrosi. Incomincero dal supporre que-

st' ultimo caso.

A. Si versa dell'alcoole sulla massa, si lascia maccrare per alcane ore, si passa per un feltro pessato, sul quale si fa cadere più che è possibile il contenuto della coppa servendosi dello stesso al-

coole e di una piuma , poscia si lava sul feltro con alcoole bollente, finchè questo non disciolga più nulla. La dissoluzione alcoolica contiene dei cloruri potassico e sodico, calcico e magnesico, talvolta delle materie organiche, che le comunicano, assai spesso un color rosso o fulvo , e , in certi casi , una resina che sembra variare secondo la specie dell' acqua minerale. Si volatilizza l'alcoole in una evaporatolo di vetro pesato, e si pesa il residuo. Si discioglie questo residuo nell' acqua, che lascia indisciolta la resina. Se l' acqua contenesse cloruro calcico o cloruro magnesico, come avviene quasi sempre quando non contiene alcali, si precipitano queste terre facendo-la bollire col carbonato sodico; ma prima è bene aggiungervi alcune gocce di ammoniaca caustica. Se queste producono un precipitato, sarà un fosfato calcico od una qualunque terra propriamente detta, e converrà esaminaria per assicurarsene. Se queste terre sono calce e magnesia, si otterranno separatamente coi metodi di cui feci menzione. Il liquore precipitato col carbonato sodico, si satura coll'acido nitrico, e si precipita col nitrato argentico. Si raccoglie il precipitato sopra un feltro pesato, si lava e si secca fortemente; esso indica la quantità di cloro. Si esamina poi se trovasi della potassa nel liquido già precipitate col nitrato argentico. A tale oggetto si precipita l'argento con un poco di acido idroclorico. Si feltra il liquore, si svapora finchè comincia a cristallizzare, e si unisce col cloruro platinico-sodico, come ho indicato precedentemente nel terzo esempio, Allora si troveranno le quantità della potassa, della calce, della magnesia e del cloro. Si calcola quanto cloro occorre per saturare le terre. Il rimanente era combinato col sodio; trovasi dunque a tal modo quanta soda vi era. Quindi si può determinare la quantità di ciascuno dei quattro sali allo stato unidro. La materia estrattiva disciolta dall' alcoole si perde in quest' analisi ; è impossibile anche determinarne la quantità con esattezza, perchè si meschia dappertutto. D' altron. de il determinarla è poco importante finora.

B. Si versa dell'acqua tepida sopra quanto restò nella coppa, poi si travaso agni cosa sopra il residuo insolubile nell'alcolor irinasto sul feltro (in A.), e si continua ad aggiungere acqua calda finchè d'ilquore che cola nun contenga più nulla in dissoluzione. Quello che disciogliesi consiste ordinariamente in solfati calcico, magnesico e sodico, di rado potassico. Per separar questi sali, versasi prima una goccia di ammoniaca nel liquido, a fine di vedere se producest un precipitato, che deversi allora esaminare a parte; poi si precipitan le terre col carbonato sodico, e l'acido solforico col cloruro baritico, dopo ciò si fai l'acleolo escondo i principi stabiliti.

C. Se la massa saiñas solubile nell'alcoole contiène anche dei ni-tai, l'anailis divieno complicata. Dopo aver determinate le quantità delle basi e del cloro, si può ammettere che la quantità dell'acida nitrico basterebbe precisamente a saturare l'eccesso trovato delle basi. Un altro metodo di determinare la quantità dell'acido, sarche quello di mescolare un dato peso del sail solubili nell'alcoole e nell'acqua unitamente ad acido idroclorico e limatura di rame, raccoglicre il gas ossido nitrico che pomanti pel qual gas, conociano il volune, si calcola il peso dell'acido unitroj o popure determino il volune, si calcola il peso dell'acido unitroj o popure determino.

nare la quantità del rame disciolto, e con ciò irovar quella dell'acido mirico scomposto. Se trovansi dei nitrati nella dissoluzione alcoolica, i sali insolubili nell'alcoole contengono sempre del nitrato potassico, alla qual circostanza importa avere particolarmente riguardo.

D. Quando si tratta di acque che contengono solfato calcico, la porzione insobabile sell' acque fredad devesi bollire per lunghissimo tempo con trecente volte il suo peso di acqua, la quale debilizione è meglio farla a piecole porsioni per volts. L'acqua a tal modo disciengie il solfato calcico. Si svapora a ecchezza la soluzione, e si fa roventere il residuo in erogiuolo di platino aperto. Il solfato calcico ordinariamente ha, prima della calcinazione, un color giallogondo cha

dipende dalla materia estrattiva.

E. Quello che non può togliersi nella coppa , dall'alcoole , nè dall' acqua che poi si versa , staccasi con un poco di acido nitrico , nel quale si disciolgono le porzioni insolubili dall'acqua che (in B) erano rimaste sul feltro. Sovente può esser utile calcinar questa massa prima di discioglieria per distruggere la materia estrattiva rimauente. La dissoluzione acida contiene del ferro, del manganese, della salce e della magnesia, che si separano secondo le regole precedentemente esposte. Ma conviene osservare che , quando la dissoluzione. si operò coll'acido nitrico, basta, dopo la precipitazione della calco coll'ossalato ammonico, svaporare la dissoluzione, e far arroventare il residuo, per ottener la magnesia immediatamente. È sempre necessario esaminare se contiene alcali e silice , mentre ve n' ha ordinariamente un poco, allo stato di silicato doppio. Trovansi in alcune acque del carbonato strontico, del fluoruro calcico, del fosfato calcico e del fosfato alluminico : tali sono le acque di Carlsbad , Konigswart ed Eger, nel circolo di Ellbogen in Bocmia. La strontiana si ottione , nell'analisi , unitamente alla calce , dalla quale si separa diaciogliendo l'una e l'altra nell'acido nitrico, evaporando la dissoluzione a secchezza perfettamente, e trattando il residuo coll'alcoole assoluto che non discioglie il nitrato strontico. Si scopre la esistenza del fluoro, disciogliendo le terro coll'acido nitrico in cocesso od evaporando il liquore in crogiuolo di platino coperto con vetro da oro-logio ben terso, che, dopo la disseccazione, offre tracce dell'azione dell'acido idrofluorico. Ma è impossibile determinarne la quantità con qualehe certezza , tanto più che è ordinariamente piccolissima . e che la esistenza della silico rende ancor più difficile questa determisazione. Peraltro, se la quantità di acido idrofinorico non è estremamente piccola , può operarsi nella seguente maniera per conoscerla... Il residuo insolubile nell'acqua si discioglie in acido nitrico, che mon sia assai diluito, si feltra, si lava una o più volte con pochissima acqua, poscia si aggiungono al liquor acido, che non de-Vesi concentrare coll' evaporazione, alcune gocce di dissoluzione d'idrato potassico e avvertendo che l'acido non ne venga saturato. Dopo qualche tempo, depone un sedimento gélatinoso, che mettesi sopra un feltro pesato , e si lava coll'alcoole ; esso è un fluoruro silicico potassico. I fosfati terrosi si precipitano al tempo stesso coll'ossido ferrico, mediante l'ammoniaca. Si estrae l'allumina con la potassa, che s'impadronisce anclie del suo acido fosforico, e ottiensi il fosfato calcico separando il ferro, sia col metodo di Herschel, sia con

104 una dissoluzione di cianuro ferroso-potassico. L'acido nitrico lascia indisciolta della silice, che sovente è il più abbondante dei principi costituenti le acque di sorgente della Svezia. Ma questa silice può ritenere un poco di ossido manganico, per cui devesi saggiare coll'acido idroclórico.

Più semplice è l'analisi delle acque alcaline. Si evaporano a secchezza i sali disciolti nell'acqua, si fa arroventare il residuo secoo, e si pesa . poscia si satura la massa coll'acido acetico , e si precipita il liquore, prima coll'acetato o col nitrato baritico, poscia, separatone il precipitato, cel nitrato argentico. Convien però riflettere che prima di precipitare col nitrato argentico devesi aggiunger dell'acido nitrico, affinchè non si precipiti acetato argentico. Se si aggiungesse l'acido nitrico fin dal principio, sarebbe difficile sceverare il solfato baritico dal nitrato baritico. Con questi dati , si calcola la quantità di solfato e di cloruro: il rimanente è carbonato alcalino. Queste acque contengono talvolta dei fosfati. Scopresi la loro esistenza precipitando l'argento coll'acido idroclorico, feltrando la dissoluzione, e soprasaturandola, in un fiasco otturato, coll'ammoniaca caustica, che ne precipita un surfosfato baritico. Se vuolsi poi riconoscere la esistenza della potassa, si evapora il liquore a secchezza, si discioglie il sale in una dissoluzione di carbonato ammonico, che lascia indisciolta la barite. poi si evapora l'ammoniaca, e trattasi il sale calcinato con la dissoluzione di platino, come ho detto precedentemente. Talvolta le acque alcaline contengono anche della litina : si può riconoscere quest alcali in due modi. Si satura quasi totalmente il carbonato alealino coll'acido fosforico, e si evapora a secchezza. Quando disciogliesi il sale nella minor quantità d'acqua possibile, rimane una polvere bianca, ch' è un fosfato sodico-litico, sale pochissimo solubile nell'acqua, che contiene 12.32 per 100 di litina. Oppure si satum coll'acido solforico. si scaccia col calore l'eccesso di acido, e si estrae il salfate litico coll' alcoole. Ma queste sperienze debbonsi eseguire sopra un' altra porzione del residuo, riservata a quest' unico oggetto.

I saggi testè riferiti non debbonsi considerare come puramente qualitativi. Come però sarebbe difficile di determinare esattamente la quantità relativa de diversi principi constitutivi, se non si adoperasse la medesima porzione della massa per tutte queste analisi, convienedopo avere esaminata l'acqua come l' ho diggià indicato, di cereare la quantità di ciascun componente, operando sopra una porzione a parte dell'acqua, per esempio, sopra alcuni litri, per ciascuu componente.

Se il contenuto dell'acqua è troppo scarso per permettere questo modo di operare, si fa svaporare in una coppa un volume d'acqua più grande e ben determinato, e si aggiunge costantemente dell' acqua, di maniera che la massa non possa disseccarsi. Se l'acqua conticne cloruro di magnesio, vi sì aggiunge una quantità ben determinata di carbonato sodico, per impedire lo sviluppo del cloro durante la svaporazione. La presenza del sale di soda è parimenti utile , allorchè vi son nitrati o solfati terrosi in un'acqua poco saturata di materie straniere , perchè la soda s' impadronisce degli acidi.

Allorche si giudica che la quantità del residuo è sufficiente per

eser frasionato, si fa vaporare la massa a secchezza, ma sempre a bapno-maria, poi si tratta coll'acqua siliala, e dopo aver levato it residuo con l'acqua bioliente, si riunice l'acqua di lavanda con la soluzione. Questa soluzione è introducci in un fisaco e al pera ; so ne prendono delle porzioni pesate per precipitare l'acido salforizo, determinare il cloro, seprarer l'acido crenico, ecc. Prima di adoperar le si saturano tutte queste porzioni, secondo l'occorrenza, coll'acido nitrico, idroctorico di acetico.

Se l' acqua contiene il carbonato d'un alcali, se ne unisce una parte con intro calcico e si fa supporrae. Il carbonato calcico che se ne ottiene, si lava, si actoglie nell'acido idroclorico, si trasforma in soliato, si calcima e si pess. Dal peso del soliato calcico si calcola la quantità del carbonato alcalino. Altre porzioni si conservano a recercar la littina, come sanche per la determinassione della potassa e della soda. Insomma, clascum principio costituitivo si determina con una porzione se parte, sia dell' secqua, sia del residuo della supporta-

zione di questo liquido.

Si fa scioglicre nell'acido idroclorico diluito la porzione del residuo della svaporazione, che non si è sciolta nell'acqua, si svapora la soluzione a secchezza, per render la silice insolubile, e dopo aver umettato il residuo coll' acido idroclorico si ridiscioglie in acqua. Questa soluzione si satura coll'ammoniaca caustica. Può formarsi un precipitato di fosfato alluminico, di fosfato calcico e d'ossido ferrico. Ho già indicato come debbasi procedere per separar questi corpi. I corpi non precipitati dall' ammoniaca son la calce e la magnesia. Si separa la prima coll'ossalato d'ammoniaca, si svapora il liquore a seochezza e si calcina il residuo per iscomporre l'acido ossalico e volatilizzare il sale ammoniaco. Il residuo si tratta coll'acqua che rimane la magnesia. Indipendentemente da una piccola quantità di cloruro magnesico, la soluzione acquosa contiene spesso un vestigio di cloruro di potassio o di sodio, i quali eran ritenuti allo stato insolubile in forma di silicati doppi di calce e d'alcali. Si svapora questa soluzione con piccola quantità d'ossido mercurico puro e si riscalda il residuo per volatilizzare il mercurio, dopo di che l'acqua scioglie il sale alcalifero e rimane la magnesia.

È difficile di ottenere esattamente la quantità di silice contenuta nell'acqua alcaina, senza farcu esperiena a parte. Verso la fine del l'evaporazione cha dessi eon questa mira eseguire, si aggiunge uno eccesso d'acitol idrocolorio , si svapora la mescolarna a secchezna e i tratta il residuo coll'acido idroclorio e l'acqua: l'acido silicico rimane allo stato coerente. Come quest'acido non è se non in pieco- quantità, un errore, anche leggiero, commesso nella sua determi-

nazione , può considerabilmente alterare il risultamento.

So non si posson fare queste sperienze in vicinanza della sorgente della quale vuolsi 'essminar l'acqua, e che debbasi far trasportare, se ne riempiono delle grandi bocce di vetro bianco provvedute di buoni turacci di vetro e chiase, per maggior sicurezza, con veccica di bae muida. L'acqua che s'introduce nelle bocci deve esser chiara. Durante il trasporto talvolta deposita delle nasterie, delle quali dessi tener conto e che non si scorpono nelle bocci di vetro seuro. Spesso questo deposito sfuggo all'attenzione, aneshe in boccia di vetro bisnoto, fino a che votate incominciasi a disseccare nell'insterno. Per disciogliere questo deposito, ai versà una piccola quantità d'acido idrociorico concentrato nella boccia, e ai fa scorre que a'acido au tuti' punti della pariete interna della boccia, poi si aggiunge un poco di acqua; si lascia colare la soluzione acida, e si stacca con l'acqua e con la barba d'una penna la porzione non disciolta. Ordinariamente il deposito nella boccia è formato di carbonas to terroso e di silicato ferrito.

Per trovar le materie che non incontransi se non in piccola quantià nell'acqua, per esemplo, il idod, il bromo, il flatoro, la strontiana, l'allumina l'acido fosforico, ec. si fan svaporare alla sorgente 2 a 5000 listri di sequa, od anche dippiù. Quest' operazione può farsì in caldais di rame di circa 100 litri di capacità. Durante la svaporazione, si coppe la caldaia con pannolino, ed allorche non ne rinasec che un terzo, si risggiungono i due terri svaporati. D'acqua-madre che in fine si pittine, a svapora secchersa in vaso di porcellana, di argenta e di platino, a bagno maria. Si sciacqua la caldaia con acide directorico diluito e privaro di aria coll' chollitione, sifia di trasportari le materie solide che isi sono durante la svaporazione depositate. L'acido difercherico proto di aria non intacoa il rame. Se però si acioquiese piccola quantità di questo metallo, se ne priventible la soluzione felteria coll'idrogeno soliorato. Spesso la roluzione acida consiene fosfato d'allumina, fosfato di calce, fluoruco di calco. Arrontiana, ecc.

Prima di abbandonare il saggio per evaporazione, debbo sneco memoinora un principio constitueute le seque solforore, del quale non si è fatto parola in quest'articolo, e che talvolta s'incontra. Questo corpo e la rezina fatida (Stin Kharr), e scoperta, de Bassa e Westrumb nel 1805, nelle sorgenti solforore di Hamela. Si fa svaporar l'acqua-in una storta perveduta di recipiente, e la massa quasi disseccata si bagna coll'alcool, che scioglie la rezina fetida e talune sostanza caline. Si separa la soluzione alcoolies con la feltrazione, si mescola con piccola quantità di acqua e si distilla. Dopo la evaporazione dell'alcool la resina rimane in forma di olio gialliccio che galleggis sull'acqua. Esposto all'aria libera quest'olio si scompose; ottienal una sostanza resinoas, carbonifera, e si deposita delo zolfo. La resina ha odor sommamente fetido. L'a caqua la precipita dalla sua folizione nell'alcool, Quest' ultima respiece a modo degli seidi.

La resina fetida è formata dalla combinazione d'una massa resinosa con sofio e idrogeno soflorato. È analoga alla massa che obtiensi facendo fondere degli olii o delle resine con sofio. Otterrebbesi anche questa resina sciogliendo del sofluro potassico nell'acqua bollente, precipitando lo sofio con la quantità di acido solforico necessaria per saturare l'alcali; mescolando la soluzione feltrata con piùcolissima quantità di acqua e sottomettendola sali distillazione. Con questo mezzo l'alcod è scomposto e formasi una massa resinosa contennte zofio, e da naloga alla resina fetida di che trattiamo (1). Per un

<sup>(1)</sup> È chiaro che la resina fetida delle acque solfuree non formasi che durante l'evaporazione, mercè l'idrogeno solfurato ed una sostanza bituminosa con-

cedente.

## Esame de' gas contenuti nelle acque minerali.

Come l'acido carbonico che si trova nell'acqua è in parte libero, in parte allo stato di bicarbonato, debbonsi fare due sperienze, una per precisare l'acido carbonico semplicemente disciolto, e l'altra per determinar la quantità di acido carbonico combinato con le basi.

La quantità di acido carbonico combinato si determina mescolando un volume di acqua ben conosciuto e molto grande, per esempio 5 litri, con eccesso di nitrato piombico neutro disciolto. Le basi scambiano i loro acidi e si precipita del carbonato piombico, che si raccoglie, si lava , si dissecca e si pesa. Se l'acqua non contiene solfati basta determinare il peso del precipitato. Nel caso contrario , l'acido carbonico deesi determinare seguendo le regole superiormente indicate o per via umida, o per via secca. Duplicando la quantità di acido carbonico così ottenuta si trova quella dell' acido contenuto ne' bicarbonati.

Per trovare il contenuto dell'acido carbonico libero, si tratta un volume di acqua uguale al primo col sotto-acetato piombico in una boccia otturata. Si raccoglie il precipitato con le precauzioni necessarie . affinche l'acido carbonico dell'aria non precipiti piombo dal liquore, ciò che indurrebbe in errore. - Il precipitato contiene del carbonato piombico, e del cloruro piombico basico. Si deve cercare l'acido carbonico della mescolanza per via umida , atteso che il cloruro piombico basico attrae dell'acido carbonico durante il disseccamento. D' uopo è anche astenersi dal lavare la mescolanza. La differenza tra le quantità d'acido carbonico ottenute pelle due esperienze dà il contenuto di acido libero.

È già tempo facevasi svolgere l'acido carbonico coll'ebollizione e se ne determinava il volume, oppure precipitavasi con questo gas una soluzione di cloruro calcico o baritico mescolato con ammoniaca caustica; ma è impossibile di ottenere in questo modo un risultamento soddisfacente, perchè il liquore è troppo allungato per poter conoscere il momento in cui l'acido carbonico si trova separato dai bicarbonati , deesi distillar la metà dell'acqua per acquistar certezza che non vi sia più acido carbonico.

'I gas che non si posson determinar precipitandoli dall'acqua, come il gas azoto, il gas ossigeno, il carburo tetraidrico, debbonsi svolgere coll' ebollizione. Si usa allora un fiasco di vetro di conosciuta capacità. Si riempie intieramente questo fiasco e si ottura con un sughero provveduto d'un cannello di sviluppo anche ripieno del-

tenuta nelle acque , ed è possibile che questa sostanza bituminoss sia la cagione della formazione dell' idrogeno solforato per mezzo dei solfati disciolti nello acque di che è discorso. Nell'acque di Nenudori si riconosce facilmente all'odore. Allorche si precipita l'idrogeno solforato con un a soluzione di solfato zinchico, e si agita fortemente la mescolanza, si distingue con precisione un odor di bitume, snalogo a quello dell' olio di petrolio. Tutto lo zolfo che le acque Neundorf depositano nei serbatoi , trovasi mescolato a questo bitume , che impregna anche tutto il calcare delle montagne vicine. - Wochler,

l'acqua. Si riscalda il fiasco con bagno di sabbia fino ali' ebollizione e si raccoglie il gas in una campana gradusta ripiena di una liselva debole di potassa caustica. Non si ottengono gas estranei , perchè il fiasco ed il cannello sono stati ripieni di acqua. Ma deve risultarne un errore perchè la dilatazione prodotta dal calore fa uscire dal fiasco una parte dell' acqua, senza che questa abbia perduto il suo contenuto di gas , ed è difficile l' evitar quest'errore. Dopo 10 a 12 minuti d'ebollizione questi gas trovansi scaccisti , sebben possa ancora restarvi del gas acido carbonico. Dopo aver determinato il volume del gas, si raceoglio sul mercurio per analizzarlo.

Le acque epatiche possono contenere un solfuro alcalino, un soito idrato e dell' idrogeno solforato libero. Se fossero prive di carbopatl, una soluzione di solfato zinchico non precipiterebbe che la quantità di solfuro zinchico corrispondente al solfuro alcalino ; l'Idrogeno solforato non darebbe precipitato, ma esse contengon sempre de car-

bonati.

Il metodo che deesi seguire per determinare la quantità d'idrogeno solforato che si trova in un' acqua diunita a quella che si produce per la scomposizione del solfuro alcalino è il seguente. Si prende una gran boecia ( Tav. V. fig. 4 ) d' una capacità determinata e di 2 a 3 pullici cubici almeno. Si chiude l'apertura con buon turaccio di sughero nel quale vi sieno due cannelli , uno de quali , b a , si prolunghi fino al fondo della boccia, e l'altro, de, strettissimo, non oltrepassi i due lati del turaccio. Allorchè si fa discendere mercè una pertica sino ai fondo della sorgente, l'acqua vi s'introduce pel cannello b a, mentre che l'aria contenuta nella boccia esce pei cannello c d. Come il cannello b a è immerso fino al fondo della boccia, l'acqua vi s'introduce doicemente e non abbandona punto di gas all'aria che esce per d c. Ma per evitar anche meglio le perdite di questa sorta , si versa nella boccia prima di servirsene nn volume bene determinato d'una soluzione di acetato zinchico mista con la quantità d'acido acetico necessario per impedire la precipitazione dell'ossido zinchico per l'azione dei carbonati. Allorchè non esce più aria per d c, la boccia è piena; ed ailora si caccia. Entrando nella boccia l'acqua si mischia con la soluzione di zinco, di maniera che l'idro. geno solforato si trova già precipitato nei momento la cul la boccia risale, e che nulla si è potuto sviluppare dalla superficie dell' acqua durante la precipitazione. Si abbandona la boccia al riposo per mezz' ora , poi si toglie il turacoio , si lascia scorrer l' acqua che riempie il lungo cannello, si lava il turaccio ed il cannello con poca acqua stillata e si fa chiarire il liquido nella boccia. Si raccoglie il solfuro zinchico sopra un feltro pesato, si lava e si fa seccare in una corrente di aria a 100 e dal suo peso sì calcola quello dell'idrogeno solforato. Se la quantità del solfuro zinchico è molto grande per poterlo sottomettere ad un particolare esame, si trasforma o in ossido zinchico, od in solfato, si riscalda in questo stato fino al punto prossimo all'incandescenza, si pesa e si calcola da questo peso quello dei solfuro zinchico. Il solfuro zinchico ritiene ostinatamente una piccola quantità di acqua che non si svolge a 100°. Quando non vi sono che alcuni milligrammi di solfuro di zinco, il contenuto di acqua cagiona un

errore insignificante. Ma non è così per una quantità che giunge ad uno o più centigrammi. Allorche la quantità del solfuro è così grande, si brucia il feltro in un crogiuolo di porcellana, e, dapo aven disciolto il residuo nell' acqua-regia, si precipita l'ossido zinchico dalla soluzione col carhonato d'un alcali, oppure si mescola la soluzione feltrata coll'acido sniforico, si svapora il liquore a bagno-maria in un crogiuolo di porcellana, fino a che non rimane più che l'eccesso di acido solforico, si svapora su la lampana a spirito di vino, senza spinger la calcinazione del sale all'incandescenza, e poi si pesa il solfato zinchico che rimane.

Woehler adopera una soluzione di nitrato argentico mista ad ammoniaca caustica. Si precipita del solfuro argentico e de carbonati terrosi, che si separano dal solfuro con un acido diluito. Se l'acqua contiene de cloruri il precipitato contiene anche del cloruro d'argento, che l'ammoniaca troppo allungata non ha potuto tenere in soluzione. Bisogna allora lavare il precipitato coll'ammoniaca prima di disciogliere le terre. Anche io mi son scrvito altra volta di questa combinazione . non che del solfato rameico mescolato con piccola quantità d'acido libero. Ma i solfuri di argento e di rame han l'inconveniente di attaccarsi talvolta alle parieti interne del vaso sotto la forma di pelli di colore scuro, e di non potersi toglicre se non co' chimici reagenti , mentre che il solfaro zinchico si precipita in fiocchi leggieri e bianchi, quasi come l'allumina.

Recentemente Pasquier ha proposto un altro metodo per determinare la quantità d'idrogeno solforato nelle acque. Egli scioglie una quantità pesata di iodo in un volume determinato di alcool, mescola un volume determinato dell'acqua con una soluzione di amido nell'acqua hollente e versa a goccia a goccia la tintura di iodo in una mescolanza con una pipetta graduata, fino a che il liquore incomincia a prendere una tinta azzurra : a questo segno si riconosce che il iodo ha scomposto tutto l'idrogeno solforato. Il volume della tintura di iodo adoperato indica quanto è bisognato di iodo, e da questa quantità si calcola quella dell' idrogeno solforato.

Quest' esperienza mena ad un risultamento inesatto. Il iodo non si discioglie nell'alcool come un sale si scioglie nell'acqua. Esso reagisce su i principi constitutivi dell' alcool, si combina da una parte con una materia organica; e forma da un altra parte un bi-ioduro di idrogeno, che non cede che la metà del suo iodo per la scomposizione dell' idrogeno solforato. Ma il principio è applicabile, se si scioelie il iodo in una soluzione di sale ammoniaco o di iodoro ammonico, di maniera che siavi una quantità conosciuta di iodo in un volume determinato della soluzione. È prohabile che otterrebbesi un risultamento esatto adoperando questa soluzione nel metodo di Pasquier,

La maggior parte delle acque della Svezia che io ho esaminato contenevano del gas acido carbonico, e precisamente tanto nitrogeno quanto se ne trova ordinariamente nell'acqua. L'acqua di Porla però fa eccezione : essa è impregnata di tale quantità di nitrogeno , senza verun vestigio di gas ossigeno, che quando l'acqua nella vena approssima al fondo della sorgente e soffre una pressione meno forte, essu sviluppa bolle più o meno grandi d'un gas composto di sej parti 110 ANALISI DËLLE PARTI VEGETALI ED ANIMALI.

di nitrogeno ed una di acido carbonico, con vestigi appena sensibili di carburo tetra-idrico. È probabile che l'eccesso di gas nitrogeno di quest'acqua e l'ammoniaca che vi si trova, provengano dalla scomposizione degli acidi nitrogenati che contiene.

## Analisi delle parti vegetali ed animali.

Non terrò in questo luogo discorso dell' analisi elementare di cui ho già trattato nel To. VI, e mi limiterò ad indicar brevemente i metodi in uso per separare i corpi organici che trovansi combinati o mescolati nelle parti delle piante o degli animali.

Questo genère d'analisi appartiene ai più difficili lavori che si posono eseguire per ottener esatti risultamenti. Non si hanno regole particolari per queste analisi, non si conosce se non un modo di procedere generale, che il chimico deve modificare a norma della materi e che trattasi di separare. Un'il altra difficolati per queste indagini è che incontransi dei corpii nuovi de' quali debbonsi studiar le proprieta primas che sia possibile di trovare un metodo per separatii,

Nelle analisi che fissano la nostra attenzione , debbonsi primieramente ricercare i principi immediati conosciuti, quindi esaminare se le parti animali o vegetali contengono simultaneamente de' principi nuovi. Questa ricerca si fa seguendo un piano generale che passo a descrivere. Al principio le riccrche in discorso sembran facilissime, nè di molt'arte fa d'uopo per iscomporre, pognamo, la radice di una pianta in legno, resina, grasso, materia estrattiva solubile nell'alcool, materia estrattiva solubile solamente nell'acqua, in albumina, gomma , amido , zucchero , sali , ecc. Ma apparente è questa facilità; la difficoltà incomincia quando vuolsi dare alla materia separata il nome che l'appartienc ; vi ha gran numero di resine , di gomme , di amidi, e spesso si dà il nome di un corpo conosciuto ad una materia che rassomiglia a questo corpo, ma che non è ad esso identica. La materia che i chimici han descritto come corpo particolare col nome di materia estrattiva , era spesso mescolanza di vari corpi diversi dotati della proprietà comune di esser solubili in acqua, e di formar una massa estrattiforme coll' evaporazione di questo solvente. Sovente sol dopo vari mesi da questa materia estrattiva cristallizzano dei corpi particolari, che la presenza di altri corpi aveva impedito di prendere sollecitamente una forma regolare; ma spesso tali cristallizzazio. ni risultano suche da metamorfosi che soffre l' estratto a scapito dell'aria. Non v'ha ricerca chimica in cui le incertezze sieno così grandi e così insormontabili quanto in questa.

Spesso nel corso delle nostre analisi succedono metamorfosi cioè a dire formansi corpi nuovi. In simil caso non debbonsi confondere i prodotti con le materie che nel corpo in disamina preesistevano.

È importantissimo di operare sopra saggi pesati e similmente di pesare i corpi che coll'analisi se n'estraggono. Non si può altrimenti esser certo che nulla è sfuggito all'attenzione. Intanto sol dopo aver fatto alcune snalisi qualitative si può formare il piano di una buona analisi quantitativa.

I corpi organici contengono molt' acqua, che devesi eliminar per

sequistate un'idea essatu delle quantità relative. Preferibile è eseguire il disseccamento al calore ordinario dell'ambiente, net voto, o nel disseccatore. Vari corpi organici soffron metamorfosi al contatto dell'aria. Per questi corpi devesi empire il disseccatore di gas divogeno, modo indicato a proposito di questo sistumento. Dupo avere separata la maggior parte dell'arqua con questo mezzo, si compie il disseccamento in una storta tubolata provveduta di recipiente tubolato, a traverso della quele si fa passare una corrente di gas dirogeno secco, mentre che si mantene la sua temperatura a 150°, merco un baggiora con controla di sull'attrodurer il gas inforgeno nella storta, decei far passare sul cloruro calcico per disseccarlo e sulla spugna di platino per privarlo dal-l'ossigno che portoche contenere.

Se queste precauzioni si trascurano, la massa disseccata conterrà i prodotti delle metamorfosi avvenute sotto l'influenza simultanea dell' aria e dell' acqua. Se s' incomincia il disseccamento nel gas idrogeno ad una temperatura cievata , l'ebollizione nell'acqua che deve essere eliminata, produrrà delle metamorfosi tra i corpi depositati nelle cellule particolari del saggio , ve ne son di quelli che si scioglieranno e si combineranno di maniera che non se ne potranno più separare; oppure si produrranno dei corpi nuovi, come si osserva nella formazione degli olii di mandorle amare e di senape. Non devesi perciò avanzar la temperatura se non dopo l'eliminazione di tutta la quantità di acqua che il saggio perde al calore ordinario dell'aria; Vi son diverse materie che non soffrono il disseccamento col calore, anche quando s'impedisce l'accesso dell'ossigeno; i corpi volatili si sviluppano, l'albumina passa allo stato coagulato ed insolubile. In questi casi d'uopo è limitarsi a disseccare il saggio senza innalzare la temperatura, in seguito se ne sottomette una porzione a 130º per determinar l'acqua che rimane.

Per analizzare le parti animali e vegetali , si tratlan successivamente con differenti solventi come l'etere, l'incolo, l'acqua fredda, l'acqua bollente, gli acidi allungati, git alcaii allungati, ece. Non è indifferente in quale ordine si adoperano i dissolventi 2 dopo il disseccamento deesi far uso di reagenti privi di acqua, e si incomincia accamento deesi far uso di reagenti privi di acqua, e si incomincia alcaii. Non è facile determinare anticipatamente con qual reagente convene d'incominciare. Gli acidi sologono vari sali insolubili mell'acqua, ma ne scompongono altri, rimanendo un seido insolubile. Gli aclaii scompongono quasi tutti i sali, rimanendo la base, che allora si scioglie negli acidi. È chloro che la natura dei corpi da analizzare deve determinare il dissolvente che merita la precedenza.

Per quel risguarda la divisione della materia debbo notare che il miglior metodo per operata consiste a rascitare o saniouzare il saggio dopo averio dissecuto al calor dell'ambiente. La polverizzazione in un mortato è raumente applicabile; una polvere finissima de' d'altronde difficile a truttarsi coi dissolventi. Se si divide il saggio quando è amora impergianto di succhio, la metamorolai di già incomincia a scapito dell'aria, prima che il dissecumento al coverto del gas ussigno minominici. Dopo aver divisvi il corpo ne modo testè indicato, si

compie il disseccamento prima nel voto o mercè il disseccatore nel gas idrogeno, e quindi in una storta a 150°.

Pusco ora ad empres falmi particolari sul modo di adoperare à

Passo ora ad esporre taluni particolari sul modo di adoperare i diversi disvolventi. 1. Etere. Si usa ora anidro, ora acquoso. Non si può sempre

predire in qual caso conviene di preferir l'etere acquoso. Nell'incertezza è vantaggioso di adoperar l'etere anidro. L'etere scioglic gli olii grassi e gli olii volatili, varie specie da

L'etere scioglic gli olii grassi e gli olii volatili, varie specie di resine, ma non tutte : scioglie inoltre l'acido concinico libero e di-

verse altre materie vegetali.

L'estrazione, tanto coll'etcre che coll'alcool, si fa meglio nell'apparato detto apparato da estruzione di Robiquet, e del quale ho data la descrizione all' articolo acido querciconcinico ( to. VI ). Intanto si danno, per le analisi, più piccole dimensioni a quest'apparato. Si prende una canna di vetro di 3/4 di pollice di diametro interno, si assottiglia ad un capo, ovvero vi si salda un cannello di 1/8 di pollice di diametro interno e di 3 a 5 pollici di lunghezza; si taglia la canna a 10 0 12 pollici dal luogo della saldatura, e si slarga in modo che si possa chiudere con un turaccio. La canna presenta allora la forma della figura 5 (tav. V). Si mette un poco di cotone in a , e , dopo avere equilibrato la canna col suo turaccio. sulla bilancia, s' introduce la materia disseccata e raspata, poi si ristabilisce l' equilibrio. Compressa la materia convenientemente non deve occupare che circa la metà della canna. S'introduce la canna per la parte assottigliata in un turaccio di sughero, e mercè di questo si adatta nel collo d'una boccia secca; si riempe quasi intigramante di etere e si oltura a metà. L'etere penetra poco a poco la materia, e quando questa n'è imbevuta, si versa nuovo elere, poi si ottura la canna in modo che l'etere non possa discendere, Dopo aver lasciato l'apparato per dodici ore in questo stato, si fa pervenir tra i due turacci aria bastante per far che l'etere passa colare a stilla a stilla nella boccia inferiore. Colato l' etere, si riempic di nuovo la canna con etere recente, e si continua questo procedere sino a che l'etere non isciolga più nulla, ciò che si conosce a che una stilla del liquido che ha attraversato la materia, svaporato in un vetro da orologio non lasci più residuo.

Sì versa la soluzione in una piecola storta pessta, tubolata e proveduta di recipiente, oppure in un matraccio. (Fed. Distillare), e si distilla. A principio non sì versa se non una porzione della soluzione nella storta; si distilla la maggior parte, se ne versa un'altra porzione, ed alla fine sì sciacqua la boccia con etere puro, che del pari si distilla. Per esguire queste distillazioni io metto la storta in una coppa di porcellana piena di acqua e la riscaldo con lampana ad olio con lacignolo semplico, in maniera da riscalda l'acqua a 40º eiros. Sì facilità la distillazione con taloni grani di somino di divideiro. Si facilità la distillazione con taloni grani di somino di divideiro. Si facilità la distillazione con taloni grani di somino di dividne con la storta la barciduo la sua findità, si porta l'acqua del bagno fino all'chollizione, e quando non si volstilizza pia ciere si riscalda la storta al bagno di olio anche a 150°, finche il prodotto non più esala olor di ctere. Altora si netta la storta all' caterno e si peas. Con questo mezzo si conosce il peso della materia disciolta dall' etere. Ciò praticato si aggiunge una quantità sufficiente di etere per ridiscloglier la massa, si versa la soluzione la un vaso contenente del Pacqua e si sciacqua la storta con etere, di maniera che non vi ri-

manga più materia disciolta.

La nuova solutione si svapora sull'acqua ad un calore non magpiore di 50°, e toxi l'acquine estrae le materic che vi son disciolte. Se si trattasse coll'acqua sola il residon rimato dall'evaporazione delr'etere, sarebbe impossibile di estrarre compintamente queste materie insolubili. Dopo l'evaporazione dell'etere, si riscalda l'acqua il più fortemente possibile a bagon-maria, si lascia raffiedadere, e chiarire, poi si decanta, Si bagan il residuo con acqua bollente, che si aggiunge poi alla solutione acquosa pei risvaporaria con questa in vaso pessoto, a bagno-maria a secchezza. Si pesa il residuo di questa susporazione. Non si posson prescriver regole per la sua analisi; può contener diverse sostanze, per esempio, degli acidi concinici, degli altri acidi, de' sali a basi vegetali, ec.

Il residuo insolubile nell'acqua si tratta coll'alcool di 60 per 100, prima a freddo e poi al calor dell'ebollizione; e ciascuna soluzione si esamina a parte. A tale oggetto si svapora a secchezza e si

nota il peso del residuo,

La porzione insolubile nell'alcool acquoso si tratta coll'alcool a-

nidro, si pesa e si esamina la soluzione in questo veicolo. Il residuo insolubile può esser composto di grasso, di resine

insolubili nell'alcool, di goume elastica, ecc. Se si tratta tale residuo con piccola quantità di etere, il grasso si scioglie, mentre la gomm' elastica rimane, e forse varie altre materie, che si eran prima disciolte nell' etere per la presenza de' corpi che l'alcool ha eliminati.

È sommamente difficile di separare il grasso dalle resine. Si procora di ottener questo intento coll'olio di petrollo, l'olio di terrebinima distillato, coll'idrato potassico allungatissimo, il quale ultimo veicolo può scioglier la resina serza saponificare il grasso. Separato il grasso, si saponifica e se ne determiano gli cicili grassi, tanto volatili che poco volatili od ordinati, che se ne possono estrarre. Il chimico deve spesso geli stesso-ersare il metodi più rantaggiori per risolvere questo problema.

L'etcre acquare si una esclusivamente pe' corpi freschi, ancora impregnati di acqua. Ordinariamente l'etcre secacia il succibi dalla pianta e vi si sostituisce. Dopo l'essurimento compiato della materia con questo mezzo, si ha un liquido composto di due strati, l'inforiore de' quali è una soluzione nell'acqua, ed il superiore una soluzione nell'erce; che, questa volta, può in erce contiener una particone nell'erce; che, questa volta, può in erce contiener una par-

te delle materie solubili nell'acqua.

Alcool anidro. Dopo l'essurimento della materia coll'etere, si mette la canna da estraione in lango salio, affinchè l'etere e ne acpari per evaporazione. Io adopero a tale oggetto una caldaia di rame con due aperture poste sopra una stessa linea orizzontale, e nelle quali si può adattare la canna, esattamente merce sugheri foruit. Dopo avere adattata la canna si versa dell'arqua nella caldaia e si riscaidia. Altorebe la missa nella canna si dissoccata a segono che l'aria possa attraversarla, si adatta la canna ad un apparato d'aspirazione, merce del quale si fa passare una corrette lenta di aria s'ira-

BERZELIUS Vol. IX. 8

verso della canna, fino a che l'etere siasi del tutto svaporato. Ciò fatto, si tratta la massa coll'alcol anidro, con le medesine precanzioni come per l'etere. Si svapora allo stesso modo la soluzione al-coolica a bagno-maria a secchezza, e si nota il peso del residuo.

Il residio nella storta si scioglic di nuovo in piccola quantità di actoo, la soluzione ci mescola cell'acqua e, si distilla "la lecol a bagno-maria. Rimane allora una soluzione sequesa de' componenti de corpo organico, che sono simultaneamenti solubili e nell'acqua e nell'alcole anidro, ed un deposito di materie resinose. È impossibile id ar regole per separare il gran numero delle sostanze differenti che compongon la mescolanza. Per la separazione delle resine rinvio al metido alorgerato da Unverdirbera, che hor fieriro nel tomo. VI aincide alternativamente dell'alcola a Go per cento, dell'ammoniaca, chil'idriato potassico in dissoluzione alungata ed in dissoluzione concentrata, a precipitar le soluzioni silocoliche coll'accetto 'piombico o rannejco, gli loii di pierolio, di trerbinitan, cc.

Ció che rimane allora nella canna da estrazione, si estres cicàquandola coll'alcod anidro, posi i rituta la l'ebollizione con questo, liquido fano a che sì scioglie ancora qualche cosa. Si feltrano le sihirriani al calor del bollimento, offin di poter raccoglier sparatamente i corpi che si depositano durrante il raffreddamento. Del resto, si sottomette questa soluzione alcoolica al unedesimo trattamento delle reresottomette questa soluzione alcoolica al unedesimo trattamento delle reresottomette questa soluzione alcoolica al unedesimo trattamento delle rere-

cedenti.

Acqua a 40° al massimo. Le materie che l'alcool non ha potici to disciogiere, si trattan coll' alcool adereate. Ordinariamente la massa si dopo l'eliminazione dell'alcool adereate. Ordinariamente la massa si gonfia fortenente nell'acqua, di maniera che la seprazione della soluzione, e la lavanda del residuo si fan con molta maggiore difficoli di prima. Spesso la lavanda esige molto tempo, e decis allora far alla più bassa temperatura possibile. Nella state bisogna metter di vanadio in quanto in quanto de prezenti di ghiaccio puro nel feltro, oppure, se non si ha ghiaccio privo d'impurezze, si mette l'apparato da feltrare in un luogo chiuso, per esempio, i nu an armadio, ove sisvi una divisione per ricevere un vaso con ghiaccio. Se si trascirano queste pre-causioni, a la massa poà acididensi, muffare od empira d'infusori.

La prima soluzione che è la più concentrata si svapora nel viòo in un vaso pesto, prima di aggingere la caque di lavanda alla solinizione principale, debbonsi concentrare a bagno-maria. Alla fine si fa disseccare il residuo a bagno di olio a 150°, e solamente allorne si pesso. Questo residuo a irdiscioglie in acqua, poi si agginnge dell'alcolo a 50 per 100°, che precipita in gran parte ciò che si è disciolto, ma lascia il sal marino, il sale ammoniaco e probabilmente varie ultre materie solubili nell'alcol dilutto. Il precipitato è composto di gomma, di surnalato polassico (che, in questo stato, rassoniglia ad una gomma ), til materia estrativia mianabille nell'alcol 4 colo, cec.

L'analisi di queste materie solubili nell'acqua è molto difficile ad eseguirsi, in maniera di esser cetti di pervenire a risultameni e essti. Uno dei metodi più frequentemente in uso, è il seguente. Si trende il liquore acido coll'acido acctivo, poi si unisce con soluzione

di acetato piombico neutro. Gran numero di materie organiche spezialmente gli acidi, son precipitati da questo sale, da una soluzione debolmente acida in istato di combinazione coll'ossido piombico , ciò che mette in grado di separarli. Si feltra la soluzione e si satura a caldo con carbonato piombico recentemente precipitato ed ancor umido. Le materie che il sale neutro può precipitare con queste mezzo, si depositano, come pare la piccola porzione dei corpi precipitati in primo luogo che il liquido acido ha potuto ritenere. Quando il liquore si trova saturato di ossido piombico, si unisce coll'acetato piombico, fino à che questo reagente non da più precipitato. Si separa questo precipitato con la feltrazione, e si unisce il liquore feltrato con sotto-acetato piombico, finchè non dà precipitato: allora si aggiungono piccole porzioni d'ammoniaca allungata e priva di acido carbonico, fino a che questo reagente produce un precipitato: tali precipitati sono ordinariamente la stessa combinazione. L'ultimo risulta da che la precipitazione fa passare il sale piombico allo stato neutro, mentre che l'ammoniaca aggiunta gli restituisce un eccesso sufficiente di base per precipitare intieramente la materia vegetale.

"Dopo il lavacro, si tratian tutte queste combinazioni, quando sono anoce unide, coll' acqua ed il gas idrogeno solforato, fino a che l' acqua sia intieramente saternat di questo gas. Le precipitazioni si espunon in boccle, che si otturano e si mettono in luogo caldo per far chiarire il liquore. Malgrado la consistenza mueillaginosa del liquore, dopo qualche giorno il solfaro piombico con acqua zon el liquido si chiarifica. Si lava il solfuro piombico con acqua zontenente i drogeno solforato. Se si lavasse con acqua pura, sono piccola quantità di piombo si discioglierobbe, ciò che ha prodotto l'errones opinione che l'diogeno solforato non precipita complitamente il piombo dalle sua combinazioni con le materie organiche. Appena il solforo di piombo soldis in parte e l'ossido che si produce forma con la materia vegetale un combinazioni con le materie organiche. Appena il solaro di piombo soldis in parte e l'ossido che si produce forma con la materia vegetale una combinazione acida solabile. È in conseguenza necessario di eveguir la lavanda con acutus contenente una piccola quantità d'idro-

geno solforato libero,

I liquidi separati dal piombo, si riscaldano a hagno-maria, fina a che tutto l'idrogeno soliorato che contegnoon siasi avolto, quindi si concentrano e si abbandonano al ruffreddamento per farti cristilizzare, oppure si svaporano a seccheza merce del disseccatore. È impossibile di dar regole generali per analitzare il residuo. Spesso l'alco el e'etere co quali si tratta a mescolana di che è parola, sciol. gono dei corpi su i quali non esercitavano azione prima, perché questi corpi trovansi statualmente separati dalle combinazioni che il rendevano insolubili. Si esamina l'azione del sotto-solitato ferrico (Fc00+2500) del nitrato mercursos, del cloruro mercurico, dell'acetto rumeico, dell'acetto 'lutuninico', del carbone animale, e del carbone di hetulla ben preperato, ecc.

Il liquido precipitato dal sotto-acetato piombico si priva dell'osdo piombico coll'idrogeno solforato, poi si svapora a bagno-maria secchezza, per iscacciarne l'eccesso di acido acetico. Si scioglie il residuo in piccola quantità di acqua, e si mescola il liquore coll'alcool all 85 per 100. Questo ritiene gli acetati e precipita le materie vegetali che possono ancora rimanere. Si lava il precipitato coll' al-cool. Rispetto alla soluzione alcoolica, ai vaspora a secchezza, e, dopo aver operato la scumposizione dell'acido acetico, si separa, si esamina; e si pesano le basi contenute nel residuo.

Acquai bollente. Il residuo insolubile nell' acqua fredda si tratta coll'acqua bollente. Tuttavia questo metodo si adatta principalmente alle materie vegetali : le materie animali soffron metamorfosi coll'ebollizione. Ordinariamente le materie vegetali cedono dell'amido al vei-

colo di che facciam menzione.

Un neido alimento. Si può tusne l'acido sollorico ; directorico nitrico (prive di acido nitroso). Gli acidi si uniscon con go volte almeno del loro peso di acqua , e possono adoperarsi al calore del bollimento. Esta sicoligono delle materie organiche, dei sotto-sali inorgenici, dell'ossalato calcico, del fosfati terrosi ; dell'ossido ferrico
dell'ossido manganoso , ecc. La presenza di questo ultimo è rara.

La soluzione acida si unisce con ammoniaca caustica, che precipita i corpi disciolti. Questi si esaminano. Il liquido feltrato si concrutera a bagno-maria, poi si unisce con alcool, che può precipitar

della destrina provveniente dall'amido.

Si svapora la soluzione alcoolica a secchezza e si esamina il residuo che può contenere del sale ammonisco e delle materio organiche. Si riscalda una piecola quantità della massa secca sopra un foglio di platino; se si carbonizza, contiene materie organiche, in contrario si sublima del sale ammonlaco. Il residuo, se ve rì la, qu'evesi esaminare. Può essere una base estratta dall'acido e non precipitata dal-l'ammoniaco.

L'acido nitrico ha sull'acido idroclorico il vantaggio di far esaminare se vi son materie precipitabili dall'acetato piombioo nel liquore ottenuto scioglivado nell'acqua la materia che rimane dopo la

evaporazione della soluzione alcoolica.

Hatto potastico. La materia essurita con gli acidi diluiti si trata el color di bollimento con allangatissina soluzione di dirato potassico. Ordinariamente questo scioglio dell' albumina coagulata, della 
pettina e dell' apotenna. Si opersatura leggermente il liquore feltrato 
cell' acido idrectorico. Con guesto mezzo producesì un precipitato vonaminoso, spessissimo colorato dall' apotena che era stato disciolio dalla 
potensa. Si scioglie l'albumina coll' acido acctico concentrato, che rimane 
pettina. L'albumina che rimane dopo l' evaporazione dell' acido acctico 
tenna. Si scioglo, nell' interna del ficicle a separare dall' apotenna. Si scioglo, nell' international potentia del della contrato 
carbonato potassico solido, che rende il pettina possicio con 
chile. L'apotema è precipitato dalla soluzione pofassica da un acido, e si 
separa l'acido cotteto dalla combinazione potassica con lo siesso mezzo.

La soluzione alcalina privata dell'albumina e della pettina coll'acido idroclorico, devesi esaminare per assicurarsi se contiene qualche

sostanza organica non precipitata.

Ordinariamente le materie animali non lasciano residuo dopo questo tratamento, ma le materie vegetali lasciano del legno o delle fibra legnosa, e dell'ossalato calcico, che, quando v'è, con difficoltà si catrae compintamente con un seido diluito. Il residuo insoluble si lava coll'acquis bollente, al disseca na 130 con un bagno di oilo e si pèsa. Se ne riduce în cenere la meth. Se non v' è che la fibra le gous, o qualche altra materia indifferente nanloga a questa fibra, non rimane se non 1¼ să 1/5 per 100 di cenere questa è principalmente format di actios disticco. Se la cenere reagince a modo de-gui actio di cenere que se con la consecue de la cons

Rispetto all'altra metà della fibra legnosa, si fa per alcune one bollire con curbonato potassico, poi si separa il liquore alcaino con la feltrazione, si lava il residuo prima con acido idroclorico dilutio, poi con acqua, si fa seccare a 15.0° e si pera, per poi riduta sanch' essa in centre. Se la cenere a questo modo ottenuto pesa meno di quella somanistrata dall'altra metà, la fibra legnosa condeseva materie atraniere. — Si astura estatamente il carbonato alcalino con acido idroclorico, si seccacio l'acido carbonato alcalino con sico il directorio, si seccacio l'acido carbonato alcalino con sico. Si deve essaninare se l'acido idroclorico la sciolto calle od altre materie. A se acconsidera del signo colo del calcio. Si deve essaninare se l'acido idroclorico la sciolto calce od altre materie. Eseguiti tutti questi lavori è possibile di calcolare il contenuto di fibra legnose e di ossalato calcico.

Si pesa a parte una porzione del saggio disseccato, e, senza precedentemente sottoporlo a veruna operazione chimica, si riduce in cenere col minore calore possibile, poi si determina il peso e la composizione chimica del prodotto. La quantità di carbonato alcalino fa conoscere nel saggio il quantitativo de' sali alcalini ad acidi vegetabili , de' quali l'analisi precedente , se è stata ben fatta , deve aver mostrato la natura, e la cui quantità deve esser sufficiente per formare de' sali neutri coll' alcali. Il contenuto nelle ceneri di cloruri sodico e potassico deve esser d'accordo col risultamento dell'analisi per via umida. Per determinare la quantità di alcali contenuta nelle ceneri si serue lo stesso procedimento come per l'analisi de' silicati , tranne che si adopera l'acido acetico invece dell'acido idroclorico, si svapora a bagno-maria a seccliezza, per separar compiutamente l'acido silicico, e si sciolgon quindi gli acetati nell' alcool. Questa soluzione si svapora a secchezza e poi si calcina il residuo per iscomporre l'acido acetico. Il residuo si tratta coll'acqua che scioglie l'alcali e rimane i carbonati calcico e magnesico. - La materia esaurita coll'alcool si riscalda al calor rosso poco intenso. Ordinariamente l'alcool anidro non può estrarre che una piccola quantità dell'acetato calcico, l'altra parte del quale trovasi ora scomposto. Si estraggon quindi coll'alcool a 60 per 100 i cloruri potassico e sodico, e con un sale di platino si separano l'uno dall'altro. In seguito di che l'acqua estrae il solfato ed il fosfato alcalini. Si può anche incominciare con estrarre tutt' i sali coll'acqua e separarli poi coll'alcool acquoso. Le terre che rimangono si trattan coll'acido idroclorico che non discioglio la silice. L'ammoniaca caustica versata nell'acido idruclorico, precipita il fosfato calcico e spesso anche dell'ossido ferrico. Inseguito si separa la cace dalla magnesia. Le ceneri de Vegetablit contengono di raro allumina. Allocebè questa terra vi si trora, si precipita col lori foto calicio, dogo aver tolto a questo una porziono dell'acido fosforico e renduta solubile una porzione corrispondente di calec. Devesi anche ricerza l'allumina tra i corpi discioli dall'acido acetto.

Osservazioni. Deesi badare che ogni dissolvente menzionato finisca la sua azione sulla materia e disciolga tutto ciò che è capace di disciogliere. Debbo anche ricordare che taluni corpi i quali , presi isolatamente, sono insolubili in un dissolvente possono diventar solubili per la presenza di un altro corpo, e reciprocamente. Così per esempio, delle resine insolubili nell' etere, vi si sciolgono allorchè simultaneamente vi sono degli olii volatili. Conviene inseguito notare che l' insolubilità d' un corpo non è giammai assoluta e che, per esempio, l'etere adoperato in grande quantità può sciogliere una materia che si considera come insolubile in questo veicolo. Si ovvia a quest' inconveniente, allorche si presenta, ridisciogliendo la massa disseccata in piccola quantità del dissolvente. Con questo mezzo il corpo poco solubile rimane. Lo stesso fenomeno si presenta coll'acqua; per esempio l'amido che si considera come insolubile nell'acqua fredde , e che lo è di fatto finchè i suoi grani sono intieri , si acioglie intanto in 1000 parti di questo liquido, allorchè la pellicola esteriore de' grani trovasi rotta. Se allora la soluzione acquosa contiene un acido libero, la parte disciolta trasformasi durante l'evaporazione in destrina od anche in zucchero d'amido, e questi corpi possono esser presi nelle analisi, per gomma e per zucchero. Similmente Palbumina coagulate è leggermente solubile nell'acqua fredda; si rinviene per conseguenza tra le materie estratte dall'acqua fredda, e spesso ha ricevuto i nomi di glutine, glindina, ec.

In generale, tutti coloro che vogliono fare delle analisi esatte, debbon prevedere ed evitare le circostanze dalle quali posson risulta-

re errori d'osservazione.

In molti casi il procedimento generale da me indicato esige talune modificazioni, delle quali passo a riferir taluni esempi.

Tutte le parti fresche de vegetali e degli animali contengono dell' albumina in istato non coagulato, e talvolta anche nello stato caogulato. Allorchè si fa precedere l'analisi per disseccamento, il contenuto d'albumina passa allo stato coagulato. Intanto è importante di conoscere la quantità dell'albumina non congulata. A tale oggetto sì dissecca una porzione del saggio per determinare il contenuto di acqua , e se ne analizza un' altra porzione allo stato fresco. Questa si sminuzza, poi si comprime in un pannilino forte e netto. Allorchò non vi si trova materia liquida abbastanza, si tritura il saggio sminuzzato in un mortaio con acqua stillata e priva di aria, quindi si comprime in un pannilino. La porzione privata del liquido con la compressione, si tritura di nuovo con acqua fredda e si spreme una seconda volta. Dopo aver di nuovo ripetuta quest' operazione, si lava il pannilino, il residuo e le lamine di compressione con acqua fredda , si feltran tutt' i liquidi per separarli dalle parti solide trasportate. ai mette da parte il liquido spremuto in primo luogo, si uniscon tutti gli altri liquidi , si ristringono in piccolo volume coll'evaporazione

e si aggiungono al primo liquido. Si fa allora bollire la mescolanza, si riduce al terzo del suo volume coll'exporazione, si segura l'albumine coagnilate, si raccoglie sopra un feltro pesato, si fa seccare a son e si pesa. Si vaspora poi il liquido a seccheza, e si trata coll'etere, coll'alcool, coll'acqua, e cer. La parte insolibile del seggio si dissecca, poi si tratta con l'etere, con l'alcool con l'acqua ecc. come l'ho superiorimente indicato.

Le materie vegetali odoroce, principalmento i petali, dei flori si tratuno fi nisto fresco coll' etre acquoso; questo seaccia il sugo vegetale che, spesso, tiene fin soluzione la materia colorante fingesisina, e scioglie la materia odororao, la testina, una materia colorante galla, cec. Questa soluzione più leggiera dell' altra va' alla superficie. Si precipita la materia colorante dalla soluzione acquosa col sale piombico. La soluzione eterea si avapora in un dissecuatore npaco, col ottiensi folio odoroso, se non puro, altemno in sistato concenirato.

Allorche si eccano delle basi segetali, si incomincia per essurire la materia con aequa contenente dell'acido sofforico di direologico. Il liquido si neutralizza al possibile esattanente con ammoniaca cuastro mista a soluzione d'acido querefioncinico, sino a che que sito regiente non produce pia precipitato. Inseguito di che si seguage una pitecola quantità d'ammoniaca cuastro alunguas, che produce un muoro precipitato, se il liquore era da principio acido. Si procara allora di aggiungere una sufficiente quantità d'acido condinico per precipitato internamente la base vegetale. Il precipitato è un bi-concinato di questa base; che si lava, si unisce con idrato calcico e, dopo averlo fatto secarea, si fa bollire con alecola adire che s'reigite la base.

Sécondo un altro metodo, si esaurisce la pianta colí acida idirociorio, si rituele a soluzione a pircolo volume coll' evaporazinne, e si mescola con cloruro platínico, cho forma un sale doppio insolubic coll'idrocorato dell'alcabide. Dopo aver l'avato questo sale doppio coll'alcool, si scompone coll'ridrogeno solforato, poi si precipita I alcaloide dalla soluzione coll'ammonisca caustica.

Secondo Bouelanda II miglior mezzo di precipitar gli alealoidi arrebbe il biriodure di patsaiso, che forma coll'alealode un bioduro molto più insolubile del bi-eonciuato. Si tratta il birioduro nell'acqua 
coll'idrogeno sollorato. Si siergile un idriodato acido, che si sepradallo zolfo, divenuto libero, con la feltrazione e, e si precipita coll'ammonica caustica. Non poò trattarsi il sale con un alcali, perchè 
Possigeno svotto dall'assorbimento di uno degli atomi di iodo, scomporrebbe una porzione della base. Bouchardat prescrive di trattarlo 
stoto l'acqua con lo zinco con flerro, ma ottiensi in questo modo 
un sale doppio del metallo, di cui uon si può separar l'ossido se noa 
con mezzi complicati.

## Esperienze per determinare l'arsenico in fatto d'avvelenamento.

Ho di già trattato in particolare di questo saggio nella terza parte, al capitolo dell'arsenico. Ma dalla pubblicazione di quel capitolo su questo subbietto soino state fatte seoperte talmente importanti, ed in questa indagine si è fatto uso d'un principio talmente nuovo, ele si è quasi in dritto di considerare il saggio di cui si tratta come pervenuto al suo massimo perfezionamento.

Allorche il posson raccogliere de' piccoli grani d'arsenico nella massa da csamianasi, la pruova descritta nella terza parte, pag. 15 è sempre la più certa e vi si deve in preferenza ricorrere. Il caso di adoperare i miglioramenti recenti ha luogo allorche l'arsenico è disciolto.

Relativamente al tratamento dei contenta ventricuti coll'idrato di potassa, Taudifici ha indication un miglioramento che consiste a scioeliere l'ossido sinchico nella potassa. Quando la potassa estrae allora 
l'acido arsenisou, la maggior parte delle materie organiche formano 
una combinazione insolubile coll'ossido di ninco. Si separa il liquore potassico con la efitrazione, si lava il residuo insolubile, si soprasatura fortemente il liquore feltrato coll'acido soliorico disilato, si
feltra di nuoro, si restringe il liquore a piccolo volume coll' evaporazione, per pecipisare il "artenico colli d'inogeno solforata,"

Ecco un metodo per separare l'arsenico metallico dal solfuro di arsenico, che è preferibile a quello indicato nella terza parte. Si scioglie il solfuro d'arsenico sul feltro coll'ammoniaca caustica, si unisce il liquore che cola con carbonato di soda, si svapora, e, quando è giunto ad un alto grado di concentrazione si unisce con sufficiente quantità di carbone di legno polverizzato e ben calcinato, affinchè il liquido sia assorbito. Si fa allora disseccare il tutto ad un calore non superiore ai 100°, ma non dee giungere al rosso. S' introduce questa massa in un cannello di vetro suggellato a fuoco ad un cape e del diametro di un quarto a mezzo pollice, secondo la quantità della materia, poi si assottiglia il cannello alla lampana e si curva iu vicinanza della massa, di maniera che il tutto formi una storta a collo stretto e lungo di 6 ad 8 pollici. Questa sì riscalda in un bagno di sabbia posta in un piccolo crogiuolo di terra, che si mette tra i carboni accesi. Come deesi portare il calore ad una forte incandescenza , una lampana a spirto di vino di rado darebbe calor sufficiente, Si situa il crogiuolo in modo che una gran parte del collo della storta rimanga fredda. I prodotti di questa operazione sono : gas ossido di carbonio, solfuro di sodio ed arsenico metallico che si volatilizza e si deposita nel collo della storta.

Un altro metodo per Iscoprire l'arsenico à stato Indicato da MaleLa mesa scopetta si supora a bepro-maria fin quasi al dissectamento, si sposas successivamente coll'etere e coll'alcool, che s'impodroniscono del grasso, pol si bagna in nua evopa di porcelhan coll'idrosofiato d'ammoniaca, e si fa digerire con questo corpo a bagno-maria a sechetzaz. Il solitoro d'arsenico i estrate dal residuo coll'alcool al quale si è aggianto dell'ammoniaca caustica. Si separa di
movo l'alcool con la distiliacione, e si ossida il residuo coll'acquaregia, si ridiscioglite nell'acqua, si satura la soluzione coll'ammoniaregia, si ridiscioglite nell'acqua, si satura la soluzione coll'ammoniagracico. Il grecipitato è assenziaba summonio-anaguatico, che si può
facilmente ripristinare calcinandiol in una corrente di gas idrogeto.
Con quego inezzo l'arsenico si sublima silo sato metalibro.

Apparato di Marsh. L'apparato di Marsh adoperato per iscoprir l'arsenico nelle soluzioni, poggia sopra un principio nuovo, provato

da Marbi, e che supera quasi tutte le altre rezzioni conosciute. Ecco in che consiste questo principio: Quando anche il liquido propoto non contenga se non vestigi di acido arxenioso, se si unisce con ucido solorico e vi si faccia sciogliere dello sinco, y acido arxenioso e l'acqua si scompongono in vicinanza dello sinco, o, e forma dell'idiogeno a reseniato che si vistippa cel gas dirogeno, e può credersi visibile con la combustione incompiata del gas uell'atto del suo svolgimento. A taleo gegetto si lascia uscire il gas per un'a apertura stretta, e, dopo averolo acceso, ai tien nella famma un pezzo di porcellana sul quale posso distendersi. Con questo mezzo l'arsenico si separa e si deposita sulla porcellana fredda sotto la forma d'una macchia nera.

Dal principio dell'uso di questo metodo ne' casi giudiniri esso fia da vari chimici essmianto, rispetto alla confiorna che merita, ed i risultamenti anuunziati fureno generalmente confermati; Intanto Thompon fece vedere' che l'antimonio da la medesima rezsione, e scopit che v'ha pure un gas idrogeno antimoniato, che non era prima comociuto e di cui nemmeno ora le proprietta son determinate in modo soddisfacente. Nonpertanto questa scoperta bisatava per render la provo ad i Marsha meno certa, potchè il tatartao antimonico-potassico, che si adopera spesso la medicina, opera le medesime ressioni dell'acido arsenioso. Convicien anche nostre che nel li solfaro d'arsenico, neì il solfaro d'arsenico, neì il solfaro d'arsenico colvicien anche offorcio nel quale si scioglie lo sinco, purchè non contengano accidentalmente del metallo, ossidato, il quale allora produce la ressione.

Questa scoverta determinò Marsh ad eseguire la sua pruova nel

modo seguente: Allorchè si accende il gas che si sviluppa per un cannello dritto e che si vede che dà una macchia nera sopra un pezzo di porcellana che si tiene immediatamente nella fiamma, si prende un altro pezzo di porcellana , vi si lascia cader sopra una goccia di acqua stillata, si gira la goccia verso il basso e si tien per un istante contro la fiamma ad una distanza di circa un pollice. Il metallo assorbe allora l'ossigeno nella fiamma e l'acqua si impadronisce dell'ossido prodottosi o non assorbe nulla, secondo che il metallo è arsenico od antimonio. Per riconoscere la presenza dell'acido arsenioso nella goccia di acqua, si fa cadere accosto a questa una stilla di nitrato di argento neutro con un vestigio di ammoniaca caustica , e al riuniscono le due goccie con una bacchetta di vetro. Formasi allora un intorbidamento glallo di arsenito di argento che constituisee la pruova tanto sensibile, conosciuta col nome di saggio di Hume. Questa pruova però non è applicabile che ne' casi in cui l'acido arsenioso è privo di materie estrance. Se il contenuto di arsenico è scarso, la reazione può diventare oscura ed indeterminata. Allora si umetta coll' acqua l' interno di un lungo cannello di vetro di 172 a 273 di pollice di diametro interno e si ticne il cannello verticalmente al di sopra della fiamma, di maniera che i prodotti della combustione lo tra-

versino. Con questo mezzo si può raccogliere tutto l'acido arsenioso contenuto nell'acqua. L'interno del cannello si sciacqua poi con alcune stille di acqua, ed il prodotto si taggia col nitrato sumuonico-

argentico.

Lo credo che la pruova abbis maggior certezas es si esegua ne modo seguente: Presso che alla metà del cannello di vetto itetto ; per escupio , d' uma linea di dismetro interno , si introduce con unito ravvolto d'acciaio o meggio di rame, uno strato d'ossido rameico di i ad 1/2 politice di l'amghezza , e si ripristina quest'ossido con ma corrente d'igas idrogeno, mantenendolo al rosso, con una lampana a spirito di vino, fino a che non formisi piu acqua. Si dissecta il cannello per privario dell'acqua che si è deposituat distro il rame ripristinato , e si fa raffreddare senza interrompere la corrente di gas idrogeno. Alforche mifreddato è il cannello, vi si sapiri dell'aria atnosferica per iscicciarne il gas idrogeno, poi si pesa. È ultora pre-purato per l'esperienza.

L'acida soliorico di cui si fa uso con la pruova di Marth deve ser puro o, d'eré essere stato sottoposto alla preparazione sequente; Si ulunga con sei volte il suo peso di nequa, dopo averlo versato in una hoccia, e vi si fa passere una corrente di gas idregeno soliorato o, fino a che cessa di essere assorbito. Con questo mezzo si precipita del piombo, dello tisgno e dell'arsenico, mettili che s'incontiruno spesso nell'acido di commercio. Si ottura essttumente la boccia, e si fachiarie il fluquido a mite colore. Dopo 24 a 80 resi separa il liquido di si offinir metallici con la feltrazione, poi si fa bollire sino a chu svolge odore di diregeno soliorato o di acido solioroso, quindi si fa raffireldare. In questo stato si può adoperar per la pruova. La medesima osservazione si adatta ull'ucido lideoctorio, se vuolsi duoperare

quest' acido

Lo zinco deve essere stato distillato. Lo zinco di commercio contiene spesso dell' arsenico, il che nel caso attuale potrebbe cagionare equivoci dannosi. Ed è perció che prima di adoperare lo zinco , bisogna diligentemente saggiarlo col metodo di Marsh. A tale oggetto si mette lo zinco in un vaso al collo del quale si adatta con un buon turaccio un cannello di sviluppo curvato ad angolo retto e posto in comunicazione mercè un cannello di gomma elastica con la cauna contenente il rame della quule si è fatta superlormente parola. Si situa la canna sopra una lampana a spirito di vino per poter riscaldare il rame al rosso. Si versa sullo zinco unu mescolanza di acqua e di acido solforico privo di arsenico. Quando il gas idrogeno che con questo mezzo si svolge ha scacciato l' aria atmosferica , si accende la lampana , si riscalda al rosso l'estremità del rame rivolta verso il vaso e si mantiene a questo calore fino a che siasi sciolto tutto lo alneo. Se in questa esperienza la parte anteriore del rame non ha cambiato colore ed il metallo non sia unincatato di peso, si può adoperare lo zinco, in contrario bisogna rigettarlo. La menoma quantità d'arsenico si scopre trattando al cannello la parte anteriore del rame culcinato: l'odore ursenicale si fa allora sentire distintissimamente. Tutte queste precauzioni sono indispensabili se non vuolsi incorrere nelle ricerche giudiziarie ad affermar con giuramento che si è trovato l'arsenico in una materia che non ne conteneva vestigio.

Il ferro non può essere adoperato con la medesima certezza, perchè nel discioglicisi una parte dell'arsenico si combina col ferro u una polvere nera di asseniuro di ferro, sulla quale l'acida non la

azione.

La sostanza organica , gli alimenti , o le berande avvelenate , o lé contento nello stomeco o ndle intostina, che si tratta di caminare , si meschiano e si fan bollire con piecola quantità dell'acido soforcio preparato, per disciogiere delle parti invisibili di acido anonioso e per coagulare-ciò che altrimenti si coagulerebbe nell'apparano di Marsh. Si separa il lipuore con la fettanzione e si spreme la massa coagulate. È chiaro che se si giungesse a scoprire de grani di scido
arsenioso nella sostanza organica de assuniane , adoperando tutte le
precautioni descritte nella terza parte, la ripristinazione di questi grani
col carbone bastrebbe perfettuamente.

Il vaso di sviluppo che si adopera è una boccia abbastanza spaziosa, ma provveduta d'una tubolatura così larga da poter ricevere un turaccio per due cannelli, uno dei quali lascia uscire il gas e l'altro serve ad introdurre il liquido. Si mette lo zinco nella boccia, si ottura e vi si versa una piccola quantità di acido solforico allungato e privo d'arsenico. Il gas idrogeno che si sviluppa scaccia l'aria atmosferica dall' apparato. Quando non può più temersi esplosione, si annetta la canna col rame, e si riscalda questo metallo al rosso. Quindi mercè il cannello verticale che traversa il turaccio e deve essere lungo abbastanza per approssimarsi al fondo , s' introduce il liquido in cui si cerca la presenza dell' arsenico. Per ragioni che facilmente si comprendono, il gas idrogeno che si sviluppa a principio è più abbondante di gas idrogeno arsenicale, e di mano in mano va diventando più scarso, pérchè la quantità di acido arsenioso nel liquore va continuamente diminuendo. E perciò non debbonsi perdere le prime porzioni di gas, adoperandole per espeller l'aria. Più il gas si sviluppa con lentezza, più certo è il saggio. Allorche alla fine lo sviluppo di gas incomincia a diminuire , si può anche talvolta aumentario con nuove aggiunte di acido solforico, affin di separare gli ultimi vestigi d'acido arsenioso dal liquore, od almeno per quanto è possibile. Verun vestigio d'arsenico si svolge col gas idrogeno che ha attraversato il rame incandescente.

Quando l'esperienza è terminata, la parte anteriore del rame contiene dell'asteniro di rame, che gli comunica un color bianco d'argento. L'aumento di peso del cannello dia la quantità d'arsenico. Un piccolo seggio della parte bianca da col seggio al cannello l'odort siatutto che provas nel modo più decisivo che la parte sasorbità e arsenico. Se vuolsi sepirare il rame dall'arreniuro, si fa digerire col percloruro di rame cal acido direclorico; il rame puro si scioglie e rimane l'arseniuro che si lava con acido idroclorico per privato dal

Queste esperienze possono anche farsi coll'ossido di rame, che i pesa dopo averlo hen dissecato nella canna con una corrente di aria ad un calor rosso. Il peso dell'ossido fa conoscere quello del rame. Diratale l'esperienza l'ossido si ripristina e cio che in seguito pasa di più del trame è il peso dell'arsenico assorbito. Se il gas contenesse antimonito, questo si combina pasipnenti col rame, nan l'antimonito di rame non di adoce al cannello. Allorche i due metalli sono inseme, si riconosce subito l'odor di arsenico, specialmente aggiungendo una piccola quantità di sodo o di borece.

Se si fa uso del metodo di Marsh per raccogiere l'acido arsenioso in un cannello unido, si procede allo stesso modo, nus il cannello pel gas si ricurra due volte ad angola retto e si assotiglia alla estremità libera. Invece di un cannello ricurro, si può anche adoperare un cannello dritto. Bisogna avere due cannelli unidi di ricambio, per potrre adoperare l'uno mentre l'altro si fa raffreddare. La quantità essendo sissos piccolissima decis ercerae di raccogliere il più possibile di arido arsenioso nel cannello, per poterne ottenere reasioni non equivoche.

Nella ricerca dell'arsenico nei cadaveri, spesso avviene che i tentativi intrapresi per salvarlo, hanno eliminato il veleno dallo stomaco e dalle intestina : che nulla si è raccolto delle materie vominate . e che è per conseguenza divenuto impossibile di scoprire di questa maplera l'arsenico, malgrado tutti i sintomi e tutte le probabilità indicassero l'avvelenamento. La morte può nulladimeno essere stata cagionata dall' assorbimento del veleno. Questa circostanza ha determinato Orfila, il più grande tossicologista del nostro tempo, ad intraprendere delle ricerche per assicurarsi se tutte le parti del corpo contenesser vestigio d'arsenico per potersi mettere in chiaro, ed è sembrato risulture da tali ricerche che effettivamente tutte le parti del corpo allo stato normale, contengono arsenico. Orfila è stato coudotto a questa conchiusione perchè le diverse parti del corpo dopo essere state convenientemente preparate per l'oggetto, danno coll'apparato di Marsh delle macchie nere sulla porcellana e si comportano in questa pruova come le sostanze che contengono arsenico. Intanto altri chimici , in particolare Danger, hanno annunziato che l'asserzione di Orfita sembrava priva di fondamento. Secondo questi chimici v' ha casi nei quali un liquore privo d'arsenico dà nella pruova di Marsh delle macchile pere come l'arsenico, e queste macchie contengono allora del fosforo. Si comprende esser utile adoperare il metodo col rame, quando vuolsi ricorrere alla punova di Marsh per assicurarsi se una sostanzacontiene arsenico.

ANTIFLOGISTICA (CHIBIGA). La teorica di Lavoisier fu della per qualche tempo chimica antiflogistica, perchè era una confutazione della dottrina del fiogisto, prima adottata dai chimici per ispiegare i fonomeni della combustione.

APPARATO A MZECURIO. Si dà questo nome all'insieme di tutti gli stromenti che sono necessari nell'esperienze sui gas sopra il mercurio. Questi istrumenti sono:

s\*. La tinozza da mercurio (tinozza idangiro-pneumatica), ossia i voso che serve a contenere il meteurio. Essa devejesere di una materia forte e solida. Ordinariamente si fa di marmo o di ghisa. Vennero proposte divrese foruse, all' oggetto di poter sperimentare con la minor quantità possibile di mercurio. La meno dispendiosa, e che uttavia conviene nella maggioro parte dei casi, è una piccola cassa quadrata di ferro luso, a sottilissime parieti, della langhezza di nove pollici, della larghezza di set ed un quarto, e della profondità di mezzo pollice. Al fondo si trova, nel senso della sua lumplezza, uno infossumento i regu un pollice e 5%, alto un pollice e mezzo, che si allarga verso una estruentia della tinoza, in maniera da forunare ini que-

sto luogo un incavo circolare, come vedesi Tav. VI, fig. 7. Ouesta cavità serve per poter all'uopo sprofondare i bicchieri o le campane in una maggior quantità di mercurio, senza che occorra la medesima quantità di metallo a riempire tutta la tinozza. La forma circolare ad una estremità serve per le campane di vetro che sono troppo larghe rispetto al rimanente dell' incavo. Può aver due a tre pollici di diametro. Ma siccome questa parte contiene inolto mercurio, e che in molti casi non occorre, v'ha un pezzo di ferro della stessa forma, che riempie esattamente l'incavo e si prolunga anche un pollice nella porzione dritta di esso. ( fig. 8, F ). Questo pezzo di ferro rimane nell'incavo medesimo quando non occorre servirsene, e vi è mantenuto da due piccoli peletti di ferro (fig. 7, cc), poati in un piccolo intaglio all'orlo dell'incavo, senza sporgere dal fondo della tinozza. Il pezzo di ferro F presenta in dd dei piccoli intagli nei quali entrano i paletti. Ali estremità più stretta questo pezzo offre uno incavo, come vedesi in G, il quale è indicato in F con punti; da questo comincia una piccola apertura che attraversa il ferro da una parte all'altra , il cui foro inferiore è in g , che serve a ricevere l'estremità del cannello che conduce i gas. Si può anche tralasciare questo foro, facendo scorrere l'orlo della campana al di là della estremtà ristretta di F, per cui risulta che il cannello si trova fermato contro l'orlo della campana dalla pressione dello stesso mercurio. Questa tinozza deve aver quattro piedi di legno o di ottone, con viti , mediante le quali si possa mettere a livello , anche sopra un piano ineguale, e non abbiasi a temere che traballi e si disperda mercurio. Per guarentirla dalla ruggine, si copre la tinozza con una vernice ad olio. Vedesi un profilo di essa coi suoi piedi , Tav. VI, fig. 8, H. Quando si adopera non devesi porre immediatamente sopra una tavola ma invece in una cassa di legno, con un orlo alquanto elevato, all' oggetto di raccogliere il mercurio che si disperde nel lavoro. lo so per esperienza non esser inutile che la stessa tavola sopra la quale si pone l'intero apparato abbia un piccolo orlo sporgente allo stesso oggetto. Una tinozza così costruita non richiede più di venticinque libbre di mercurio, quando le esperienze sui gas si possono eseguire in campane della capacità di dieci a dodici pollici cubici. Per mescolanze di venticinque pollici di gas, sono necessarie cinquanta libbre di metallo. È raro operare sopra quantità maggiori, prescindendo dalle difficoltà che incontrerebbonsi per effetto della pressione che il vetro dovrebbe sostenere.

La miglior tinozza a mercurio è peraltro quella di cui si servono i chimici finoccia. Essa è di pietra calcara o di marmo, e per coperare non occorre meno di centorenticinque libbre di mercurio; ma essa anche offre tutte le comodità possibili. in un corso di esperienze. La fig. 9 lav. VI, ne rappresenta il piano. Essa ha quindici pollici di lunghezza, e undici di larghezza. Le pareti sono di sedici lince di spessezza. au sono due seanalhaure strette e poco profonde, seavate ad un pollice e mezza al di sotto dell'orio superiore della tinozza, il loro fondo è piano e servono a riccere il cannello. di sulpupo dei gas, ji modo che le campane e i biechieri stanno solidamente e ditti senna che il loro orto si appoggi contro il cannello. Sea revete, fig.

10. una sezione longitudinale, e, fig. 11, nna sezione trasversale; b è un foro largo nove linec e profondo sci pollici, all'oggetto, quando voglionsi misurare i gas , d'immergervi i bicchieri graduati bastante. mente per uguagliare i livelli interno ed esterno del mercurio. Affine di misurare senza parallasse in questa operazione, è necessario tener l'occhio a livello della superficie del mercario; a tale oggetto, come vedesi in cc , un pezzo della parete della tinozza si tolse all'altezza del fondo nel quale sono incavate le scanalature, c si è sostituito un pezzo di specebio ee, tagliato a misura dell' incavo nella parete della tinozza e solidamente attaccato con un luto resinoso, acciocchè il mercurio non possa uscire per le giunture; dd è un infossamento più grande, il cui fondo s' inclina verso l'altra estremità della tinozza, ed ha in questo luogo cinque pollici e mezzo di profondità. Il fondo è ritondato, come indica la fig. 11. Ouest' infossamento serve pei fiaschi e pei bicchieri dai quali vuolsi far passare il gas in un altro vaso posto sul fondo superiore. Il mercurio rimane costantemente nella tinozza ; quando non si adopera, si copre con un foglio di carta e con un coperchio, all'oggetto di preservarlo dalla polvere. La stessa tinozza è posta in una cassa di legno più grande piuttosto solida, all'oggetto di raccogliere il mercurio che cade nell' esperienze. Questa cassa ha nel sno fondo una grondaia con un buco che comunica esternamente, otturato con un sughero, pel quale si trac il mercurio caduto.

Per eseguire delle esperienze coi gas sul mercurio, è necessario che la superficie del metallo sia mantenuta costantemente netta quant' è possibile. Quando si riempie la piccola tinozza di ferro, si conserva il mercurio in vasi appropriati , nei quali s'introduce per un imbuto a collo assottigliato onde liberarlo dalla polvere che trovasi alla sua superficle. Nell' esperienze con vasi la cui capacità sia di venticinque pollici cubici, il recipiente del mercurio e l'imbuto debbonsi tener sempre vicini alla piccola tinozza, perchè essa non contiene tanto mercurio quanto ne esce dalle campane, e conviene in conseguenza, a proporzione che la tinozza si riempie, toglicre il metallo sovrabbondante con un eucehiaio di ferro, e versarlo nel suo recipiente. Si raccoglie il mercurio impuro che rimane nell'imbuto e si fa passare per una pelle di camoscio.

2º. Qualunque vaso di vetro di forma conveniente può servire a raccogliere i gas; peraltro si adoperano generalmente delle campane di vetro. Queste campane debbono esscre di un vetro grosso, e servono meglio quando nella loro parte superiore abbiano un'apertura nella quale si attacca, con un into particolare (V. luto K), una guernitura di ottone, con un robinetto che chiuda assai bene, Tav. VII, fig. 26. Per riempir queste campane nella piccola tinozza a mercurio, è necessorio avere una piccola tromba aspirante di ottone che s'invita sul robinetto, e con la quale s' innalza il mercurio nella campana, avvertendo che non entri nel robinetto, o nella tromba, perchè gli - deteriorerebbe amalgamandosi col metallo. La piccola quantità d'aria che rimane nel robinetto non ha sovente alcuna influenza; ma occorrendo di togliernela totalmente, si fa entrar nella campana una piecola quantità del gas che vuolsi esaminare; si fa operare la tromba, e si estrue l'aria per esaustione ripetendo più volte l'inalzamento dello stantuffo. Si possono anche adoperare dei robinetti di ferro che il mercurio non intacca; ma si coprono assai facilmente di ruggine che

presto non possono più servire.

— La aniglior maniera di assoggettare i vasi di vetro nei quali raccoglesi il gas, è avreira di un apparato chi do descrivero nell'articolo Gastometro, rappresentato Tav. XI, fig. 18. La malrevite ML è attaccata all'ordo della intozza di pietra oppare all'ordo della cassa di legao posta sotto la tinozza di ilerro. Si può anche, il che è meno vantaggioto certamente, servirsi di due sostigni posti vinono in faccia all'attro, attaccati alla cassa di legao, che abbisno al di sopra un inzavo nel quale cariri un traverso di legao; e il pone la campana sotto questo traverso che, appoggiando ai sostegni, la prepare contro il fondo della tinozza.

APPARATO DI WOULF, così chiamato dal nome dell'inventore Woulf. Esso è composto di alcune boccie tubolate, e serve a condurre gas o farli assorbire dai liquidi. Le bocce sono disposte le une a canto delle altre, e poste in comunicazione tra loro, in modo. che il gas che non viene assorbito dall' acqua della prima passa nella seconda , quello che non lo è dalla seconda passa nella terza, cc. La Tav. VII, fig. 35, rappresenta quest'apparato. Ogni boccia ha tre tubolature nelle quali entrano dei caunelli di vetro a traverso dei taraccioli di sughero forati : ab conduce il gas d'una boccia nel liquido della seguente. Il cannello ed è un particolar cannello di sicurezza; il gas non può uscire dalla boccia; ma se producesi una condensazione nelle boccie l'aria esterna entra per questo cannello, senza che il liquore refluisca da una boccia nell'altra per effetto dell'assorbimento, lo pratico di tagliare il canaello ricurvo ab alla metà dell'intervallo che separa le boccie, e unire ermeticamente le due metà con un cannello di capatschoue il che rende l'apparato meno fragile e più facile a maneggiare. In mancanza di boccie tubolate, si può benissimo far passare i tre cannelli di vetro a traverso un solo sughero , purchè le boccie abbiano una bocca bastantemente larga.

Aszostrao. Intrumento col quale li determina il peso specifico dei conpi liquidi, stabilito sul principio cive un galleggiante si pres fonda maggiormente in un liquisho pià leggiero che in un altro pià pesante. I petaliguori ordinari coso di tal, genere i, quantinuque uni sieno graduati setondo il peso specifico. Due arcometri usitati generale mente sono quelli di Beaumé e di Richter. Parlasi tanto soveate del l'arcometro di Beaumé nelle opere di chimica, e si fa un uso al generale dei gradi di questi stromesto per esprimere la concentra one degli acidi; delle dissoluzioni saline e del liquori spiritosi, che sun ultie riferire la relazioni per pesanta ria suni gradi ci il peso specifico. Io non destriverò lo stesso istromento; perchè non differisce in nulla dal pessiquore, a da tutti conosciuto.

Ve n' ha di due sorte, l' uno pei liquidi più gravi, l' altro pei liquidi più leggieri dell' acqua.

Gradi dell'arcometro di Beanmé pei liquidi più pesanti dell'acqua a + 12° 1/4 ( $\Longrightarrow$  + 55° F.).

| GRADI                | PERATO    | PESATO         | Pasato  |  |
|----------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Beaumé               | Nicholson | d' Hassenfratz | Bingley |  |
| 1                    | 1,0000    |                |         |  |
| 3<br>4<br>5<br>6     |           | 1,0128         |         |  |
| 3                    | . 1,020   | 1,0192         |         |  |
| 4                    | 1         | 1,0256         |         |  |
| 5                    | 1,040     | 1,0384         |         |  |
| 0_                   | 1,040     | 1,0448         |         |  |
| . 3                  |           | 1,0502         |         |  |
| 0                    | 1,064     | 1,0576         |         |  |
| 10                   |           | 1,0640         |         |  |
| 12                   | 1,089     | 1,0775         |         |  |
| 14                   |           | 1,0910         |         |  |
| 15                   | 1,114     | 1              |         |  |
| 16                   |           | 1,1045         |         |  |
| 18                   | 1,140     | 1,1182         | 1,150   |  |
| 20                   | '         | 1,1320         | 1,167   |  |
| 31                   | 1,170     |                |         |  |
| 22                   | 1         | 1,1462         | 1,216   |  |
| 26                   | 1,200     | 1,1608         | 1,233   |  |
|                      | 1;230     | 1,1760         | 1,250   |  |
| 27                   | 1,230     | 7,1920         | 1,267   |  |
|                      |           | 1,1920         | 1,275   |  |
| 30                   | 1,261     | 1,2100         | 1,283   |  |
| 31                   | 1,7-41    | 1,-100         |         |  |
| 32                   | 1         | 1              | 1,300   |  |
| 33                   | 1,295     |                | 1,312   |  |
| 34<br>35             |           |                | 1,313   |  |
| 35                   |           |                | 1,342   |  |
| 36                   | 1,333     |                | 1,350   |  |
| 37<br>38             | 1         |                | 1,358   |  |
|                      | 1,373     | 1              | 1,367   |  |
| 39<br>40             | 1,070     |                | 1,400   |  |
| 40                   |           |                | 1,16    |  |
|                      | 1,414     | 1              | 1,435   |  |
| 23                   | .,,,,,    |                | .,,,,,, |  |
| 45                   | 1,455     | -              |         |  |
| 42<br>43<br>45<br>48 | 1,500     | 1              |         |  |
| 51                   | 1,547     | I              |         |  |
| 54<br>57<br>60<br>63 | 1,507     | 1 .            | · ·     |  |
| 57                   | 1,659     |                |         |  |
| 60                   | 1,717     |                |         |  |
| 63                   | 1,779     |                |         |  |
| 66                   | 1,848     | 1              |         |  |
| 69                   | 1,920     |                |         |  |
| . 72                 | 2,000     | 1              |         |  |

Gradi dell'areometro di Beaumé pei liquidi più legggieri dell'acqua a + 23° 1/2 (=+ 18° 1/4 R.)

| Grant<br>dell'<br>Arcometro                                                                                                      | Nicholson '                                                                                                       | Hassenfratz                                                                                     | Grant<br>dell'<br>Arcometro                                                                               | Nicholson                                                                                                | Hassenfrais                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>17<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>20<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 1,000<br>0,999<br>0,985<br>0,977<br>0,970<br>0,963<br>0,955<br>0,942<br>0,935<br>0,922<br>0,922<br>0,915<br>0,905 | 1,000<br>0,9863<br>0,9796<br>0,9730<br>0,9666<br>0,9569<br>0,9474<br>0,9382<br>0,9290<br>0,9172 | 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>29<br>1/2<br>30<br>31<br>31<br>35<br>35<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 0,897<br>0,892<br>0,888<br>0,880<br>0,874<br>0,876<br>0,856<br>0,852<br>0,842<br>0,837<br>0,837<br>0,837 | 0,9057<br>0,8944<br>0,8807<br>0,8675<br>0,8571 |

Beaumé graduava il suo arcometro nel modo seguente , per le discolazioni saline. Egli lo poneva nell'acqua alla temperatura di 17, ge versava del mercorio nel cannello ancora aperto, finche l'istromento in manegore l'istromento in una dissoluzione di 15 parti di cloruro con la compara del controlo del 15 parti di cloruro con la controlo del 15 parti que parti del 17 parti que per la controlo del 18 parti del 18 par

L'arcometro pel liquidi spiritosi si gradus con gli stessi princip; yale a dire la sua gradussione si escapisce in una dissoluzione salina anzichè con quantità dissuguali di alcoole. Lo zero non si trova alla sommità, una simmedistamente al di sopra della palla, e di determina dal punto in cui l'istrumento si profonda in una dissoluzione di o parti di sale in 90 parti dia requa. Poscia s'immerga nell'ac-

BERZELIUS Vol. IX.

qua pura e si segna 10 il punto dell'immersione. La distanza tra questi due punti si divide in 10°, e con questi dividesi anche il ri-

manente del cannello in gradi della stessa grandezza.

I numeri esprimenti i peat apecifici, acristi nelle cohone, si trovarono come segue ; quelli di Nicholson per l'arcometro dei sali vennero calcolati col dato di Guyton Morresa, che 60° corrispondo no di un peos specifico di «, 45/45 quelli per l'arcometro dei liquori spiritosi si calcolarono coi dati dello stesso Benmad, che 37° corrispondono a 0,8/4 di peos specifico e, che ana mescolarna di dae pacti in peso di queste spirito con 50 parti in peso di acqua, il cui peos specifico è c. 0,915, 4 la 12 gradi dell'i arcometro.

Le determinazioni di Hissenfrata si ottenero mendo dell'acqua con quantifi di sale, che accondo Beamet, corrispondono si gradi indicati dall'arcometro, dopo di che peol le soluzioni con la bilancia idrostatica. Vedesi danque, dalla disterepanza dei numeri di Hassenfrata e di Nicholson, quanto sia fiscatta la base assonia da Beaumét. I pesi specifici di Hassenfrata per l'arcometro a spirito di vino vennero trovati ammettendo che 15 parti di spirito a (a) con una parte di acqua, corrispondono a 39°, 14 parti di spirito e 2 di sequa a 34°; 15 parti di spirito e 3 parti di acqua a 38°, cc. Queste mescolimer emenoro fatte e pesate da Bissenfrata:

I dati di Bingley, al contrario, sono subiliti direttamente secondo dei pesati di liquidi nei quali ua arcometro di Braumé, e seguito con diligenza, s' immerge fino al grado indicato. Essi riquardano soltanto i pesi specifici che s' incontrano più generalmente negli acidi e nelle dissoluzioni saline di caj si fa uso in chimica.

L'arcometro di Richter ha grandi vanteggi sopra quello di Beaumé, si perchè occorrono minori quantità di liquido per farne uso, al perche indica il peso specifico direttamente, anziche essere diviso in gradi. puramente di convenzione. Esso consiste in un cannello di vetro sottile, d'una linea e mezzo a due linee di diametro interne, e di tale lunghezza che s'immerge nell'acqua fino ad un certo punto, quando è chiusa la sua estremita inferiore. Si preparano tre di questi cannelli; perchè volendo scrivere la scala intiera sopra un solo cannello, diverrebbe l'istromento di un uso incomodo. Sopra uno di questi cannelli trovasi la scula, per esempio, dalla densità 0,75 fino al 1,000; aopra l'altro, dalla densità 1,00 fino ad 1,40; e sopra il terzo dalla densità 1,30, fino ad 1,90. Per graduarli esattamente, si fanno mescolanze di alcoole e di acqua, di acido solforico e di acqua, ec., delle quali si determinano esattamente i pesi specifici. Un maggior numero di queste mescolanze rende l'areometro maggiormente esatto. Per immergere i cannelli fino all'altezza richiesta , vi si introducono , per l'estremità aperta, dei pallini di piombo e della ceralacca in grossa polvere. Quando il peso giunge a far immerger il cannello al punto richiesto , si riscalda l'estremità inferiore di esso sulla fiamma d'una candela, per cui fondesi la ceralacea e i pallini rimangono così attaccati , mentre , senza tale precauzione , potrebbero cagionar la rottura del cannello trasportando l'istromento. Nel tempo stesso è necessario introdurte per l'estremità aperta del cannello la carta sulla quale devesi serivere la scala od almeno una carta del medesimo peso; poscia si immerge il cannello nei liquori pessiti, delle quali mescolanze conviene averne almeno cinque per egni cannello, o il segnano sopra lo stera cannello i panti dell' immercione in ogni mescolanza; si portano allora questi panti sopra una s'esta di cara che si gradua, con una facile construione, tra i panti trovatti, in tratti i pia fini, che si possono peraltro distinguere chiazamente. Siccome i punti segnati sull' istromento immerso nei liquidi di diverso peco specifico, diperdono dal prinorpio che i volumi dell' istromento immersi nel liquido sono in ragione in-wera dei pesi specifici qi gadi indicati sull' arcomento per quali numeri di densità, discendenti o ascendenti, non sono di uguale grandeza, ma amentano sempre a proporzione che il peso specifico diminuisce. La costruzione più semplice per descrivere questa graduazione e la seguente.



Sia AB la lunghezza della porzione della seala che coll'esperienza siasi conosciuta trovarsi tra i due pesi specifici 0,000 e 0,050. Si misura poi una linea di uguale lunghezza sopra un'altra carta, e si conduce dal punto A la linea AC, la cui lunghezza e inclinazione sono arbitrarie. Poi si conduce da B un'altra linea BD parallela ad AC. Dopo ciò, prendesi sopra BD una porzione la cui lunghezza sia rispetto AC:: 90: 95, in modo che quando AC fesse di 9 1/2, la lunghezza BD sia precisamente q. Poscia si divide ciascuna di queste linee in altrettante parti che voglionsi avere sopra AB, per esempio 5. Si fanno queste parti di uguale grandezza, dal che risulta che ciascuna di esse sopra una delle linee sta a qualunque altra parte sull'altra linea come le linee intere stanno tra loro. Sieno queste divisioni a, b, c, d. Si congiunge a con a', b con b', c con c', d con d', e ne risultano delle linee che tagliano la linea AB nei punti ai quali corrispondono i pesi specifici 0,940, 0,930, 0,920 e 0,010. Se si dividono le due linee in dieci parti eguali si hanno anche 0,945, 0,935, ec. Siccome la dimostrazione geometrica dell'esattezza di questa graduazione è fuori i limiti di questo Manuale, io debbo ommetterla. La spiegazione ch'io diedi non deve servire che come indicazione di un metodo semplice e facile per eseguire una simile divisione. Naturalmente la scala si divide allo stesso modo degli altri punti trovati coll'esperienza; s' introduce poi questa scala nel cannello dal lato che si possa leggere, in modo che i punti troyati

ATANOB.

152 coll'esperienza corrispondano sopra il cannello ai punti scritti sulla scala. La carta resterebbe ove si colloca per effetto della propria clasticità, ma è più si curo attaccarvi un frammento di ceralacca, e quando è posta convenientemente, al fa fonder la cera nel cannello, avvolgendo di carta umida la parte del cannello ove trovasi la scala per impedire che si abbruci ; si termina chiudendo l'apertura. È vero che il galore scaccia un poco di aria, e rendesi l'istromento più leggiero; ma questo effetto è si piccolo. da non prestarvi alcuna attenzione. Prendesi per recipiente, da porvi il liquido che vuolsi pesare, una canna un poco più grande, per esempio, di mezzo pollice di diametro , e della stessa lunghezza del cannello dell'arcometro; si chiude un' estremità alla lampana, e si allarga l'altra estremità in forma di imbuto. Si empie pe' due terzi del liquido di cui vuolsi conoscere la densità e vi si immerge l'areometro ; il liquore scende nella dilatazione imbutiforme; la scala contenuta nel cannello indica il peso specifico del liquido, che si può trovare a tal modo con certezza fino alla terza decimale, e con molta verisimiglianza fino alla quarta. La maggior difficoltà , in quest' areometro , come in tutti gli altri , è trovare un cannello che sia perfettamente cilindrico nella estensione occupata dalla scala: più si allontana da questa forma, più punti conviene determinare con esperimenti diretti, se voglionsi ottenere risultamenti sicuri. La lunghezza dell' arcometro di Richter è di venti a ventidue pollici, e per fare i pesati non occorron più di due pollici cubici di liquido. Devesi aver presente che usando quest'istromento, non si deve obbliare di aver riguardo alla temperatura , perchè il peno specifico dei liquidi varia con essa. Per ciò che riguarda l'uso degli areometri per assaggiare liquidi spiritosi, si consultino i particolari ch' io diedi nel tom. VII.

Si hanno anche degli arcometri per determinare tanto il peso assoluto che il peso relativo specifico dei corpi solidi. Tali sono quelli. di Guyton, di Nicholson, di Tralles ed altri. Tutti sono molto ingegnosi, ma non possono servire che in caso di assoluta necessità. All' articolo Bilancia descriverò la Bilancia di Tralles, che, essendo

facilmente portatile , può esser utile in viaggio.

ATANOR, Carbonaio. Si chama cosi una costruzione aggiunta ai fornelli chimici nella quale può mettersi molta quantità di carbone che, senza accendersi, cade nel fornello per ardere, in guisa che non occorre per molto tempo alimentare il fuoco. Vedesi Tav. XI, fig. 11, lo spaccato d'un simile carbonaio unito ad-un bagno di sabbia. B è l'atanor propriamente detto , costruito di lamierino o di ghisa. A n'è il coperchio, col quale, dopo riempito di carbone, si chiude ermeticamente : gli orli rivolti al basso del coperchio entrano in una grondaia picna di sabbia fina , costruita intorno alla bocca dell' atanor. Uno dei latl è inclinato verso il focolare , in guisa che i carboni cadono sulla graticola. D è il focolare, col quale comunica per un' apertura della stessa larghezza. C è un bagno di sabbia , E l'uscita pel fumo , F il cenerario pel quale entra l'aria. A proporzione che i carboni si consumano nel focolare, ne discendono continuamente di nuovi dall'atanor. Questo essendo chiuso ermeticamente, il suoco non può inoltrarsi da quella parte e segue la corrente dell'orie. La porta del cenerario de rerea diversi buohi, genuli e procisi, per poterti olturaria dil uspo è à nache necessario, che il regioni per potenti olturaria dil uspo è i anno la mobile, affinche il positro rethi canna consuniente col canalito da mobile, affinche il positro rethi canna consuniente col canalito da mobile, affinche il positro del mobile del consultation del canalita del mobile per alcune comportationi.

Атмомитьо. Istromento inventato da Leslie per misurare la quantità di nequa che evapora in una data almosfera. Ne ho già parlato, nel tom. 1°.

B

Baccastra per rimescolar le mescolanse di liquidi o quelli dei corpi polversio con cepti liquidi se ne fanno di linquezze se grosezze diverse cen cannelli da termonetro, od anche con becchette di retro massiccio, fondendone le rotomondone le caterentia talla lampana. Adoperasi allo stesso uso anche la spetola di platino (V. Spatola), e per rimescolare i corpi che si arrostiscono, adoperasi anche un cannello di pipa di terra, oppure un filo di farro tienvo ad angolo retto e unicinato suneriorimente.

Bacco-mana. Riccaldare a bagno-maria, à lo stesso che espore un vaso al vapore dell'acquis bollente, la cuò temperatura non può oltrepassare gianusai i soo". Usasi principalmente il bagno maria nel- le caperienze sulle malerie organiche, nella preparazione degli circalo vegicali y. c. Esso disponesti diversamente secondo le operazioni alle quali si applica, ma sempre la guisa che i vapori acquei rimangano bagantemente rinchiante non possano dissiparari a pura perdita.

J vai che adoptro în queste esperiense sone di rune o di fece battuto; han la forma de renguoi di splaino, ma sono più grandi. Hanno 8 a 9 centinetri di alteza et i decimetro di largheza (Ved. Tav. V. fig. 7). Per un lavorotorio pristato, una collectione di 6 a 10 di questi cregiuoli di uguale grandezza e de quali i o 2 di ferro e gii altri di rame è più che sofficiente. Per serviene si stunno no-pra un bagno di sabbia, e, dopo averli pieni pe 4,5 di acqua, si corpono con coppe d'evaporazione a guista di copercilo. Allorele lo coppe son troppo piecole per servir da caperchia, lo uso de coperci di di rune ciascumo forato sel mezzo, q'una apertura rotonda il cui diametro pe' differenti coperchia, varia da 4 ad 8 centimetri. La figura citata mostra uno di bil coperchia.

I vasi adoperati per bagno maria si fanno anche di porcellana. A fig. 8 (Tav. V) mostra lo spaceato d'uno di questi vasi e B quello della coppa. Il vaso A può contenere 6 ad 8 once di acqua. I vasi di porcellana hanno l'inconveniente di rompersi facilmente.

La fig. 9 ( Tais. cit. ) rappresenta un begno-maria più grande di quelli che lo descritto. A caldaia di rame, B coppa d'exappariaine. L'orlo superiore della caldaia d' riner cata ; all'intorno rotordato o liscio. A questa scanalatura rotonda corrispende il viso piatto B, che vi si adatta coal esattamente che , quando l'acqua bolla nella caldaia; i vapori non possono uscire per le giunture. Questa stessa scanalatura ha un robinento forato in modo che quando si situa si nua cetta di-

rezione, fa usére i raport, în au altra li ritiene. Questo bagoo-maria può aervire aia per evaporationi immediate nel vaso di stagno, sia a dissoccare i feltiri, a contenere delle piecole coppe con liquidi che si vogliono varoporre, ecc. Decei a Lafanhe questo commodo apparalo, e si adatta perfettamente al fornello dello stesso inventore che in appresso descriverò.

Come bagno di olio io mi servo de'vasi surriferiti di ferre o di rame, della forma de eroginoli. Il riscaldamento si fa con lampana a spirito di vino a lucignolo cilindrico. Si mette un termumetro nel bagno, di maniera che la palla di quest'istrumento si trova in mezzo dell'olio. Dopo qualche va e vieni infin si riesce ad ottenere e mantenere la temperie voluta. Una lampana ad olio presenterebbe a questo riguardo maggiori difficoltà, dovechè con la fiamma della lampana a spirito di vino si può svolgere un calore uniforme per varie ore. Intanto allorchè vi son molte persone nella stanza in cui si opera, la corrente di aria può produrre variazioni sensibili nella temperatura , ma è facile rimediare a questo inconveniente circondando esternamente il bagno d'un cilindro, allontanato di 3/4 di pollice dalla pariete esterna del vaso e saldando al vaso ed al cilindro un anello piatto superiormente chiuso come lo indica la fige 10, Tav. V. Con questo mezzo l'azione delle correnti di aria non si esercita che sul ellindro esterno al quale la colonna ascendente di aria calda restituisce prontamente la sua temperatura primitiva. In queste esperienze la principale difficoltà consiste a dare ai corpi che si riscaldano la temperatura indicata dal termometro nel baguo. La difficoltà è spezialmento. grandissima allorchè si adoperano vasi di vetro o di porcellana. Spesso i corpi che si riscaldano in un matraccio di vetro rimangono da 8 a 10° al di sotto della temperatura del bagno. La corrente di aria che si stabilisce al di sopra del hagno e che raffredda la superficie ha molta parte nella produzione di questo fenomeno, di maniera che è utile di ricoprire il bagno con un coperchio bucato pel passaggio del termometro. Ma il miglior mezzo per aver la temperatura del bagno consiste ad adoperare piccoli vasi anulari d'argento o di platino , ovvero in maneanza di questi , di piecoli vasi di vetro sottile. Più il diametro di questi vasi è piccolo, più certo è di ottenere l'in-

Barro in Alexa. SI ritealda un raso al bagno di arena, quando in luogo dell'acqua si mette l'arena e si riscalda. Il bagno di arena è l'apparato che serve a riscaldare l'arena stessa nella quale si pongono dei vasi di vetore di porcellana, per farme delle vasporazioni, delle chollizioni o distillazioni. In alcusi casi si può adoperaro un pisto, un crogiudo, o dal lutro, che si riempie di arena secca e stacciata, in guisa di potervi far fuoco all'intorno; un per le evaporazioni, le dispetioni, ec. non si può far a meuo d'un apparato particolare e di maggior dimensione. La Tav. VI, fig. 55, rappresenta quello di cui mi servo. ADEB è un fornello di lumierino, rotondo e gaernito internamente di argilla, che, coninciando da DE, ove tro-vasi la graticola, si allarga superiorienente. Gi si adutta un bacino di ferro rotondo, della profondità di due pollici, e del diametro di un picce e metro a due piccii, ripieno di sibblas. Per le priccio di stillazione.

lazioni, questo bacino ha un altro sprofondamento C di tre a quattro polici, del diametro di otto a dieci pollici. Al lato posteriore del fornello, immedialamente al di sotto del bacino, v'ha un cannello schiacciato H. La sezione trasversale è un rettangolo i cui lati hanno 36 e 18 lines che s'innalza tre pledi , e serve allo svolgimento del fumo. Il focolare e il cenerario sono guerniti di porticelle che chiudono esattamente, e in quella del cenerario vi è un piccolo registro, da potersi chiudere, mediante il quale si può regolare la corrente del-Paria o la forza del fuoco. Se occorre una temperatura piccola e prolungata, mettonsi dei grossi carboni nel foculare, quando sono bene accesi si chiudono le porte ; se occorre un calor forte, prendesi del carbone più piccolo, e si lasciano le porte aperte. Del resta, si possono costruire bagni di arena in altre diverse guise, secondo gli oggetti cui debbono servire e il luogo da situatli. Per esempio, oltre il bagno di sabbla all' oggetto delle distillazioni, rappresentato Tax. V , fig. 16 e 17 , sl può anche adattare al fornello di Luhiné ( V. Fornello ) un altro di questi bagni per le evaporazioni ed altre simili operazioni, di cul vedesi lo spaccato Tav. V, fig. 18. Esso è di lamierino, e riempie esattamente l'apertura superiore del fornello ; la corrente dell' aria è prodotta e diretta dalle quattro animello & A. Ho. anche parlato di un bagno di sabbia all' articulo Atanor.

BARONETRO. Istrumento generalmente conosciuto, col quale si misura la pressione dell'atmosfera. Esso consiste in una canna di vetro chiusa ad una delle sue estremità, lunga più di 26 pollici decimali ( più di 28 pollici, all' incirca 85 centimetri ), la quale si empie di mercurio, privo perfettamente di aria, e si capovolge in un vaso pieno dello stesso metallo. Allora il metcurio discende nella canna finche la colonna che vi rimone, misurata dalla superficie del mercurio esteruo fino a quella del mercurio interno, faccia equilibrio coll'atmosfera, vale a dire finchè questa colonna pesi tanto quanto pesa una colonna d'aria dello stesso diametro, e di tulta l'altezza dell'almosfera. Siccome l'altezza dell'atmosfera o di questa colonna, d'aria, varia giornalmente tra certi limiti , così l'altezza della colonna del mercurio varia nel barometro. È apossissimo, necessario, nelle sperienza sui gas, di osservare il barometro. A tale oggetto conxiene avere un barometro a sitone, vale a dire un barometro il cui cannello sia ricurvo. inferiormente, la modo che, quando il livello del mercurio cangia, questo metallo ascende o discende nel ramo più corto a proporziono che discende od ascende nel più lungo; quest' istromento deve avere una scala mobile mediante la quale si possa misurare csattamente la colonna di mercurio nel ramo più lungo, presa dalla superficie di esso nel ramo più corto, col qual metodo si conosce l'altezza del barometro. Oppure convica avere un barometro costruito io modo che la superficie del mercurio nel vaso esterno possa, ad ogni osservaziope , portarsi perfettamente alla medesimà altezza , al qual uso non può servire ua barometro ordinario, costruito per le asservazioni meteorologiche.

All'orchè vuolsi conoscere la tensione dei corpi volutiti, adoperasi un camello barometrico dritto, chiuso alla lampana ad una delle suo estremita, il quafe si empie di mercurio, e si cappovolge nella tinozza a inscurio, ore si stabilice în sinusione perpenticolare. Pocisi vimtroduce nel cannello un poco del liquore volstite, si che ne resti una piccola quantita acito forma liquida alla superficie del metallo contenuto nel cannello. La colonna barometrica si abbassa, e misurando l'abbassamento col confronto del barometro ordinario 3 si conosce la tensione del liquore volatife alla data temperatura.

Quando si fanno delle evaporazioni nel vôto, usasi un piccolissimo barometro, col quale si può osservare una debolissima pressione. La Tay, XI, fig. 14, rappresenta uno di questi barometri : AB è un cannello di vetro, lurgo tre pollici; del calibro d'una penna d'oca, chiu-so in A, essendesi lasciato in B un piecolo pertugio tale che si possa capovolgere il cannello, quando si è riempiuto di mercurlo, senza che nessuna particella del metallo n'esca. Empiesi questo cannello di mercurio, è quando apparisce qualche plecola bolla di aria; si toglie con la punta di una piuma attaccata in cina ad un filo di ferro od anche con un crine plegato ad ansa: S'introduce poi nel cannello CED, ugualmente chiuso ad una delle sue estremità ; questo cannello è un poco più largo dell'altro, e contiene una piccola quantità di mercurio. Si assesta poi ogni cosa sopra un piccolo sostegno di legno E. Allorchè si mette questo barometro sotto una campana, e si fa il vòto, il mercurio si abbassa nel cannello interno, e siccome il suo livello è sempre un poco più alto in questo cannello che nell'esterno, l'altezza indica la pressione esistente sotto la campana. La fig. 15 rappresenta un istromento analogo, ma più difficile a costruire? quest' istromento serve allo stesso uso, ed è ugualmente posto sopra un sostegno. Il mercurio discende in bd, e ascende in Cd, finchè giunge quasi alla medesima altezza nell' nno e nell' altro. Quest' è l' ordinario barometro della macchina pneumatica; la sua estremità a si luta in una ghiera di ottone, la quale s'invita esattamente sulla macchina pneumatica. Siccome è soggetto a rompersi di frequente, conviene super da sè stesso costruirlo. Sia ab, fig. 16, il cannello dritto chiuso in b' col quale si vuol preparare; sleno c e d i puntl che debbono corrisponre alle curvature Cd nella fig. 15; si versa il mercurio fino in e. si priva diligentemente di aria coll'ebollizione, poi si ricurva il cannello prima in e poi in d, ma con molta circospezione, affinchè il mercario non cada sul vetro caldo. Dopo che il cannello si è ricurvato e raffreddato, vi al fanno penetrare a poco a poco, alcune piccole gocce di mercurio, e drizzando il cannello si lascia cadere il metallonella parte db , finchè db sia pieno , e il-mercurio ; come indica la fig. 15, sia all'altezza di mezza linea in cd. Quest' operazione diviene molto più facile quando s' introduce un ansa di crine nel canello; ma senza la precauzione di riempire eb mentro il cannello è ancora diritto, non si ha giammai privo di aria,

Bast , Basco. Base , nel senso elettro-chimico , significa l'opposto di acido , e s'intendiono con questa voce tutti que' corpt che
possono neutralitzzare le proprietà degli acidi, e formare con casi dei
sali. Noi troviamo queste proprietà al più alto grado negli aiculi e
sali. Noi troviamo queste proprietà al più alto grado negli aiculi e
nelle terre alcaline; sono men forti le s'istase proprietà nolle terre ,
e-ancor meno negli ossidi metallici. Una base è dunque un alcali;
vana terra od in ossidio metallici. Una base è dunque un alcali;
vana terra od in ossidio metallici proprisuamente detto, e la denousina-

BIGANCIA. 137

sione si stabilisce dal considerare la base come il principio distinito del sall. Basico, parlando del sali, aginifica che consitene un eccesso di base e e, parlando di un ossido, algnifica chi contiene un produrre dei sall combiumados con gli acidi. Noi faccismo questa differenza tra base e radicule, che base si una per gli ossidi, in opositione all'acidi, e midacile si una per corpi combustibili , in oppositione all'assigno. Quindi la potassa è base nel nitrato potassico, e il potassi e il radiceta della potassa.

BILANCIA. Di tutti gl'istromenti chinici la bilancia è uno dei più importanti ; da una buona bilancia e dal buon uso di essa, dipende intieramente la riuscita di qualunque analitica investigazione. Io indicherò brevemente le condizioni principali che deve una buona bi-

laneia soddisfare.

Sia (Tav. VII, fg. 21) il listo di ma bilancia ordinaria, ed Bla linea retta che passa pel suo centro di gravita C, dal quale sia condotta la perpendicolare DE sopra AB. Ora; se si concepisco un'altra linea retta che parta dal medicalno centro di gravità C, o cada ad angolo retto sopra il piano nel quale passano AB·c DE, incoro alla qual linea la bilancia, in istato di equilibrio, posa muoversi come intorno ad un asse, il fasto, quando sia posto in equilibrio posto menti nel come intorno ad un asse, il fasto, quando sia posto in equilibrio posta monitorno del vi voglia, e rimmoerri fiorbe non a alteri il soo stato, imperciocchè l'asse di rotazione passando pel como di gravità, il pesò e gualmente scomparaftio in tutti i lati.

- Mi se al fa passare un simile asse pel punto D o per un altro punto oppa la linea CD, al di sopra del punto Cq. In bilancia prende tosto una situazione orizzontale, e quando si sposta da questa situazione esso non tarda a riprendela i, facendo alcine oscillazioni, perchè allora il centro di gravità C può considerarsi come un pendo sospeso al punto D sopra la linea DC. Più grande è la distanza tra C e D, più ampidamente la bilancia ritorna alla postatione orizzontale, e più anche occorre di fozz o di peso sopra l'uno dei sulo bracci, per ispostaria dalla sua altuazione; al contrario più questi punti sono -vicini l'uno all'altro più corto rendesi il pendolo formato dal ecutro di gravità, e più facilemente poò mettera in

Se, al contrario, si facesse passare un simile asse pel puinte E o per un situro punto sopra la linea CE, al di sotto di C, si potrebbe per un istanci porre în 'una situaziane' orizzoniale la bilancia, 
quando fossesi reso il punto C perfettamente perpendicolare si di nepra del punto E, perche silores il centro di gravità sarcebbe sempre 
sostento da CE; ma il menomo allostanamento o il menomo moto 
da una parte, che spostasse sil centro di gravità lateralmente, farebbe ch'esso non essendo più sostenuto, la bilancia traboccherebbe da 
una parte.

Risulta da ciò che il punto di sospensione ossia il centro di oscillazione d'una bilancha non devesi porre al suo centro di gravità, e ancor meno al di sotto ; ma che questo punto devesi sempre. trovare at di sopra del centro di gravità del fusto, acciò che la bilancia, pugaluente caritata alle due parti, posa rimanere in una situa,

asión orizaonale perfetta; e che quando più vuolsi che la bilancia sin enabile, colos a dise, nobble per l'effetto d'un minimo pezo cecedente sopra l'uno del suol bracci, tanto più é necessatio che questit due panti sieno vicini l'uno all'attro; in modo che non resti tra,
eval che la distanza assolutamente necessaria perchè la bilancia al mantenga costantemente orizzonista.

Ma non basta che il punto di sospensione della bilancia sia posto in un tal ini rispetto al centro di gravità del finsto (poiche questo punto varia secondo i pesi di cui si carica la bilancia), ma è anche essenalate che il due punti dell'estremità del fisto, cui sospesse le coppe, sieno scelli convenientemente. Si: concepisce facilmente che debbono trovarsi ad uguale distanza dal centro di gravità del fusto, ma si possono collocare sulla stessa retta in cui Irovassi questo punto, oppure sopra una linea che passi al di sopra o al di sotto di risso.

La linea che congiunge i panti di sospensione delle coppe troorse al di sotto del panto di sospensione del fistato, A, B, B<sub>1</sub> e 2, 2, 13µ, presentino i punti di sospensione del fistato, e C il centro di gravità di csso, quando la bilancia è vòta, e i punti A e B non abbiano altro peso da sostenere che quello riunito in C. A proporzione che a carcia la bilancia, e che i punti A e B di terngono più pesanti; il centro di gravità comune discende al di sotto di C; e siccome il reso proprio del fusto divicce finalmente picciolissimo a confronto dei pesi applicati all'estremità del bracci, il centro di gravità si ocosta alla linea B , e acquista nel tiempo stasso mus maggior lunghezza di pendolo ed un maggior peso; perciò la bilancia diviene tante più pigra quanto più si circi.

La luca dei punti di sopensione delle coppe trevui al di sopra del punto di sopranione del fusto. A e B, fig. 23, sieno i punti di sospensiones delle coppe, O il punto di sospensione, e C il centra di gravità del fusto, quasdo la bilancia e Vota. A propratione che si carica la bilancia, e che i punti A e B divengono più pesanti, si centro di gravità ascende al di sopra di C e si accosta al punto O, e la bilancia diviene sensibile. Ma quando si aumenta sencor più fi non por più fi terresi orizonale; e esa rimea di G, y e b bilancia non può più ficrersi orizonale; e sas rimea di G, y e bilancia con più più farersi orizonale; e sas rimea del più servire. e secon di quale trabocca, e in coneguena non può più servire.

Se al Contrario i panti di sospensione del piatti si trovono sonra

la stessa linea retta del punto di tospensione del fauto, il recursivi al gravità si appronsima benda questa linea, quando si ammeni il peso, ma nou può giammai cadere indiremencate sopra di essa ne al di B. Veramente portrebbesi credere che in tal caso la biliancia divenisse più sensibile a proporzione che si carica maggiormente; una l'escaso di attrito in tutti i panti del mote e al flessione, benchè impercetibile, che prova il fauto per effetto dell'aumento del peso, distruggono quest' effetto.

Una buona bilancia deve anche avere una forza e una solidità proporzionate al peso di cui si carica; ma non deve per altro avera più massa nè maggior peso di ciò che occorre.

Soddisfarc a tutte queste condizioni , offre sempre grandi diffi-

BILANCIA. coltà , e soltanto dat migliori fabbricanti d'istrumenti di fisica si possono comperare, ad altissimo prezzo, le bilancie applicabili ai bisogni della chimica, Peraltro un metodo semplicissimo immaginato da Gahn e messo in pratica nella costruzione del fusto, fece sparire queste difficoltà , in guisa che qualunque lavoratore in metalli , di sufficiente abilità , può costruire una bilancia che convenga perfettamente ad uso dei chimici. Perciò la più parte dei chimici svedesi sono provveduti di eccellenti bilancie fabbricate secondo i principi di Gahn dai macchinisti di Svezia. Gahn ebbe la bontà di comunicarmi, per farne uso in questo luogo, le seguenti osservazioni sulla costruzione delta sua bilancia.

- » Siccome richiedesi necessariamente in una bilancia sensibile, .1º che i tre punti di sopensione si trovino esattamente sopra una medesima linea retta , 2º che li doe bracci sieno precisamente della stessa lunghezza, si comprende facilmente quali difficultà si presentino quando si tratta di soddisfare rigorosamente a queste condizioni, seguendo l'ordinaria disposizione del fusto, rappresentato fig. 21; condizioni peraltro di cui non si può ommetere la minima circo-
- » Rispetto alla posizione rigorosa del punti di sospensione, si cerca bensì di regolaria con un capello teso o con un semplice filo di seta; ma siccome la direzione deve prendersi simultaneamente sopra ambidue i lati della bilancia , e siecome uno dei punti di sospensione ha il tagliente al di fuori del fusto e rivolto al di sotto, mentre gli altri due punti, situnti entro il fusto, sono rivolti al di sopra e il più delle volte incavati ; siecome , inoltre , è difficile collocar l'occhio in modo che il capello teso (il quale non può toccare ugualmente dovunque fino al tagliante dei punti di sospensione) dia una direzione sicura, è facile vedere che sarebbe un fortunato effetto del caso se si giungesse a tal modo allo scopo propostosi. Non si può nemmeno riconoscere coll'occhio se si ottenne l'intento, e convien assicurarsene per via di pesati. »
- » Relativamente all'uguale tunghezza delle due braccia del fusto si procura bensì di misurarle con le punte dilicate di un compasso; ma è difficile prendere con precisione le più piccole frazioni di misura, e ancor più difficile collocare esattamente i taglienti con questo metodo. Allorche in una bilaneia lunga un piede decimale, nella quale ciascuno dei bracci ha la lunghezza sei pollici , l'uno diviene più lungo dell'altro d'un centesimo di pollice, il che può accadere facilissimamente e appena potrà scoprirsi coll' occhio, questa bilancia, quando adoprasi a pesare trenta oncie, dà un ventesimo di oncia di peso falso. Quindi è necessario a forza di pesati sperimentare ana bilancia a tale riguardo. »
- n Quando si trovò che il punto di sospensione del fusto è al di sopra o al di sotto della linea dei punti di sospensione delle due estremità, si procura ordinariamente di trasportare queste estremità un poco più alto od un poco più basso, sia inflettendo i bracci sia martellandoli convenientemente. Ma oltrechè operando a tal modo si corre il rischio di alterare la lunghezza dei bracci , vedesi chiaramente quanto tempo convica perdere con questo metado, e quanto poca certezza si abbia di riuscir bene, n

"s Se trovasi un braccio più lango dell'altro, ordinariamente si procura di aliungare il più corto con leggieri. colpi di martello, oppare respingere uno dei pasti di sospensione delle estremità, od anche adatarvi un nuovo tagliente che si accosti meglio alla parte cili anceasario. Ma, a tal modo, y ha il rischio di altontanari dalla linea. retta dei punti di sospensione. Lo stesso avviene quando, per ottenere l'ultima piccadi distanza che manca ad eguagliare i deb bracci, logorando leggermente un lato d'uno dei taglienti, si procura di accostardo alla parte opposti.

» A fine di evitare lutte queste cagioni d'inecrezza, ed ancha ill'oggetto che la costruzione della bilincia dipenda il meno possibile dull'abilità dell'artefice e dall'aggiustatezza dell'occibio, si di al fusto la disposizione indicata nelle fig. si, e 2, 5, che lo rappresentano veduto di finance edi sito in basso. La linea AB dev'essere una liuea perfettamente retta. Per otteneria, si comincia dal liniare questa linea dei fusto, in modo di renderia perfettamente rette e piana; in guisa che applicandola sopra na regolo di ferro, il occibio non isgorga alcun intervallo tra cesa ed il regolo. Possiva si pulice con inseregito, sofregandola sopra che o ter regoli di acciano più luminerigito, sofregandola sopra che o ter regoli di acciano più luminerigito sofregandola sopra che o ter egoli di acciano più luminerigito sofregandola sopra che o ter egoli di acciano più luminerigito sofregandola sopra che o ter con con al faccia ingesidente e adi una maggiore proficialità sopra un punto o sopra un altro, il che potrebbe diminuire la certezza di ottenere, una litera retta. y

» Quando è certo che il lato superiore del fusto forma una linea retta, si egnano i due punti di sospensione alle due estrenità,
e si dispongeno fu guisa che i loro taglienti si trovino esattamento
nella linea AB, chè fe facile assicurarsi appoggiando al di sopra uno
del regoli politi con lo saneriglio di cul ho paralso superiormente. Se
accadesse che uno dei taglienti fosse posto un poco al di sopra della
linea, sarebbe latviota più facile rinediarri soffregandolo con lo sunoriglio da ambedue I lati, piuttosto che tagliare più profondamente
il braccio del fusto. »

» Allorchè i punti di sospensione sono accomodati alle due estrémità, si segna con tutta l'esattezza possibile la linea CD nella metà dello spazio compreso tra essi. L'asse a, o il punto di oscillazione della bilancia, adattato nella incassatura ebdf in guisa che il suo tagliente ( che devé esattamente toccare la linea AB senza ascendere al di sopra, nè discendere al di sotto di essa), si adatta con la maggior precisione possibile nella linea CD, operazione nella quale è raro riescire di trovare la prima volta il punto giusto. L'incassatura bd; guernita di fori oblunghi per introdurvi le viti e ed f, con le quali si attacca al fusto; si invita, senza peraltro invitarla troppo fortemente ; e , médiante il più forte peso cui deve la bilancia servire , si esamina qual sia dei due bracci il più lungo, e di quanto all' ineirca. Come ho detto precedentemente, in una bilancia i cui bracci. nbbiano sei pollici di lunghezza, 1/100 di pollice di differenza in lunghezza, con un peso di trenta once in ambidue i bracci, si ha 1/20 di oncia di differenza nel peso ; in conseguenza con 15 once di ca-

rica 1/40 di oncia, con 7 once e mezza, 1/80 di-oncia; ec. Se non

BILANCIA. 14t

si erede di poter retificae quesi'errore con uno spostamento della incassatura, «i procura di portara la punto glutto che deve occupare mediante leggerissimi colpi con un piccolissimo martello, sia innodiatamente, sia frapponendori un pezzo di leggo puro. Con un poco di destreza vi si perviene benisirio a tal modo rin meno d'un'ra. Poscia si stripaono le viti e si abblisce costi la incassatura con tutta la forza possibile. Ma dopo ciò, è uncor necessario sperimenta la bilancia, a fine di assicuraria se, stringendo le viti, non siasi smosa l'incassatura e il punto di sopensione che in essa trovasi; nel qual caso converribbe corregger l'errore. »

» Tutti i punti di sospensione debbono essere di ottimo accisio, fortemente temperato e pulito con lo smeriglio, dopo la tempera, sopra una superficie di accisio, a fine di readerne i taglienti perfetta-

mente rettilinei. »-

S Gli assi delle estremith possono aver la forma di un prisma riangolare; con gli sugoli di fo<sup>2</sup>, come a fig. 26, 0 come d, se credesi che questa forma abbia forza. Quando, come si pratica il più delle volte, s' încava zi tegliente, quale vedesi in c., risulta brache gli uncini cui sono sospese le coppe rianagono più silustramente nel mezzo 5 ma divine anche assai più dilibelle porre questo punto centrale estatumente nella linea AB, inoltre, devesi sempre, ad ogni pesato, procurare che non si escretti si punti di sospensione alcuno sfregamento che renda inerte la bilancia. »

» Si da al tagliente del punto medio di sospensione la forma di d, fig. 26, e si procura che la linea ef divenga esuttamente retta

soffregandola con lo smeriglio. »

a. Le tavolette sopra le quali appoggia il tagliente medlo, giovache sieno di pietre da fuello o di sgata, ancibe di accisio temperato, ed e-preferibile farle piane piutosto che incurvate e semicilidriche. Si ha molta cura che si trovino nello tesso piano da ambidue i lati della bilancia, del che é facile assicurarsi con la riflessione della luce sopra le loro superficie palite. a

» Gli uncini che servono a sospendere le coppe sono di accisio temperato, e puliti perfettamente nell'interno. Si può anche costruire li di ferro, e adattarvi internamente un disco di agata, o di accisio

fuso temperato, come vedesi nella fig. 27 a. »

» Il medesimo funto, che è ugualmente di accinio di buona qualità e convenientemente battuto a freddo, si riduce solido e di una forza proporzionata ai maggiori pusi che dere sostenere. La superficie auperiore AB rendesi nel mezzo lerga quanto occorre per poterri datture sicuramente e invianti il punto medio di sospensione, re al tempo stesso anche larga all'estremità quanto convinente al libero movimento degli uncini delle coppe. Partendo da questa superficie superiore, il lisato si restringe verso il punto D, fig. 24, come indicato a la sezione travevesale, fig. 265, CD. Con questa forma, il fusto, senza aumentar di peso, rendesi molto più forte e rigido di quello che nelle bilapre costraire commenente. 8

» I fori ne quali entrano de viti ef, fig. 24, si scavano dopo aver appianata con la lima la superficie AB, e prima che si compia

di pulirla con lo smeriglio, »



u Allorchè la linguetta me invitata nella incassatura sebdf , fig. 24, è un poco forte e con passi di vite dilicati, si può adattarvi al di sopra una piccola palla mobile all'oggetto di portare il centro di gravità della bilancia al punto giusto. »

« Un metodo di costruzione più facile è quello di rendere la superficie superiore del fusto di uguale larghezza dovunque, e far cadere i taglienti dei punti di sospensione delle estremità al di fuori dei bracci della bilancia, e fur passare gli uncini che sospendono le coppe al di sopra di questi taglienti, da ambidue i lati del fusto, come indica la fig. 28. In tal caso v'ha il rischio di non collocare i taglienti perfettamente perpendicolari al fusto. Tuttavia si costruirono anche con questo metodo delle bilance bonissime e molto esatte, »

« Un metodo più sicuro, ma un poco più dispendioso, di eguagliare immediatamente la lunghezza delle due braccia della bilancia , consiste nel render mobili le due estremità attaccandole a due incassature che mediante una vite possano avanzare o retrocedere. Allorchè la superficie di una simile incassatura è posta sulla linea retta AB del fusto, il quale non ha che un incavo della lunghezza corriapondente al moto che possono eseguire i taglienti , la cosa è facile, senza che i taglienti cangino situazione e si allontanino da questa linea retta. Le viti di cinquanta passi per pollice sono bastantemente forti per un simile movimento. Se non si adoperasse che una sola di queste viti ad una delle estremità della bilancia, risulterebbe che per ogni passo della vite il movimento produrrebbe una differenza di peso che sarebbe un decimo di oncia, quando la bilancia fosse caricata di trenta once, e i bracci fossero di sei pollici; perciò vedesi che non convien servirsi di una simile disposizione. È dunque necessario che ambidue i taglienti delle estremità si muovano al tempo stesso, e che la vite dell'uno abbia per ogni pollice un passo di meno della vite dell'altra. Se una delle viti ha cinquanta passi per pollice e l'altra cinquantuno, e si girino ambidue egualmente l'una verso l'altra, in modo che i due taglicati avanzino o retrocedano allo stesso tempo d'un passo di vite, questo movimento non produce che 1/2550 di pollice di differenza nella lunghezza dei duc bracci. Allorchè, in conseguenza, col mezzo d'una delle viti o di tutte e due, si rese giusta la bilancia quant è possibile, e si conobbe esattamente di quanto un braccio sorpassa l'altro, è facile determi-nare col calcolo quanti giri interi, mezzi giri, o frazioni minori di giro , si debbano far descrivere alle due viti , per ottenere un esattezza rigorosa, e si ha sempre la soddisfazione di vedere che il risultamento si accorda perfettamente col calcolo.

a Questo metodo di adoperare due viti che, sopra la stessa lunghezza, abbiano un numero disuguale di passi, è sovente di grande vantaggio quando trattasi di ottenere un piccolissimo moto con sicurezza, oppure produrre un grande effetto con poca forza, ed è ap-

plicabile in diverse maniere come una possentissima leva.

« Se si divide ciascun braccio della bilancia in dieci parti eguali, e ognuna di esse in due metà, questa disposizione offre il comodo, come in una stadera, di sospendere si bracci dei piccoli pesi, col qual mezzo si può conoscere esattamente il peso della sostanza che

BILANCIA: 14

vuold pesare, con minor perdita di tempo, nonche quali pesi debbansi mettere nelle coppe per ottenero un equilibrio perfetto. Questi pesi mobili si fanno con filo d'argento dorato, di diverse grossezze, e si piegano come un n rovesciato. È facile misurarir e accomodarii

quando si è pesulo un gran pezzo di filo metallico.

La bilancia costruita da Gahn ottenne poscia un miglioramento che la portò ad un maggior grado di perfezione. Questo consiste in ciò che le coppe non sono sospese ad uncini , ma sopra dei dischi di pietra focaia piani e puliti adattati in modo che , quando mettesi la bilancia in equilibrio, sono abbracciati da un ramo che li solleva un poco al di sopra del tagliente e li riconduce allo stesso luogo. Con ciò trovasi prevenuto l'inconveniente che risulta dalla mancanza di parallelismo degli assi , cioè che la bilancia in equilibrio perde il parallelismo quando una delle coppe si muove, per cni la situazione dell' uncino trovasi smossa. Nel tempo stesso questi dischi rendono più sensibile la bilancia forse oltre ogni credere. La fig. 29 A rappresenta questo metodo di sospensione, e B, l'incassatura dei dischi di pietra focaia con le loro ali saglienti CC 1 che hanno degl'incavi nei quali entra il braccio regolatore quandu si solleva la bilancia. Io non descriverò qui la maniera di regolar la bilancia : l' essenziale a tal proposito è mettere in moto, mediante una ruota dentata, un doppio braccio, che al tempo stesso sollevi l'asse della bilancia e i dischi sui quali sono sospese le coppe e che, girando, gli riconduca in senso contrario esattamente con lo stesso posto, in guisa che qualunque cangiamento operato nella loro situazione relativa, si rettifica sollevando, abbassando con circospezione il fusto.

È necessaria una sensibilità affatto particolare nelle bilancie destinate agli usi della chimica. Trovasi qualche volta a buon prezzo una vecchia bilancia che soddisfa a questa condizione, senza essere persettamente giusta. Si può per altro adoperarla nelle analisi chimiche, avvertendo di metter sempre dalla medesima parte le sostanze che voglionsi pesare; poichè quantunque in tal caso non corrisponda perfettamente ai pesi di cui si carica , l'errore rimanendo costantemente proporzionale, non influisce sui risultamenti dell'analisi. Se, per esempio, uno dei bracci fosse 1/1000 più lungo dell' altro, 999 parti in peso sopra questo braccio farebbero equilibrio con 1000 sull' altro braccio; l' effetto rimarrebbe sempre lo stesso, fossero queste parti in peso piccole o grandi. Quantunque la bilancia di cui io mi servo sia perfettamente esatta (1), son solito di mettere il peso a dritta , e la sostanza che voglio pesare a sinistra ; ne risulta il vantaggio meccanico di porre i pesi con la mano dritta. Sc si tratta di pesare con una esattezza assoluta, non si pesa che sopra un solo braccio. Il corpo che si pesa mettesi sopra uno dei piatti, per esempio sul sinistro, poi si pongono i pesi sul piatto destro, finche sia la bilancia in perfetto equilibrio, ma, invece dei pesi si possono adoperare pallini di piombo o di rame, e altri simili, perchè non si tratta

<sup>(1)</sup> Cioè caticandola con 25 once per ogui coppa , non siasi trorata una inesattezza maggiore di 1 1000000 .

che di stabilire un equilibrio. Io mi servo ordinariamente a tal ogpetto di pesi meno esatti, e in conseguenza men dispendiosi, perchè coi pesi si giunge più prontamente all' equilibrio. Poscia si trae il corpo dal piatto, e mettonsi dei pesi esatti în sua vece finchè sia ristabilito compiutamente l'equilibrio. È chiaro che questi pesi danno il peso esatto del corpo, perchè caricano lo stesso braccio, e il loro peso fa equilibrio cell'altro braccio. Nelle esperienze esattissime, per esempio, quando si tratta di determinare qualche peso atomistico, conviene pesar sempre a questa maniera che dicesi pesato per sostituzione. A dir vero esso fa perdere molto tempo; ma v' ha un metodo facile di abbreviare l'operazione. Si mette sulla coppa sinistra un contrappeso più grave di quello che vuolsi pesare sull'altra coppa, e si trova il peso che si aggiunge sulla coppa destra per porre la bilancia in equilibrio. Quando pol si pesa sul braccio destro, si trova quanto occorre aggiungere per ristabilir l'equilibrio, e si conosce con ciò il peso del corpo. Operando a tal modo non occorre più, in una stessa serie di pesati , trovare due volte l'equilibrio per ciascuno di essi.

A fine di determinare i milligrammi e le loro frazioni, io prendo pel peso più piecolo 5 milligrammi, e du milo metalico che pesi pur 5 milligrammi e lo sospendo al braccio diviso in 10 parti.

Un corpo polverozo, che voglissi analizzare, e necessario per saro nel vaso ove devesi pio sicigliere o caliciare. Quindi conviene eminciare dal mettere il crogiuolo ad il vaso di vetro in equilibrio salla bilancia, e poscia pesarvi il corpo. Pesando nella carta od in leggerissime coppe particolari, che si metteno nel piatto, rendesi possibile quialele perdita cagionate dall'aderenza di una piecola quantità di sostanza alle parici delle coppe.

Per situare una storta od un matraccio nel piatto della bilancia, adoprasi un piecolo eliiudro di ottone, perforato, pel quale ai fanno passare le corde che sostengono lo stesso piatto, e questo cilindro si può alzare od abbassare, in modo che abbassandolo si diminuisca la distanza tra il piatto ed il punto ove le corde si riuniscono.

Pei motivi esposti nel primo volume, non devesi mai pesar corpi polverosi o porosi in nn'aria umida e in vasi aperti. Quando ciò occorra , è necessario , dopo aver riscaldata la sostanza , pesarla in un crogiuolo chiuso col suo coperchio oppure in un matraccio di vetro incompiutamente chiuso; altrimenti la sostanza contiene dell'acqua assorbita, o ne assorbe durante l'operazione. Non conviene neppur pesare un corpo tratto da un luogo freddo in luogo caldo. Nemmeno si pesano i corpi ancor caldi , perchè a cagione della corrente di aria ascendente, questi corpi sembrano più leggieri che non lo sono realmente. I corpi polverosi che si debbono pesare , si seccano nello stesso vaso in cui dee farsi il pesato, e si lasciano raffreddare nello stesso vaso chiuso col suo coperchio, sotto una campana di vetro, a canto d'una coppa contenente dell'acido solforico concentrato; dopo di che si determina il loro peso più sollecitamente che si può. Conviene evitare che la luce solare cada immediatamente sulla bilancia, perchè l'ineguale riscaldamento che ne deriva da un risultamento erroneo. Mentre si pesa, la bilancia dev' essere guarentita da quaBILANCIA.

lunque movimento di aria, per cui si tiene in una cassella con vetri, la quale si apre inalzando il vetro dinanzi, e si chiude quando

si è trovato l' equilibrio.

Un chimico che viaggia e gli occorra viaggiando d'intraprendere delle analisi, ha bisogno d'una bilancia portatile. Non si porta seco volenticri una buona bilancia, col rischio di guastarla, e che ocouperebbe grande spazio. La bilancia di Tralles , fig. 30 , merita di essere raccomandata più d'ogni altra come bilancia portatile. Si monta ogni volta che occorre, e se ne ottengono dei risultamenti, esatti. Sopra un piccolo piede di legno che si può piegare, e di cui la figura indica chiaramente la costruzione (oppur anche sopra un braccio, che si può adattare al piede della lampana del cannello ), ponesi un bicchiere ordinario pieno di acqua pura, od anche mescolata con sale, con alcoole, ec. Immergesi in questo bicchiere la bolla ovale A ; la quale ha la grossezza d'un uovo di gallina, è vòta internamente, costruita di ottone, e guernita superiormente di un filo di ottone molto sottile, liscio e dritto cb, ermeticamente saldato sopra di essa, che in nn punto della sua lunghezza ha un segno g, che indica la immersione della bolla nell'acqua quando si pesa-Questo filo entra in an buco praticato nel braccio di ottone BDE, ove può esser posto più alto o più basso, mercè la vite B. Il braceio BDE è una lamina di ottone , bastantemente forte per non incutvarsi sotto il peso che fa immerger la bolla fino in g. All' estremità E del braccio v' ha una cruna, nella quale si sospende un piccolo piatto EF. Questa cruna è posta in modo che, quando mettesi il peso in F, il galleggiante rimane dritto. Si carica allora il piatto fino a che la bolla immerga al segno g. Mediante la vite B si dispone questo scgno in modo che non possa venir oltrepassato che di un capello perl'eccesso di peso, mentre allora il braccio BD giunge a poggiare sull' orlo del bicchiere. Per determinare se g si trova nel piano della superficie del liquido, si guarda di basso in alto, sollevando l'occhio a poco a poco, finchè la riflessione prodotta dalla superficie inferiore del liquido sia sparita, e quando vedesi il segno in g tagliato dalla superficie inferiore del liquido, nel piano del quale incontrasi allora l' occhio, il punto è trovato. Al di sopra della superficie non si può aver più alcuna certezza. Si scrive il peso di cui si carica la bilancia, e allora si può pesare con essa tutto quello che ha un minor peso, contando quando conviene aggiungere per immergere il punto g fino alla superficie del liquido. Quando, tutte le volte che si stabilisce questa bilaneia, si determina il peso necessario per immergerla fino in g, null' altro rimane a farsi.

E quasi indifferente per l'uso della chimica adopera l'unto o l'altro peso, purchè le divisioni ae sieno esatte. Peraltro il peso più comodo è il grammo francese, diviso in decimali. Io lo adopero da moltisimi anni, e i chimici francesi non si servono che di questi peso. Esso divona d'un nos generale in Alemagna, Isoli inglesi sembrano avere dei pregiudizi contro il suo uso, e sovente ebbi fi dispiacere che, sia nelle mis miemorier, sia in quelle di altri chimici, ci aci convertano i grammi in grani , commetteddo assi frequent et certo in queste friucioni, sostituendo ache il rapno al grama-

BERZELIUS Vol. IX.

no, e prendendone le decimali per decimi di grano. Questa specio di spirito nuzionale suoce alla scienza, e merita per questa ragione di essere biasimato. Esporrò alcuni particolari sul confronto dei diversi

pesi di cui si fa uso nello scienze.

In Isvezia il peso chiamato victualieviet , peso del commestibili . è il peso giusto e principale , di cui si fa generalmente uso nel commercio, e che supponesi tutte le volte quendo non sia indicato un altro peso. V' ha inoltre , come pesi particolari , il peso medicinale , che serve ai farmacisti e a tutte le prescrizioni medicinali, ed il peso monetario, che, risalendo ad una origine antica, si è sempre dalla fondazione del regno conservato nella zecca reale per ricevere e monetar l'oro e l'argento. Riguardo al lavoro dei metalli in grande , e al loro trasporto, v' ha quasi per ogni operazione metallurgica dei pesi particolari stabiliti ad un' epoca in cui mancavano le cognizioni sufficienti , i quali peraltro derivano tutti dal peso del commestibili: quindi v' ha un peso di minerale ( pel minerale di ferro ), un peso di ghisa , un peso di ferro battuto , un peso di rame greggio , ed anche altri pesi, che servono pei casi particolari dei quali portano il nome. Altorche si tratta della esportazione dei metalli e del loro peso per la vendita allo straniero, v' ha anche un altro peso particolare, delto peso di metallo, che corrisponde esattamente ad - del peso del commestibili. Il più gran multiplo di questo peso, chiamato skeppund, libbra di vascello, si approssima talmente al peso di Amburgo detto schiffpfund che non si fa alcuna differenza in commercio tra essi.

Il peso dei commestibili si divide in loth, libbre (thoelpund),

hispund e skeppund.

Un sheppund = 20 lispund = 400 libbre o marchi.

Un lispund == 20 libbre == 640 loth.

Grammi

Per gli usi della chimica si divise il peso dei commestibili in par-

ti decimali , e questo dicesi peso di assaggio.

Il quarto del loth venne diviso in no parti eguali, e si, è dato al quarto del loth. il nome di cenner o quintale, e ad ogni centesima parte quello di marco d'assaggio. Il marco d'assaggio è poi diviso in 20 tolt in mezzo loth e in quarti di loth. A la modo si ha una ditvisione decimale derivata dal peso dei commestibili quasi tanto comoda quanto quella del peso del grasmo del Francesi. Ma, in ogni cao, e meglio pon servirsi che di usa sola sorta di pesi nelle scienza, e devitare, con ciò le contiana siduzioni, chè sono noccessarie per intendersi sombievolmente.

romen Cough

BILAKCIA.

Il peso medicinale è diviso in libbre, once, dramme, scropoli e grani,

In conseguenza una libbra, peso medicinale, è quasi eguale a 26 4/5 loth, peso dei commestibili, ed un'oncia corrisponde quasi ad 1 1/4 loth, peso dei commestibili.

Il peso Francese è l'antico, usitato assai di rado oggidi, oppure il nuovo. Lo specchietto seguente indica la divisione del peso antico.

| Libbra | Marehi | Oncie | Dramme. | Denari. | Grani, |
|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| ,1     | 2      | 16    | 128     | 384     | 9216   |
|        | 1      | .8    | 64      | 192     | 4608   |
|        |        | 3     | 8       | 24      | 576    |
|        |        |       | 1       | 3       | . 72   |

Per poter paragonare questi pesì con quelli della Svezia ed altri ancora, io darò uno specchietto di confronto dei pesi più generalmento usitati in Europa, col peso decimale francese.

Il peso nuovo ha per unità il grammo. Il grammo è il peso di un cubo di acqua stillata pura d'un centimetro di lato ( = om, ot ), presa l'acqua al maximum di densità (+ 4º -), nel voto. Il grammo pesa in peso dei commestibili di Svezia = 0,0752724 loth, e in peso medicinale svedese == 16 16515 | grani , ossia 18 85715 | granifrancesi.

Le divisioni del grammo sono il decigrammo == i di grammo ( og , 1 ) , il centigrammo = -1 di grammo ( os , ot ) , e il milttgrammo = 1 (.08, 001); i suoi multipli sono il decagrammo == 10, l'ettogrammo == 100, il chilogrammo == 1000, ed il miriagrammo = 10000 grammi,

| 148   |         |        |  |   | BIL  |     |      |      |     |     |    |                 |
|-------|---------|--------|--|---|------|-----|------|------|-----|-----|----|-----------------|
| 1     | grammo. | =      |  |   |      |     |      |      | ٠   |     |    | 0,0752724 loth. |
| 10    | id.     | ==     |  |   |      |     |      |      |     |     |    | 0,752724 id.    |
| 100   | id.     | =      |  |   |      |     |      | ŀ    |     |     |    | 7,52724 id.     |
| 1000  | id.     | $\Box$ |  |   |      |     | :    | ı li | bbr | e p | iù | 11,2724 id.     |
| 10000 | id.     | =      |  | 1 | list | nun | d. 3 | li   | bbr | e p | iù | 16,724 id.      |

Vi sono molte specie di pesi inglesi. I più comuni sono il peso aver dapolte, che serve generalmente nel commercio, e il peso di troy, usitato in chimica e in medicina. Ambidue sono divisi in libbre,

e la libbra in oncie , dramme , ec.

Una libbra înglesa aver dupoise contiene ()\( \frac{6}{4} \) ass, peso di troy, e si divide în 16 once, ciscuma delle quali contiene (\$\frac{5}{2} \)) rig grani, peso di troy, di maniera che la libbra intera contiene 7000 grani peso di troy, qi maniera che la libbra intera contiene 7000 grani peso di troy, qi maniera che la copera scientifiche, perché sarebbe troppo facile confondreia con una dramma del peso di troy = 60 grani şu una dramma aver dupoise = 27,57 grani). La libbra, peso di troy, = 27,56 ass, peso di troy, dividesi în 12 once ossia \$\frac{5}{2}66 \) grani, şe peso 3,87805 ass, peso di troy, dividesi în 12 once ossia \$\frac{5}{2}66 \) grani, şe peso 3,87805 ass, peso di troy, dividesi în 12 once ossia \$\frac{5}{2}66 \) grani, şe peso 3,87805 ass, peso di troy, dividesi în 12 once ossia \$\frac{5}{2}66 \) grani, şe peso 3,87805 assocute si fa uso solunto del grano nelle opere scientifiche. Trovasi anche talora l'oncia divisa in 24 penny weight, ciascuno dei quali vale 24 grani.

Un'oncia inglese, peso di trny, è 1 oncia e 27  $\frac{10}{100}$  grani, peso medicinale avedese; 1 grano inglese è 1,0472 grani, peso di Svezie. Un'oncia avedese è 550  $\frac{7}{100}$  grani inglesi, ed 1 grano inglese è 20,955 di grano avedese.

I pesi di altri paesi usitati nelle scienze si accordano per lo più col peso medicinale di Svezia, rispetto alle denominazioni e divisioni; alavolta usansi anche dei pesi nei quali la libbra è divisa in 16 once p 32 lotta.

Il seguente confronto col peso francese, espresso in milligrammi, porrà i leggitori in istato di ridurre all'uopo i principali pesi a quello sh'essi yorranno preferire (1).

|             |                                         | Milligrammi |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Amsterdam   | 1 Libbra (peso medicinale)di 12 once. = | 369003.3    |
|             | t Libbra ( peso commerciale ) di 16     |             |
|             | once =                                  | 493926,2 .  |
|             | 1 Libbra di 12 once                     |             |
| Inghilterra | 1 Libbra (peso di troy) di 12 once. =   | 373095,6    |
|             | 1 Oncia ==                              |             |
|             |                                         | 3886,827    |
|             | 1 Scropolo                              | 1295,609    |
|             | 1 Grano                                 |             |
|             | 1 Libbro (aver dupoise) di 16 once. =   | 453414.8    |

(1) Tolto dalle tavole del Barone di Vega, che citerò all'articolo MISUAA.

| BILANCIA.                                                                     | 149                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Verneia I Libbra di 16 once                                                   | . = 480506.2              |
| 1 Oncia di 8 grossi 1 Grosso di 72 grani 1 Grano Annover. 1 Libbra di 12 once | = 30504.11                |
| Grove di na grani                                                             | 3821.264                  |
| Grano                                                                         | 55, 11/28                 |
| Annover. 1 Libbra di 12 once                                                  | - 366010 S                |
| Annover I Libbra di 12 dice                                                   | . = 486671,1              |
| Annover. 1 Libbra di 12 once Libbra di 32 loth                                |                           |
| Norimberga i Libbra ( peso commerciale ) di o                                 | . == 500781,8             |
| 10114                                                                         |                           |
| 1 Marco (peso monetario) di 16 loth                                           | 2563.9                    |
| Svezia 1 Libbra di 12 once                                                    | = 33031817                |
| 1 Libbra (peso dei commestibili) d                                            | 4 5 5                     |
| Spagna . 1 Libbra di 12 once                                                  | . = 425122,5              |
| Spagna . 1 Libbra di 12 once                                                  | · = 545027,0              |
| 1 Libbra th 16 once                                                           | = 400295,1                |
| Libbra di 16 once Torino 1 Libbra di 12 once                                  | = 307502,8                |
| 1 Libbra ( peso commerciale ) di 1                                            | 2                         |
| once                                                                          | · = 309003 <sub>1</sub> 3 |
| Alemagna . 1 Libbra di 12 once , 1 1/2 marco d                                | li                        |
| Norimberga, peso monetario.                                                   | = 557663.9                |
| 1 Oncia                                                                       | . = 29805,55              |
| 3 Dramma                                                                      | . = 3725,662              |
| Dramma.                                                                       | . = 1241,889              |
| 1 Grano                                                                       | . = 103,4907              |
| Venezia 1 Libbra di 12 once ( peso sottile                                    | ) = 302025,3              |
| 1 Libbra di 12 once ( peso grosso.                                            | ) = 468172,9              |
| Vienna 1 Libbra di 12 once                                                    | · = 420000,0              |
| s Oncia                                                                       | . = 35000,75              |
| Dramma.                                                                       | 4375,094                  |
| Dramma                                                                        | 1458,365                  |
| 1 Grano                                                                       | - 72,91823                |
|                                                                               | _ 1.70                    |
| Un oncia pesa in                                                              | Un grano pesa in          |
| milligrammi                                                                   | milligrammi               |
| Вегна 29721,47                                                                | 61,91974                  |
| Inghilterra 31094,61                                                          | 64.78044                  |
| Francia 50594,11                                                              | 64,78044                  |
| Genova 26425,57                                                               | 55,05527                  |
| основа 20425,57                                                               |                           |

|                 |   |   | 0         |   |    |   |   |            |
|-----------------|---|---|-----------|---|----|---|---|------------|
| Berna .         |   |   | 29721,47  |   |    |   |   | . 61,91974 |
| Inghilterra     |   |   | 31094,61  |   |    |   |   | 64,78044   |
| Francia.        |   |   | 30594,11  |   |    |   |   | . 53,11478 |
| <b>Genova</b> . |   |   | 26425,57  |   |    |   |   | . 55,05527 |
| Annover         |   |   | 30409,82  |   |    |   |   | . 65,35580 |
| Olanda .        |   |   | 30750,27  |   |    |   |   | . 64,06306 |
| Napoli .        |   |   | 26734,01  |   |    | - |   | . 55,69587 |
| Piemonte        |   |   | 25625,23  |   | ٠  |   |   | . 53,38589 |
| Portogallo      |   |   | 28684,23  |   |    |   |   | . 50,75881 |
| Roma .          |   |   | 28267,48  |   | 4  |   |   | . 58,89061 |
| Spagna .        |   |   | 28752,39  |   | ٠. |   |   | . 59,90081 |
| Svezia 4        | : |   | 29693,76  |   |    |   | 4 | , 61,86200 |
| Alemagna        |   |   | 29805,35  |   | ٨  |   |   | 62,09114   |
| Venezia.        |   |   | 25168,775 |   |    |   | ٠ | . 52,43490 |
| Austria .       | ٠ | ٠ | 55000,75  | ٠ |    |   |   | . 72,91823 |
|                 |   |   |           |   |    |   |   |            |
|                 |   |   |           |   |    |   |   |            |

CAMMARI. Nel linguaggio degli antichi chimici, questa voce si gnifica bruciare, o far arroventare a fuco nudo, e calcinato è sinonimo di roventato al luoco. Per esemplo, potasse calcinata è lo steaso che potassa fortemente roventata al fucoco. La voce deriva dall'essersi chiamati anticamente dai chimici gli ossidi metallici calci metalliche; calcinare era per essi sinonimo di ossidize.

Calza (passar per ). Operazione farmaceutica , che riducesi a metterie nua sostanza polverizzata in un pezzo di tela , e legar questa tela come una borsa ; scuotendo questa borsa passa la polvere soltanto più fina. Per evitare la perdita che potrebbe risultarne , si mette la borsa in un vaso di vetro ampio alla cui bocca si lega li rima-

nente di tela al di sopra della borsa.

Camino. Certe operazioni nelle quali svolgesi fumo e cattivo odore, è assai vantaggioso poterle eseguire in una camera calda senza peraltro temere d'essere incomodati dalle emanazioni. Il miglior metodo è quello di ricorrere ad un camino. Al di sopra del registro della stufa, si addatta alla canna di essa un altra canna di lamierino , larga cinque a sei pollici , guernita d'un registro che si muove in una scatola quadrata, sporgente intorno a' lati della canna in modo da non restringere il diametro di questa. La canna può esser lunga circa un piede ; il rimanente si fa di cartone. Le giunture del cartone si ricoprono con carta incollata. All' estremità inferiore della canna di cartone si costruisce una dilatazione a forma di trombetta larga un piede e mezzo, e profonda sei ad otto pollici. Questa dilatazione è rivolta in giù ; ad essa si sospende una cortina conica di taffettà cerato, che si allarga inferiormente, ove tengonsi gli orli dilatati con un cerchio di grosso filo di ferro, di circa quattro piedi di diametro. La Tav. VI , fig. 12 , rappresenta un simile camino. b an è la canna di lamierino, e d il registro con la sua cassetta, e m f I la canna di cartone con le sue linguette fe ed m l: If hg la dilatazione in forma d'imbuto, ancor essa guernita delle sue piccole linguette g l, fh; finalmente g k l h la cortina di taffettà cerato od eliato, avente al suo orlo ik un cerchio di fil di ferro, e chiusa in gh con un cordone, oppur mantenuta con punti di cucitura assai lontani. Affinche questa cortina sia mobile, senza rischio di lacerarla, io comincio dal far cucire il taffettà e attaccarlo sul cerchio, poscia lo immergo in una dissolnzione di caoutchouc fuso e disciolto in una vernice ad olio di lino, lasciando che se ne imbeva totalmente : dopo averlo leggermente spremuto, si sospende in un gransio per quindici giorni o tre settimane nella state, acciocchè si dissecchi. Senza queste precauzioni la stoffa è soggetta a lacerarsi dopo alcuni anni.

Siccome è comodissimo di poter atare o da babasare questa spacie di cudis, sess é attaccata mobilmente alla canna di lamierino, mediante un pezzo dello stesso taffettà cerato a e m n, che si lega all'intorno della canna di lamierino e all'intorno della canna di cartone. Servendosi d'una cordicella attaccata in l, che scorre a traverso un aspello di vetro, o sopra una carrucola attaccata al soffitto, e discen-



CANNE. 15:

da lungo il muro in un angolo della sianza, ove si carica d'un peso di piombe, si può a volontà silzare od abbassare la cortina. Io ho anche un apparato particolare per abbassare questa cortina in modo che, quand'è successario, essa può venire alzata e rimanere fia questa situacione per effetto del contrappero fino a che si fa calare.

Al di sotto di questo camino y ha una tavola sulla quele si prognon tutti i sottegni necessari per far bollire sulla languasa, chove al possono eseguire evaporazioni, cozioni, dissolusioni negli acidi, soffiare il vetro, ec. Ottre le comodità che presenta un simile camino, è ancora sassi importante per la conservazione della sulue, evitando con ciò di esporsi si vopori ed ai gas che potrebhero essere moko nocivi.

CARRE, Si usano canne di diverse spezie nelle esperieme di chimica, Tratterò delle canne di vetro all'art. Vetro.

Le CANNE BI PORCELLANA debbono essere di huona percellana : quelle di maiolica non posson servire. È necessorio di averno di vari calibri. Le fabbriche di Francia o di Alemagna , segnatamento quelle di Berlino, ne somministrano di ogni larghezza e lunghezza. In molti casi se ne può far di meno, e usare in lar vece canne di vetro poco fusibile che si circondano di lamierino, come la dirà all'art. Vetro. Le conne di porcellana fendute si possono utilizzare introducendovi delle canne di vetro d'un calibro esattamente conformo al loro, per le quali fan da lamierino o da luto. Per le anolisi quansitative delle sostanze solide, che richieggono che si facciano arreventar queste in toluni gas ad elevatissimo calore al quale non si possono esporre se non canne di porcellana o di ferso, adoperansi anche vasi si percellana stretti e leggieri , lunghi da s a 3 pollici come quelli rappresentati tav. VI , fig. 42, Si introducono nella canna con la sostanza pesata , e dopo l'operazione si posson toglier facilmente con un falo di platino adattato ad un piccolo manico.

Le came di piembo son sommanacate utili in modif ensi , ma debbono essere alquanto doppie, , editochè non possono schiacciari , nè rompersi quando si piegano. Usandole nelle operazioni nelle quati aviluppansi gas, apezialmente quando questi sidini son in quantità alquanto considerabili , si risparmiano mode canne di votro, che si rompono facilimente , mestre quelle di pionnho si piegano solunto.

Le came di gome tensteo o di contrebue son d'una niuto inapperazibile in moltissima occorrenza. Per preparate, spezialmento quelle che son lunghe, si son proposti molti metotti, ma che orditi manimente più o ame fallissione. Io le fo nel modo seguente: un perso di goma "elastica saldo e sottilissima si piega, in doppio e si taglia con forbiri heme affaite e nettissima, parultifammente alla large nel una corrispondente alla larghezza che deve avere la cana. Gli orti di recente salglatia ideriscona allora pel loso lato interno, e si come primono anche più intimamente l'un contro l'altre son le unglie; podando di non toccar core te dita le superficie fresche che debbona aderire imileme a questo moda per solo effetto della precsiona, giuschi tutti punt che sono stati toccati dalle dita, inseguito non più aderiscono. Se il casutchoue è molto doppio, la giuntura non regge u gualunente, Allora fa d'usop con un colvello molto tagliente e ba-

gnato togliere una porzione del lato interno, ciò che è difficilissimo. Simili canne non abbisognano di esser lungue; un mezzo pollice un pollice e mezzo, a norma del loro diametro, è una lunguezza sufficiente.

Queste canne flessibili servono principalmente per unire insieme i cannelli di vetro, di maniera che sieno mobili l'uno sull'altro, e contemporaneamente uniti esattamente. A tale oggetto si liga la camna di gomm' elastica intorno alle estremità de cannelli che si vogliono unire insieme, con un cordoncino di seta (1), si possono a questo modo ottenere cannelli mobili di qualunque lunghezza e suscettivi di piegarsi per ogni verso. Intanto le canne di gomm' elastica non resistono ai vapori dell'acqua bollente o ad un calore che supera 80 gradi; in queste circostanze la giuntura si ammollisce e si stacea. Ma in qualunque altro caso resistono al passaggio di tutt' i gas , sensta neppure eccettuarne il cloro. Se si ha bisogno d'una canna flessibile, atta a resistere ad un calore maggiore di 80 gradi, si prende il collo d'una piccola boccia di gomm' elastica che si taglia da questa. Le canne di gomm' elastica non debbonsi nepoure mettere a contatto con olii grassi, olio di terebintina od altri olii volatili, perchè queste materie le intaccano. Ma si può benissimo fare il vòto negli apparati i cui diversi pezzi sono uniti da queste canne : quando son ben ligate chiudono ermeticamente. Usando questa canne si possono eseguire nel vòto, con molta facilità ed a calore avanzato, molte disseccazioni, distillazioni e calcinazioni. Sia AB, tav. VI, fig. 32, il piatto d'una macchina pneumatica e C una campana che vi si adatta esattamente, avente una montatura in ottone con robinetto. All' estremità superiore del robinetto si trova invitata una seconda canna D, nella quale il cannello di vetro ricurvo ED è esattamente lutato pel suo ramo più corto. La piccola e forte storta G è allora unita al cannello ED mercè la canna di caoutchouc EF, lisata sopra, con la precauzione di avvicinar talmente gli estremi del vetro, che la canna elastica non possa infossarsi tra essi per la pressione dell'aria. Bisogna sempre che il barometro della macchina pneumatica rimanga immobile, almeno per un quarto d'ora; se non serbasse la sua immobilità e che d'altronde la tromba ed il robinetto non dassero affatto accesso all' aria , sarebbe una pruova che bisognerebbe attribuire il difetto alle ligature della gomm' elastica cd accomodarle. Se si vuol distillare nel vôto, si unisce la storta A, fig. 33, col recipiente tubolato B, e si circonda l'unione con la canna di gomm'elastica CD. S' introduce nella tubolatura un turacciolo di sughero, a traverso del quale passa il cannello ricurvo EFG , e come è impossibile che un turacciolo di sughero resista alla pressione dell'atmosfera inticra, si liga intorno ad E una canna di gomm'elastica. Il cannello EFG si unisce col cannello DE, fig. 32, mercè un'altra canna di gomm' elastica. Sul cannello EFG la parte F è tirata a cannello capillare. Allorchè si è fatto il voto nell'apparato , si ticne la fiamma d'una lampana a spirito di vino sotto F, in modo da farlo fon-

<sup>(</sup>i) I lacci di seta debbonsi preferire, perche i nodi che bisogna farvi si sciolgon meglio, di quando le canne si ligano con lo spago comme.

CANNE 155

dere e chiudere, separandone l'estremo G. L'apparato può allora toglierai ed resguirsi la distilluzione ove che si vuole. Allo stesso modo può aversi un apparato privo di aria, nelle snalisi de'eorpi organici, per eseguire la combustione nel voto. V. a questo riguardo

l'art. analisi organica.

Prima di terminare l'articolo Came patierò ancora di taluni usi de cannelli di vetro, che meiano attennione. Taluni cannelli di vetro stottile, d'un dismetto interso di sei a nove linee sopra tre a cinque pollici di langhezza, e chiusi ad uno de capt, si valoperano apressissimo negli assuggi in piecolo, per eseguire soluzioni, precipitazioni, che lisnoi, esc. e sono perfettamente atti a questi uno, perebe i saggi si fan sopra piecole quantità. La fig. 38 rappresenta taluni di questi cannelli, collocati sopra un piecolo sosteggo di legno, ove mettonsi durante l'esperienza. Ordinariamente si fa questo sostegno con un doppio ordine di esnonelli, si di maniera che ne contengono sei, in vece di tre che si veggono nella figura. Per evitar d'ingamarà è preferibibile di aver motti di lali sissegni, anni che mettre un

maggior numero di cannelli sopra un solo,

Faraday (1) e Kerr (2) hanno insegnato varie ingegnosissime maniere di adoperare i cannelli di vetro come vasi, nelle esperienze di ehimiea. Dirò poche parole a questo proposito, rinviando pel rimanente alle memorie stesse citate in nota. La fig. 29 rappresenta un cannello ricurvo che è nello stesso tempo storta e recipiente. Allorchè il liquido bolle nel ramo a, si condensa nella eurvalura in b, che fa da recipiente ; i vapori soprabbondanti escono per l'apertura c. Se trattasi di sciogliere una sostanza , la cui 'soluzione si opera lentamente e difficilmente, per conseguenza di fare un'operazione in cui una grande quantità del dissolvente stillerà , durante l'applicazione del calore, basta inelinare alquanto il cannello per ricondurvi ciò che a poco a poco è distillato. Se simultaneamente si vuol raccogliere un prodotto di distillazione ed un gas , si tira l'estremità be alla lampana, come l' indica la fig. 30, e si curva : bisogna inseguito raffreddare la cuvatura , in b , per condensare per quanto è possibile i prodotti della distillazione.

Se si tratta di esaminare assai in piccolo il modo eome si comportano insimumo un liquido ed un gas, si adopera un cannello piegato, simile a quello rappersentato dalla fig. 53. Un de'copi è assotigilato in forma di cannello capillare ab, ehe si chiude in poes distanza dal punto in cui è atato tirato, alla lampana. Si riempie inamo perito il ramo acce del liquido, di maniera che s'innabia niel'altro quanto è necessario per poter metrere il esamelo nella situazione indicata nella di avviluppo car ati proter met mano; e' introduce altora il cannello di avviluppo car ati protere dei mano; e' introduce altora il cannello di avviluppo car ati protere dei protecto contegno a vive di Gay. Comodo, si mantiene come il precedente colostigno a vive di Gay. Lussac. Se, 4 dopo terminata l'esperienza, si vnole autour esaminate di gas che l'inname mel cannello, si riempie si'acqua il rano spertto,

(2) Edinburg , Piclos. Journal , A , 53.

<sup>(1)</sup> Chemical Manipulation, Londra, 1827, p. 391. Art, Cannello chimico.

154 s' immerge il tutto nella tinossa idropneumatica, e si rompe la punta ab sotto l'apertura del vaso, in cui si ha in mira di raccogliere il gas. CARNELLI GRADUATI , V. Misurare.

CANNELLI DI SIGURAZZA, Istrumenti indispensabili nelle distillazioni , e de' quali deesi l' invenzione a Welter. La tav. VI , fig. 39 , li rappresenta di varie forme. Consistono in un cannello di vetro soffiato in palla sui primo terzo della sua lunghezza, avente all'estremità una specie di piccolo imbuto, e poi curvato come A e B. Per la palla superiore si versa del mercurio o dell'acido solforico nella inferiore b che deesi empir pel terzo. Se si soffia per l'apertura inferiore d, non può uscir aria, prima che il mercurio contenuto netla palla è sia scacciato a traverso il cannello ca , fin nella palla a ; ma per ciò se il cannello ha taluni pollici di lunghezza, bisogna soffiar con molta forza, perchè una colonna di mercurio dell'altezza del cannello fa equilibrio all' arla che vi si fa entrare. Se al contrario si trae l'aria per d penetra facilmente, perchè il mercurio forma nella palla b una colonna d'una linea al più di altezza , della quale l' aria supera agevolmente la resistenza. Tal cannello si adatta poi alla tubolatura dell'apparato distillatorio, mercè turacciolo che chiuda esattamente. Durante la distillazione nulla per questo può uscire, ma se contemporaneamente si svolgessero tanti vapori da far temere la rottura dell'apparato, i vapori eccedenti uscirebbero pel cannello di sicurezza, spingendo il mercurio nelle palla superiore a; soltanto, dopo l'uscita loro, questo metallo ridiscenderebbe in b, e formerebbe allore l'apparato come prima.

Nelle distillazioni nelle quali un gas deve essere assorbito dell'acqua, come, per esempio, nella preparazione dell'acido idroclorico e dell'ammoniaca, l'uso de cannelli di sicurezza è vantaggioso pel rispetto che , quando l'aria si raffredda e si condensa nel vaso dopo la distillazione, l'acido liquido, o l'ammoniaca contenuta nel recipiente non può essere assorbita, perchè l'aria esterna penetra pel

cannello di sicurezza.

Allorchè si mette del mercurio nel cannello, la sua forma deva esser quella rappresentata dalla fig. A. Bisogna badare che la colonna di mercurio sia per quanto è possibile al disopra della curvatura e nel ramo ascendente, perchè questo metallo esige una colonna di acqua quattordici volte più alta per esser sollevato, e che se si formasse una colonna elevata, durante il raffreddamento avverrebbe che più facilmente il liquido giungerebbe nel recipiente che il mercurio nella palla b. Bisogna perciò che la curvatura e parta direttamente dal lato della parte della palla rivolta in basso. Per non perdere mercurio, se succedesse di essere cacciato dal cannello, si liga un piccolo pezzo di mussolina al di sopra dell'apertura a; senza questa precauzione, i vapori che si svolgono slancian via la maggior parte del metallo.

Se al contrario si mette dell'acido solforico nel cannello, non deesi tanto pensare al raccorciamento della colonna, la cui resistenza deesi superare in caso di assorbimento, ed il cannello può allora avere la forma di B. Chi non sa soffiare il vetro, o che non ha l'occasione di comprare queste specie di cannelli, può farsene uno con CANNELLO. 155

una canna larga di vetro, lunga un politica, di cui si chiudono le duse entrenità con luraccioli di asphero a tavento nde quati passono del cannelli più atretti come si vede sin e. Si veras il mercario nella canna, larga che diventa allora cannello di sicurezza, perché l'estremità del cannello inferiore siretto si innaisa nella canna larga al di sopra del livello del mercurio, mentre quella del cannello soperiore immerge nel metallo. In tal modo poò farsi un cannello di sicurezza con un piccolo fisseo e con un piccolo fisseo de con pi

CANNELLO O APPARATO D' ASSORBIMENTO. Nelle ricerche chimiche si ha spesso bisogno di far passare una corrente lenta di aria atmosferica a traverso un apparato; l'aspirazione somministra il migliore e più sicuro modo per pervenirvi. Brunner ha inventato per quest'uso un apparato comodissimo, composto di due graudi serbatoi cilin-drici A e B, tav. VII, fig. 32, della medesima capacità, situati a piccola distanza l'uno al di sopra dell'altro e riuniti al loro centro da un pezzo di metallo ab di 6 pollici di lunghezza. Questo pezzo ab è traversato da un asse cd, attorno al quale i due serbatoi si muovono, di maniera che si possono rivolgere in un istante. Per l'intermezzo anche di quest' asse sono essi sospesi ad un sostegno in legno cfed, Inoltre, sono essi riuniti in due punti opposti della loro circonferenza mercè i cannelli ih e gf che son provveduti di robinetti , uno de' quali stabilisce o intercetta la comunicazione tra essi. Il robinetto dell'altro cannello, che è rappresentato separatamente a fianco della figura, è d'una costruzione tale che pel suo canale ab dà passaggio all'aria del serbatoio che si trova in basso. Al fondo libero di ciascuno de' serbatoi è fissato un cannello à che può esser chiuso con un turacciolo. Come lo mostra la figura , i serbatoi son sospesi ad un sostegno di legno, ed una disposizione semplice, segnata n permette di mantenerli nella loro posizione. Si riempie il serbatoio superiore di acqua e sì mette il robinetto ad aria in modo che faccia uscir l'aria dal serbatoio inferiore, il cui cannello del fondo è chiuso da un turacciolo. Dopo di aver pieno di acqua il serbatoio superiore, si mette il suo cannello aperto in comunicazione coll'anparato a traverso del quale l'aria deve essere aspirata. È chiaro che la riunione del cannello del serbatoio e dell'apparato deve essere stabilita in modo che l'aria esterna non possa penetrare per le giunture. Prese queste disposizioni, se si apre il robinetto che stabilisce la comunicazione tra i serbatoi, e si situa l'altro robinetto in modo che lasci uscir l'aria dal serbatoio inferiore, l'acqua colerà dal serbatoio superiore nell'inferiore, ed il voto, che formerà con questo mezzo, s' empirà d'aria aspirata dall' apparato. Quando il serbatoio superiore è voto si volta l'apparato in guisa che quello di sotto vada sopra, e si mette il suo cannello in comunicazione coll'apparato, ciò che non esige che l'uso d'un turacciolo che si adatta alla estremità de' due cannelle c traversato da un cannello di vetro. Per potere osservare il livello dell'acqua ne' serbatoi , uno di questi ha lateralmente

0 -- 11/50

un connello di vetro, i cui due capi sboccano nel serbatoio, in modo

che l'acqua vi si mantenga allo stesso livello di questo.

Per mostrar l'uso che può farsi del suo apparato, Brunner cita la preparazione degli acidi fosforico e fosforoso. Si mette il fosforo sopra un pezzo di porcellana e questo sopra un piatto, si copre il tutto con imbuto, all'orlo del quale si è praticata un'apertura cui si approssima il fosforo. Dall'apertura dell'imbuto parte un cannello di 2 piedi e mezzo lungo, alquanto largo e ricurvato al suoi due capi. L' estremità del cannello opposto all' imbuto attraversando un turacciolo si reca in una boccia contenente un poco d'acqua. Per questo turacciolo passa per recarsi nella stessa borcia un altro cannello sottile posto in comunicazione coll'apparato d'aspirazione. Allorchè questo è la attività, il fosforo si converte in acido fosforoso, che si deposita in parte sul piatto ed in parte sulle parieti del cannello adattato all' imbuto. Se si accende il fosforo con un ferro caldo introdotto per l'apertura, si otterrà l'acido fosforico anidro, una picrola porzione del quale arriva nell'acqua. Se si accende dello zolfo sul pezzo di porcellana, sotto l'imbuto si svolgerà dell'acido solforoso. È però preferibile di bruciare lo zolfo in una canna a palla, perchè vi si possono introdurre nuove quantità di solfo, a misura che la combustione l'esige. La boccia contiene o acqua o una soluzione alcalina, secondo l'oggetto che si ha in mira. Se si salda al cannello attraversato dall' acido solforoso un cannello laterale aperto all' estremità libera, di manlera che l'aria sia anche chiamata da questa apertura ; e dopo avervi posto , la piccola distanza dal primo , un pezzo di spugna di platino si riscalda questo enrpo al rosso nascente sopra una lampana a spirito di vino, si otterrà dell'acido solforico anidro, specialmente se si ha la precauzione di forzar l'aria che giunge dai due tatl a passare sul cloruro di calcio. Quest'acido però non si condenserà, ma sarà trasportato dall'aria. Si potra nondimeno raccogliere nell' acido solforico o combinarlo con altre sostanze. Questo metodo è vantaggioso in quanto che permette di fare operar l'acido con una lentezza sufficiente, e si può anche adoperare per far bruciare il carbone, i metalli e le sostanze vegetali nell'ossigeno. Allorehè non può aversi un tale apparato, può usarsi una gran

boccis ripiena di nepaa, la cui apertura è chiusa da un turacciolo ca attraversio da due cannelli di retro a e b, some lo mostra la fa. 20, tav. V. Il cannello a termina un poco al di sotto del turacciolo e al di foori della boccia è curvato ad angolo retto. L'altro cannello def si prolunga fino al foado della boccia ed ha, come il primo, la porsione che esce dalla boccia curvata ad angolo retto. Si tunisce questo cannello def con un cannello di gomm'elastica f con un altro cannello simile, ma un poco più lungo [g, ci di musiera che col loro insieme questi due eannelli formano us sione. Allorche si mette l'estremità a del cannello simile, con comunicazione coll'apprato pel quale vuolsi far passare una corrente di aria, e si aspira il sifone, l'acqua cola dalla boccia e dà luogo all'aria che traversa l'apprato. Al principio dell'operazione l'acqua cola con grandissima celerità, che diminuisce a misura che si abbassa il livello nella boccia. Per evviare

CANNELLO.

a questo inconveniente, il sifone è provveduto d'un cannello mobile che permette di allontanare dalla boccia l'estremità del cannello g, e per conseguenza di alzare il cannello di maniera da rallentare a piacere l'aspirazione. A misura che si abbassa il livello dell'acqua nella boccia si fa scendere il cannello g. A questo modo può aversi una forza d'aspirazione molto uniforme. Può ottenersi lo stesso risultamento, adattando all' estremità di fg un robinetto di eui si accresce gradatamente l'apertura. Tale robinetto ha però l'inconveniente di facilmente ostrairsi , allorchè non si è adoperata acqua pura.

CANNELLO, BOCCIA, APPARATO DI SVILUPPO. Nelle ricerche chimiche debbonsi spesso svolger gas per via umida. Questa operazione ordinariamente si pratica in boccie con turaccioli con due fori. Uno di questi fori dà passaggio ad una specie d'imbuto terminato da na cannello cilindrico che si prolunga fino ad una piccola distanza dal fondo della boccia ; mentrechè l'altro foro è traversato da un cannello ricurvo (tav. XI, fig. 7 A). Affin di raccogliere e di ritenere il liquido che può esser cacciato via nel cannello di svilappo dal gas che si svolge, si soffia ordinariamente una palla nella parte orizzontale del cannello ricurvo. S' introduce nella boccia il corpo, con lo scioglimento del quale deesi produrre lo svolgimento del gas, e si versa il dissolvente nell'imbuto, dal quale va nella boccia. È necessario di badare durante l'operazione, che non s'introduca aria atmosferica col dissolvente. Se il cannello dell' imbuto è stretto, l'aria ed il liquido che si son versati nell'imbuto non passano l'uno a fianco all'altra, ma l'aria che si trova nel cannello dell'imbuto è scacciata nella boccia ogni volta che si versa il liquido. Ciò si cvita prendendo il cannello che va fino al fondo della boccia bastantemente largo e facendolo terminare nella sua parte inferiore con una stretta apertura , come lo mostra la fig. B.

Sebben l'apparato testè descritto adempia l'oggetto, pure può avvenire che il turacciolo non più chiuda esattamente ed a ciascuoa nuova operazione occorra saggiarlo e sostituirgliene un altro, Questi inconvenienti han fatto immaginare in Francia una disposizione più comoda dell' apparato di sviluppo. A , tav. XI , fig. 18, è una boccia di forma ordinaria , ma alla volta della quale si è saldato nella vetriera stessa un cannello ricurvo B. Nel collo si trova introdotto un cannello di vetro CD molto forte, leggermente conico e sinerigliato che scende fino in piccola distanza dal fondo della boccia. Questo cannello è aperto ai due capi , ma alla sua estremità superiore si adatta un turacciolo di vetro E smerigliato. Si versa il dissolvente per CD ed il gas esce per B. Si mette in B un turacciolo di cotone per

arrestare il liquido che il gas può trasportare.

Per lo sviluppo de' gas , come il clora , per esempio , che esigono l'uso del calore, si fa arrotondare il fondo del fiasco in forma di matraccio e si sostituisce l'asbesto al cotone. Il turacciolo E ha per oggetto di produrre una pressione, allorchè è necessaria, o di allontanare de'gas puzzolenti, come il cloro ed il solfido idrico. Debbonsi avere questi fiaschi di varie dimensioni , per esempio di un litro e mezzo, di 2/3 di litro di capacità. I fiaschi della prima capacità servono per lo sviluppo del gas idrogeno e del gas acido carbonico, che spesso deve esser per molto tempo continuato,

Gas-Lussac ha adattato alla lampana elettrica a gas idrogeno, non che a quella a spugna di platino di Doebereiner, un serbatoio a gas che si mantiene sempre pieno. Egli sospende un pezzo di zinco in una campana di vetro piena d'acqua acida, in modo che veruna parte dello zinco non discenda più in basso dell'apertura della campana capovolta. Lo zinco si scioglie e l'idrogeno si svolge fino a che il liquido acido si trova spinto al di sotto dello zinco, ed allora lo svi-Iuppo cessa. Se si lascia uscire una porzione del gas per la parte superiore della campana , l'acido penetra di nuovo in questa , si metterà a contatto dello zinco e la campana si riempirà di nuovo di gas. Si può profittare di questa disposizione ne' lavoratori, ne' quali è vantaggioso di poter facilmente avere taluni gas, per esempio, l'acido carbonico. Si fa l'apparato, come lo mostra fig. 21, tav. V, con un matraccio ab di vetro ordinario, di cui si fora il fondo, che deve esser doppio, con uno o più buchi ( V. l'Art. Forare il vetro ). All'apertura del matraccio si masticia una ghiera d'ottone con un giro di vite per ricevere nn' altra ghiera o coperchio d che chiude ermeticamente. Questo coperchio ha na robinetto c , nella superiore apertura del quale si fissa un cannello di vetro ricurvo e che si fa comunicare mercè cannello di gomma elastica coll'apparato in cui vuolsi condurre il gas. Il matraccio è ripieno di pezzetti di marmo fino al collo. Allorchè si apre il robinetto c e che si mette poi tutto l'apparato in un vaso cilindrico f conteuente una quantità conveniente d'acido idroclorico allungato con acqua abbastanza per non far trasportare acido al gas, il liquore penetra nel matraccio, lo sviluppo del gas incomincia, e si fa continuare fino a che abbia scacciato compiutamente l'aria atmosferica. Se si chiude allora il robinetto, il matraccio si riempie di gas che scaccia l'acido con la pressione ch' esercita. Si mantiene il matraccio in una posizione invariabile mercè un coperchio di piombo g con cui si copre il vaso f e quello del matraccio, e che è forato al suo centro da un'apertura nella quale è masticiato il collo del matraccio. Tra il fondo del vaso f e quello del matraccio, devesi trovsre uno spszio più grande di quello che può occupare il liquore saturato di calce che si raccoglie. La celerità dello sviluppo del gas si regola col robinetto che si apre più o meno. Allorche alla fine il liquore s'avvicina al suo termine di saturazione avviene che lo sviluppo del gas cessa, prima anche che l'acido che forma gli strati superiori del liquore siasi saturato. Si chiude allor il' robinctto, di maniera che il liquido è scacciato dal gas che si sviluppa ancora; si mescolano esattamente gli strati superiori con gl'inferiori del liquore e si apre di nuovo il robinetto. Dopo di aver ripetuto questa operazione due , tre volte , bisogna rinnovare il liquore.

Questo apparato può anche adoperarsi per ottenere uno sviluppo continuato di gas idrogeno, ed offre il vantaggio di permettere di accelerare o di rallentare lo sviluppo del gas , ciò che si ottiene con altrettanta facilità ed esattezza con una boccia di sviluppo ordinaria. Ma non può servire per raccogliere piccole quantità d'idrogeno, perchè questo gas dovendo sempre uscire per un cannello contenente aria, con questa si mischia. Si può tentare di fare attraversare il cannello eduttore da una corrente di gas idrogeno prima di raccogliere il gas, ma secciar compiutamente l'aria richiede un tempe considerabile. Nelle cocorrenzo nelle quali fa d'uopo di piecole quantità di gas idireggen puro, per esempio, nella sperienza cudiometriche, a preferibile di far bolliri per qualchie istante l'acido solforico dilinito per iscacciare l'aria e lasciario poi raffreddare in una boccia otturata. Si empie di quest'acido un fisschetto conico capovolto sopra un'altra porzione di quest'acido un fisschetto conico capovolto sopra un'altra porzione di sinco ed, un filo di platino o di rame piegato, merce del quale s'innala nell'interno del fisschetto, come l'indica la fig. 22, uv. V, poi si fa seendere a poro a poro. Con questo mezzo tutto il fisschetto is riempie di gas, che è poi fisclie di travasare nell' quidiometro.

CANNELLO DI MARCET e CANNELLO DI NEWHANN , Vedi Gas (ser-

batoio a ).

CAPTERAO. Parte dell'apparato distillatorio, per la quale io rimanderò all' articolo distillazione. Si fanno dei capitelli di stagao, deatinati particolarmente alla distillazione dell'aceto e altri prodotti farmaceusici. Altra volta usavansi frequentemente i capitelli di vetro, perfettamente adattati al collo dei matracci pare di vetro, e ottenevasi cost una sorta di lambicco, o vaso distillatorio di vetro col suoaspitello.

Carica. Termine delle usine, col quale vuolsi indicare la mescolanza di miniera, di fondente e di carbone, che fondesi in un for-

nello per ottenerne il metallo.

CARTA REAGENTE. Chiemesi così una carta colorita, mediante la quale si riconocce se un liquido, con cui si bagna, contiene un acido ed un alcali libero. Si possone adoperare a tal uopo carte di molte

sorte. Le più sensibili son le seguenti :

1º. Carta di tornasole. Per prepararla, chiudesi in una sacchettino di tela del lornasole (Tom. VI, pag. 46) e si sospende in un piccolo vaso, con acqua bollente. Quando il liquore divenne bastantemente azzurro per tingere di questo colore un pezzo di carta che vi si immerge, si comincia dal saturare, con un acido, l'alcali libero che il tornasole contiene, e togliesi l'eccesso di quest'acido, ehe rende il liquido di color rosso, aggiungendovi nuove liquore azguero, finehè la tinta rossa siasi dissipata. Stendesi allora sulla carta questo liquore azzurro con un pennello assai mondo, oppur si versa in un piatto nettissimo, nel quale si bagna la carta, e, dopo averla lasciata sgoeciolare, si sospende sopra funicelle tese perchè si dissecchi. Aggiungendo un poco di acquavile spiritosa, il liquore pepetra la carta da una parte all'altra, e diviene azzurra dovunque. Dopo la disseccazione si taglia in piccole listerelle, Per adoperarla come resgente, se ne immerge l'orlo nel liquore in cui si sospetta P esistenza di un acido.

Oltre la carta di tornasole azzurra, occorre anche la rossa, A tal uopo prendesi una porzione del liquido azzurro di cui si è parlato, e si aggiunge un poco di aceto, o qualche grano di sale ammonisco, poi si tinge la carta nel modo indiesto precedentemente. L'aceto arrossa subito la carta; adoperando il sale ammonisco, non diviene rossa che con la dissecessione. La carta di tornasole arrossio per mel hoddissi sorquie a due oggetti; divirene azzurar con gli alcali e di un rosso più intenso eon gli acidi. Conviene osservare che la carta di tornasole pon può usarsi alla luce d'una candela, perchè allora sembra rossa, e non si può distinguere alcuna reazione.

2º. La carta di Fernambuco. Si ottiene colorando la earta eon un infuso di legno del Brasile. Essa diviene azzurra eon gli alcali; ma

la carta di tornasole arrossita la rende saperflua.

3º. Si ottiene la carta di curcuma o di rabarburo, colorando la carta con una decotto di cureuma o di rabarbaro. Essa è gialla , e diviene bruna eon gli alcali. Non è peraltro tanto sensibile come quella di tornasole arrossita,

Devesi aver sempre pronta una carta reagente, guarentendola da qualunque azione dei vapori acidi od ammoniacali ; in conseguenza si conservano le listerelle di essa in un astuccio di cartone.

CAUSTICO. Rendere caustico un alcali od una terra alcalina è togliere l'acido col quale questo corpo trovasi combinato in forma di sale ( più ordinariamente un carbonato ), e renderlo libero , nel quale stato si dice alcali caustico o terra alcalina eaustica, per l'azione distruttiva che esso esereita sulla cute nonchè sulle materie animali.

CEMENTABE; disporre alcune sostanze in istrati sovrapposti gli. uni agli altri, ed esporle quindi all'azione dell'aria o del fuoco.

' CIRCOLABE. Specie di digestione ora non più usitata. Adoperavansi dei matracci di forma particolare , Tav. XI , fig. 17; la sostanza volatilizzata si condensava nel capitello di questi matracci , poscia ricadeva in essi per uno o due cannelli saldati al matraccio ed al capitello, che mettevano capo nel matraccio al di sopra del liquido. Quest' apparato si disuso perchè i liquori volatili non si condensavano compiulamente, a segno che non ci fosse qualche pericolo.

Concentanas. Render più forte. Si dice d'un acido diluito di

aequa . d'una dissoluzione salina , ec. , quando si spogliano più o meno della loro acqua. Allorchè si tratta di sostanze meno volatili dell' acqua, si concentrano coll' evaporazione; quelle ehe sono più volatili, si concentrano con la distillazione. Talvolta si può anche separarne l'acqua eon la eongelazione, divenendo così la parte non congelatasi più concentrata. Concentrato è in conseguenza l'opposto di

CONDENSABE. Adoperasi questa parola per distinguere l'operazione il cui oggetto è di far passare un gas od un vapore dallo stato gassoso allo stato liquido o solido.

Coobane. Significa riversare in una distillazione, a più riprese, il prodotto nella storta e distillarlo di nuovo. Quest' operazione usasi nei easi in cui voglionsi esporre dei corpi, sotto l'influenza d'una elevata temperatura, all'azione di sostanze volatili una porzione delle quali si volatilizza operando in vasi aperti ; oppure , operando in vasi chiusi, gli romperebbero se non si condensassero in qualche parte men riscaldata dell' apparato.

COPPE , V. Ecaporare.

COPPRILA. Piccolo vaso fatto di ossa calcinate a pel quale si coppella l'argento unitamente a piombo, nel fornello da assaggi. Quest' operazione venne descritta, nel tom. Ill, all'articolo Argento.

CROGIUOLO. 16

COPPELLARE. Purificar l'oro o l'argento fondendolo col piombo in una coppella, oppure in un testo.

Caociuozo. Vaso chimico, nel quale si espongono taluni corpi a

CROCIUOLO. Vaso chimico, nel quale si espongono taluni corpi a calor molto elevato. I crogiuoli variano per la materia di cui sono

formati, e per la forma loro.

1º. I crogiuoli di platino divennero assolutamente indispensabili per le esperienze chimiche, da che il loro uso ha renduto possibili molte eose ch' erano prima ineseguibili. Se ne fabbricano a Londra, a Parigi ed a Berlino, città tutte e tre che ne somministrano ugualmente di buoni, dopochè in Francia non usasi più l'arsenico per rendere il platino malleabile. Questi crogiuoli son di due forme, rappresentati fig. 9 e 10, Tav. VII. Gli uni e gli altri son buoni; peraltro io preferisco quelli della fig. 10, perchè servono anche benissimo alle evaporazioni. Questi crogiuoli debbono aver sempre un coperchio, ed è anche meglio ne abbiano due di forme diverse, l'uno simile alla figura 11, A, avente l'orlo rihadito e la superficie superiore un poco convessa, che serve quando mettesi il crociuolo nel fuoco: l'altro B, la cui superficie superiore è al contrario concava, guernita di tre copiglie di platino, poste in modo che, quando il crogiuolo è coperto e le copiglie trovansi internamente, l'orlo del coperchio che sporge al di sopra non tocchi compiutamenta il crogiuolo, ma lasci un piccolissimo intervallo. Questo coperchio serve nelle esperienze per via umida, ed ha il vantaggio, che tutto quello che può venir gettato fuori col bollimento ridiscende lunghesso la parte media del coperchio, ch' è la più profonda, e ricade nel crogiuolo. In mancanza di un simile coperchio di platino, si può adoperare un vetro da orologio di grandezza conveniente; mettesi allora sull'orificio del coperchio un paio di fili di platino poco doppi, sui quali adattasi il vetro da orologio, per cui rimane anche in questo cuso un intervallo tra esso e l'orlo del crogiuolo.

I croginoli di platino dehhono essere di metallo puro. Alcuni hanno un difetto : per l'azione d'un forte calore rovente vi si producono alla superficie delle holle nelle quali s' infiltrano i liquidi, per cui , quando si arroventano tali crogiuoli , dopo esser stati in appa-, renza ben nettati , esce e fiorisce del sale dalle aperture di queste bolle. Simili crogiuoli possono appena servire a calcinare le sostanze che non si fondono. Queste bolle formansi per l'azione d'un fuoco fortissimo, oppure quando il croginolo fu sottomesso ripetutamente ad un calor rosso meno intenso. I crogiuoli debbono esser di platino sottile, per poterli pesar facilmente sopra bilance sensibili. Ne occorrono di diverse grandezze, ed alcuni anche si piccoli, che non oltrepassino un grande ditale da cucire. Devesi anche avere un gran pezzo di foglia di platino i della spessezza d'una carta, con la quale si può, occorrendo, costruire da sè qualche vaso di platino per piccole esperienze. A tal uopo, si costruisce uno stampo di legno, fucendovi uno incavo che abhia la forma del vaso che vuol farsi; si preme la foglia di platino entro lo stampo, si appianano le piegature che ne risultano, e si stropiccia la foglia con un corpo duro e polito, per farle prendere la forma dello stampo medesimo. Quando trattasi di colcinare dei corpi in canne di porcellana, in mezzo una

BERZELIUS Vol. IX.

corrente di gas, si dà alla foglia la forma di un sembdifindro, la rogal forna susisite quando, dopo averla plegata alle due estremità, si toglie tallo stampo. Ripfegando a modo di feltro un prazo di foglia di platino tegliata in eccibio, si ottiene un piecolo cregiudo. Simili vasi convençono perfetamente per le sinalisi sibpra piccolissime quantità di minerali, perché con essi si possono pesare queste quantità di minerali, perché con essi si possono pesare queste quantità con le bilance sensibili adoperate negli assaggi d'oro e di argento, il che rende l'operazione pronta ed assita.

Ho già indicato all'articolo platino, nel tom. r II, alcune precanzioni da aversi nell'adoperare i crogiuoli di questo metallo. Ora esporrò quanto l'esperienza m'ba insegnato di più su tale proposito.

Per via secca, non debbonsi giammai fondere in questi crogiuoii : 1,º gli alcali caustici o i nitrati a base di alcali , di calce , di barite o di strontiana , perchè l'affinità dell'alcali per l'ossido di platino determina un'ossidazione considerabile alla superficie del metallo, e quindi trovasi fortemente intaccato, a segno che trattane la massa salina sembra coperto di fossette ; 2.º i solfuri alcalini o i solfati misti a polvere di carbone , perchè i solfari alcalini intaccano il platino ancor più fortemente degli alcali caustici; 3.º i metalli in istato di regolo, alla temperatura in cui si fondono, perchè allora il platino si allegherebbe tosto con essi. L' oro, l' argento, il rame ed altri metalli possono venir arroventati senza pericolo nei crogiuoli di platino, finchè il calore non si accosta troppo al punto di fusione di questi metalli; ma non si può versar piombo fuso in un crogiuolo di platino freddo, senza guastarlo. Una goccia di piombo, di stagno o di bismuto fuso, caduta sopra il coperchio di un crogiuolo di platino rovente, vi produce subito un buco. 4.º Il fosforo o l'acido fosforico misto a sostanze combustibili, formano un fosfuro di platino, é allora il crogiuolo o si fonde snbito nel sito ove si è prodotto il fosfuro, oppure vi succedono delle fenditure col raffreddamento che, il più delle volte, non si possono riparare. 5.º gli ossidi di alcuni metalli non debbonsi riscaldare al rosso bianco in vasi di platino , perche sovente essi perdono , a questa temperatura , l'ossigeno, e allora il platino si allega al metallo. Gli ossidi di piombo , di bismuto, di rame e di nichel sono quelli che banno maggior tendenza a produr quest' effetto : ma ad un calor rovente moderato , non soffrono alterazione alcuna, 6.º Il platino si combina facilmente col ailicio e col carbonio : perciò devesi evitare, per quant' è possibile di porlo a contatto col carbone di legna a temperature moltissimo elevate. Tuttavia i crogiuoli sono meno suscettivi in tal caso che non si crederebbe per la facilità con cui il platino spugnoso si fonde unito alla polvere di carbone nei crogiuoli di argilla, Prima di conoscere la lampana a spirito di vino a doppia corrente d'aria, mi accadeva spessissimo di far roventare piccole quantità di sostanze in piccoli crogiuoli di platino sopra la fiamma d'una semplice lampana a spirito di vino: in questa operazione, il fondo del crogiuolo coprivasi frequentemente d'un intonaco di fuliggine , tolta la quale trovavasi il peso del platino sensibilmente diminuito, e la intaccata pariete esterna piena d'incavi. Esaminando l'intonaco nero , lo trovai composto di carbone misto a rame ed a platino. Il rame proveniva manifestamente dalCROGITOLO. 163

la canna di ottone per cui passi il lucignolo, il quale coloriva talvolta l'ordo della fiaman în verde, Quando în appresso feci queste candi
di latta, non trovavasi più rame, nell' intonaco di fullgine; peraltro
il crogiudo n'era ugualmente intaccato, benche meno di prima, a
dopo molti sama ilo ajenonboli che formassi un carburo di patino, e
che il solo mezzo d'impedire che il crogiudo venisse intaccato consistera nell' immegrefo nella famma in modo da non potersi coprire
di fullgine. Tale circostanza era tanto più importante da conoscere,
che il peso del crogiudo trovandosi alterato dalla formazione di fullggine, non è più esatta la ricognizione della perdita dipendente dalla
calcinazione.

Per eia umida. Conviene evitare di metter nel crogiuolo di platino Pacqua-regia, anche la più diluita, o di disciogire nell'acido idrociorico sostante manganesifere. Allorchè, per esempio nell'amilisi di una sostanza minerale, la massa calcinata col exbontato alcalino è verde o nera, convien mescolaria in un viaso di vetro con aciddireclorico, o de vaporarlo finchè tuto l'odore del cloro si dissipato. In generale, si possono far bollire ed evaporare in crogiuoti di valinio tuta' i liquidi che non contenguoso coror, ub bromo, liberti, o

nei quali non si sviluppi alcuno di questi corpi,

Alcune sostanze lasciano sulla superficie del platino delle macchie ch' è difficile togliere col lavacro. Si dileguano facilmente soffregando il crogiuolo con arena di mare, i cui grani sieno totalmente rotondi, dopo essersi separati tutt' i grossi grani stacciandola. Si strofina con un poco di acqua e col dito indice, facendo in modo che i grani di arena sieno continuamente in rotazione. A tal modo, il metallo rendesi netto e splendente, senza logorarsi notabilmente. Importa sommamente che la superficie del crogiuolo sia sempre pulita , perchè allora il platino viene poco intaccato dalle sostanze, che altrimenti opererebbero sopra di esso prontamenie. Quando un crogiuolo cominciò ad esscre intaccato, non è quasi più possibile, dopo averne disciolta la sostanza straniera con un acido, di far roventare in esso alcuna cosa senza che si corroda vie maggiormente, se non si abbia avuto l'avvertenza di martellarne diligentemente l'interna superficie resasi porosa, pulendola più esattamente. Allorchè il platino ha macchie che l' arena non può togliere senza consumar di molto il metallo , vi si fa vetrificare un poco di borace, e a tal modo si netta la superficie la quale riacquista lo splendore metallico; poscia si pulisce nuovamente stropicciandola coll' arena. Così operando si logora il crogiuolo sì poco, che i crogiuoli da me adoperati trovansi tuttavia in buono stato dopo venti anni.

I fori e le screpolature si possono saldare coll'oro; ma allora i erogiudii non resistono più ad un forte calore, perche l'oro si fonde, penetta ma el platino, e il foro riapparisce. È meglio porte nel buco o nella screpolatura alcuni strati d'una versice preparate con platino in polvere (1) e olio di trementina; diopoche gli strati di que.

<sup>(1)</sup> Si ottiene la polvere di platino riducendo il cloruro ammonico-platinico in polvere impalpabile, unendo questa col doppio del suo peso di cloruro sodico ben polverizzato, facendo arroventare il tutto finché il platino si ripristini, e stemperando nell'acqua la massa roventata per separarne il cloruro sodico,

sa vervice uno perfetamento secchi, si riscalla il sito vernicato nella fianma di vun lampana a spirito di vino alimentata dal gus cosigeno (Y. Serionico a gur). Per evitare, in quest'operazione, la
perilla di calore che risulterobbe dal raggiamento, si mette nel cregiuoto nu pezzo di carbone poroso, in conseguenza guero condustro del
calore, che abbito la forma del cregiuoto melasimo, e si riengioper il sito
che si deve rirealdare esternamente con un pezzo di carbone, nel quale
sais siolanto un'apertras corrispondente al punto che vuolai esporre. Allora si da al platino una calda sudante, e dopo avere alternativamente
matella lo e riscaldato il luogo forsto, non ne rinane più traccia,

2.º l criginoli d'argente or non molto ai adoptrano, perché ao essai finibili. Tuttais convinea averne almen uno per fonderre la potasa cantitica, per preparare la barite caustica col nitrato bariteo, per rendece infaccabili dai reagenti i minerali scomponibili sol, tanto con la calcinazione con la potasa caustica, come son quelli di sitagno e quelli di zironi. Il crogiuolo di argento devest riscaldare con molta circaspeaione, affinche non si fonda, e de meglio ani metterlo sopra una grasa lampana a spirito di vino, il cui calore è bastante per la maggior parte delle calcinazioni che si eseguiscono in la modo. Il crogiuoli d'argente non resistono ad alcun acido. Si nettano coll'arena, come quelli di platino. L'argento è soggetto a cristallizzare, quando tiensi molto tempo rovente; la supericie del crogiuolo rendesia allora come ammaccuta e fragile nei punti cristallizzare, quando tiensi molto tempo rovente; la supericie del crogiuolo rendesia allora come ammaccuta e fragile nei punti cristallizzare, quando tiensi molto tempo rovente; la supericie del crogiuolo rendesia allora come ammaccuta e fragile nei punti cristallizzare, quando tiensi molto tempo rovene martellando l'argento, '

5.º 1 eraçinol di porcellona servono poco, tranne quelli che sono piccolissimi e sottilissimi. È difficile riscoladare i crogiuoli grandi ron bastante precsusione che non si fendano, e ciò accade quusi indibilintente quando si rafferdadano. Si fabricano a Berlino dei croginoli di porcellana piccolissimi e sottili, della tenuta di circa un'onci d'acqua. Si possono adoperare in molte occorrenze, e specialmente a roventare gli ossidi metallici che a contatto col platino si ripristinano facilmente, a fondere gli ossidii metallici col e solfobasi ; cc.

4.º Crogiuell di argilla refrattaria. a. Crogluoli di Assia, così chiamati perchè si fabbricano in Assia, a Gross-Almerode. Ve ne ha anche di simili a Waldenbourg, e in altri paesi; ma non sono egualmente buoni. I più grandi sono rotondi , e si vanno restringendo verso il fondo; i più piccoli sono triangolari superiormente e rotondi inferiormente, come nella fig. 12 , Tav. VII. Diconsi anche crogiuoti in pila , perchè sono di grandezze diverse e graduate in guisa da poterli introdurre l'uno nell'altro; cinque o sei di questi crogiuoli formano una pila. Essi hanno un colore grigio-giallognolo, e sono un poco ravidi al tatta; debbono essere sottili, di pasta omogenea, e cotti in modo da offrire lo stesso grado di durezza in tutte le parti. Quando si battono superiormente, tenendoli pel fondo, debbono dare un suono chiaro. Si prescelgono quelli che non hanno macchie nere. Per adoperarli, è necessario prima riscaldarli, e lasciarli raffreddar lentamente. b. Croginoli di Helsingborg. Si costruiscono nella fabbrica di gres ad Helsingborg , coll'argilla refrattaria che ivi si trova. Somigliano ai crogiuoli di Assia , ma sono più doppi : perciò si rompono più facilmente. Il loro colore è grigio-rosso. Si possono sostituire a quelli di Assia, essendo pressochè ugualmente refrettari. c. Si fubbricano, da noi stessi, altri croginoli perfettamente refrattare con argilla refrattaria, prendendo una parte di questa terra, calcinandola e riducendola in polvere fina , poi impastandola con un' altra parte di argilla non calcinata, e formandone una pasta duttile e assui tenace. A tal uopo prendonsi parti eguali di argilla calcinata e non culcinata e poi si aggiunge un poco di acqua e s'incorpora la pasta con un grosso pestello; indi si copre con una tela bagnata, si luscia in quiete per ventiquattr' ore, si pesta di nuovo per un' ora, si abbandona una seconda volta a sè stessa coperta di una tela umida; sì continua a tratturla così, finchè si è resa bastantemente maneggevolc. Occorrono per ciò quindici giorni o tre settimane; in generale, più si tratta in tal guisa, meglio essa riesce : tuttavia si può, occorrendo, adoperarla dopo un tempo più breve. Si costruiscono poi con questa argilla umida i crogiuoli , adoperando uno stampo particolare, figura 13 e 14, Tav. VII. aa è un forte anello costruito con la legaadoperata pei caratteri da stampa, perfettamente cilindrico al di fuori, e un poco conico internamente , la cui apertura più larga è alla sommità. Quest' auello si adatta perfettamente in un incavo futtosi in un pezzo di legno alquanto duro , bb , che serve di fondo allo spazio formato dall' introduzione dell' anelle. Questo spazio circoscrive l' esternaforma del croginolo. La cavità interna si ottiene con un conio di legno tornito, cd, fig. 13, nella cui estremità inferiore v' è perfettamente nel centro un'asta di ferro de alla quale corrisponde, nel centro del pezzo di legno, un foro avente superiormente una piastrina di ottone fg , introdotta nel legno medesimo. L' oggetto di una simile disposizione si è che premendo il conio, esso trovasi rifenuto nel centro dell' anello. Allo stesso oggetto, l' anello offre superiormente un incavo circolare hi, nel quale entra esattamente il conio quando è compresso contro l'argilla. Ne risulta che lo spazio rimasto tra il conio e l'anello , il quale spazio è appunto la forma del croginolo , è uniforme in tutte le sue parti. Per costruire un crogiuolo si ungonocon un poco d'olio la superficie interna dell'anello e quella del conio, poi s'introduce nell'anello un pezzo di argilla impastata, bastantealla costruzione di esso; indi si adatta il conio giraudolo dolcemente, in guisa che l'asta di ferro entri nel foro fg., e si spinge finche l'orlo combaci coll'incavo hi, praticato all'estremità saperiore dell'anello. L'argilla eccedente esce per effetto della pressione, e si toglie. Dopo ciò, si ritrae il conio, girandolo dolcemente intorno il suo asse ; togliesi poi l'anello dalla sua base di legno, e si fa uscir il crogiuolo mediante un cilindro pur di leguo che si adatta perfettamento nell'apertura inferiore dell'anello. Il foro che trovasi nel fondo del crogiuolo, si ottura introducendo un piccolo citindro di argilla umida rotolato tra le dita e bagnato nell'acqua. La perzione di quest'argilla che sporge al di dentro e al di fuori , si appiana col dito bagnato, e si uguaglia la superficie del crogiuolo parimenti con un dito bognato nell'acqua. Così costruito si fa seccure, prima per quarant' olto ore circa alla temperie dell' aria , cioè a 15 o 20 gradi, poi sopra una stufa calda e per ultimo in un bagno-di sabbia riscaldato. lentamente. Non è necessario di cuocesto prima di adoperarlo. Il eaDECOZIONE.

perchio del cregiuolo si costruisce con un disco di carbone taghisce ilimato in modo clue yi entri esistamente y poscia se ne ricopre la parte esterna con la incedesima argilla, e si pone sopra il crogiuolo ; quest'i intonaco di argilla impediace che il carbone ei abbrucci. Simili cregiuoli resistono allo atesso calore del platino all'incirca senza fondersi, e resistono pure bensismo al massimo calore dei
fornelli a vento e delle fucine, anche quando si adopera il cosò. Il me generia e, usani peco oggiti l' cregiuto di argilla nei l'anciente
più parte dei casì. Le circostanze in cui adoperanti tuttavia sono le fasioni dei mettili e gli assaggi di ripristinazione, inseguibili nei crogiuoli di platino. Servono anche in vece di catini, per porvi l'arena
mella quale si risceldano piecole storte o piecoli matracci che vegitionai expore ad un calore rovente; si usano. come sostegni dei cregiuodi di platino, ponendoji rovessisi sulla graticola del fornello, e met-

tendori sopra il crogiuolo di platino ( V. Sostracto ).

La ragione per cui or più non si adoperano i crogiuoli di argilla, benche costino pochissimo, si è perche si fendono assi facilmente, e vengono intaccuti dal maggior numero delle sostanze che vi si fanno fondere, alterandone la purezza, e finalmente perchè non si perviene giammai a nettati tanto, da poter servire in una seconda operazione. Essi raffeedandosi si fendono facilmente, per cai conviene la-

sciarli nello stesso fornello.

5.º Croginoit di piombeggine, detti anche eroginoil di Ips o di Passau, perchè in questi luoghi vennero da molto tempo fabbricati i migliori. Sono costruiti con tre o quattro parti di piombeggine în polvere fine e une parte di buona argilla, ridotta in massa corrente. Adoperansi di rado nel-lavoratori. I lavoratori în metallo ne finnno il malaggio uso. Costano assai pit dei croginoli di argilla; ma hanno il vanlaggio di resistere assai meglio al fuoco, di non fendersi facilmente e di
poter servire per molto tempo. Non vi si possono fondere i sali perchò
ne vengono prontamente penetrati. Quando hanno ceritto lungamente, il carbone della piombeggine si abbrocia alla loro superfice, per
cui divengono rossi, senza che la piombeggine persitro rimanga distrutta nel loro interno. Se ne trovano in commercio di differenti
grandezze, indicate da un numero posto nel fondo di ciascuno di essi.
Decarratar, vuod dire travasare un liquido chiaro, o depochè le

sostanze che lo intorbidavano si sono depositate al fondo del vaso.

DECOMPORRE, Riducendo un corpo nei suoi principi costituenti,
si dice, decomporlo nel senso che i chimici danno a questa parola.

Dizconoxia. Chinnasi così, in farmacia, una dissoluzione ottennta facendo bolline coli acqua qualche asotanas regetale o animale. Una ricetta ordinaria per le decozioni di sostanze vegetali, è fare bollire un oncia di queste sostanze con na litto di acqua, finche il liquore sia evaporato al punto, che dopo la feltrazione si trovi ridotto alla meta circa. Se le sostanze sono cari, se ne prende una minor quantità. Le farmacopee preservono la dose che devesi adoperare di ciascona. Con le sostanze peco solobili i, al prende una maggior quantità di acqua, per farne evaporare di più darante l'ebolizione che, in tal caso , devesi continuase più luagamentita.

Decarpitana, Si dice delle sostanze che crepitano con istrepito quando si riscaldano, come il cloruro sodico, il solfato potassico.

Deplocisticane. Espressione adoperata nella chimica flogistica, la quale, tradotta nell'attuale nomenciatura, vuol dire combinar coll'ossigeno, cioè ossidare.

DIFLEMMARE. Espressione chimica ora non più in uso, la quale sarebbe un sinomino di concentrare. Essa deriva dalla voce flemma, ( mucus ) con la quale gli antichi chimici distinguevano l'acqua esistente

in un liquido acido o spiritoso.

DISSECCARE. Dopo le feltrazioni e i lavacri, è sovente necessario disseccare la sostanza rimasta sul feltro. Si comincia a por questo feltro con diligenza sopra una carta sugante, o senza colla e si la poi seccar al calore. Nelle esperienze che non richiedono una grande precisione . la maniera più facile è porre il feltro bagnato sopra un mattone, il quale assorbe la maggior parte dell'acqua. In inverno si diseccea un feltro sopra la stufa, ove si abbia una temperatura di 40 a 65 gradi. Si dissecca anche benissimo sopra una piccola lampana ad olio in un piattello , oppure in un bagno-maria ( V. BAGNO-MARIA ). La disseccazione è meno sicura in un bagno di sabbia , perche il calore può aumentarsi più del bisogno.

Si possono anche disseccare i corpi con la campana d'evaporazione o col disseccatore ( V. Evaporare ). A tale oggetto Brunner ha immaginato un istromento particolare commodissimo. Si prende una boccia di vetro a largo collo avente un turacciolo smerigliato. Al centro della superficie inferiore del turacciolo si pratica un foro nel quale si luta un piccolo uneino per potersi appendere un anello sostennto da tre fili di ferro , come l'indica la fig. 11 , tav. V. Sul fondo della boccia si versa dell' acido solforico concentrato e sull' anello si mette il vaso nel quale si trova il corpo da disseccarsi. Otturata la boccia si mette, a norma del bisogno, in un luogo più o meno caldo, an-

che in un bagno-maria.

È raro però che si possono aver boccie a collo così largo da potervisi intrometter vasi di 3 a 4 pollici di diametro. Per questa occorrenza io adopero un bicchiero ordinario il cui orlo superiore sia stato tugliato sulla mola, lo copro con lastra di vetro tersa e procuro di render la giuntura perfetta con sevo. Al centro di tale lastra si trova un foro chiuso con turacciolo di sughero e destinato a sostenere l' ancllo di che è parola, come lo mostra la fig. 12, tav. V. È necessario di esporre il bicchiero ad una temperatura elevata, si toglio un poco, il turacciolo per dare uscita all'aria dilatata, la quale, senza questa precauzione, potrebbe uscire sollevando la lastra di vetro.

Allorche è necessario di toglicre tutta l'umidità adopero un bagno-maria, disposto nel modo seguente :

ABCD ed EFGH , tav. VII , fig. 31 , son due caldaie di rame d'inuguale dimensione. La caldaia esteriore può rontener due litri e mezzo a tre litri, e la caldaia interiore due terzi di litro ad un litro. Nella loro parte superiore sono unite da una lamina circolare di rame, di maniera che lo spazio compreso tra esse sia perfettamente chiuso. In questo spazio si fa bollir l'arqua , che si può introdurre pel cannello K, e fare uscire pel robinetto posto in D. Sopra uno de lati e da sopra alla caldaia ABCD s'introduce una canna di rame, piegata nel modo indicato dalle lettere IMH, e che si apre al lato opposto in H, nel fondo della caldaia inferiore EFGH. L'aria-che si fa passare a traverso questa canna esce in H, avendo già acquistato la temperatura di 100°, perchè la canna è circondata d'acqua bollente in un lungo spazio. La caldaia interiore è leggermente coverta da un coperchio L. In B trovasi un' apertura in forma di tubolatura atta a ricevere un cannello di vetro. Allorchè vuolsi disseccare una sostanza qualunque in questo apparato , s' introduce l'acqua nella caldaia ABCD fino all' altezza delle linea punteggiata, e si fa bollire mercè una lampana a spirito di vino. È commodo di mettere nel cannello K un turacciolo di sughero provveduto d'un cannello di vetro ricurvo, mercè del quale si possa, quando si voglia, condurre fuori o condensare i vapori. Si adatta nell'apertura I una canna di vetro precedentemente ripicna di cloruro calcico in pezzetti e che si fa lentamente attraversare dall' aria atmosferica : questa giunge allora nella caldaia EFGH al massimo di secchezza ed alla temperatura di 100º ed esce per le commessure del coperchio. Mettendo quest' apparato sulla tavola rappresentata tav. IX, fig. 8, l'introduzione dell'aria si fa facilmente con un mantice. Io introduco le materie che voglio seccare in un crogiuolo di platino, che corico al fondo della caldaia per favorire la rinnovazione dell'aria nell'interno del crogiuolo. Metto poi il coperchio sul erogiuolo, che situo sotto una campana di vetro; al di sopra di un vaso contenente acido solforico concentrato e ve lo lascio raffreddare: inseguito lo peso. Per poco che il coperchio chiuda bene, il crogiuolo può restar molto tempo sulla bilancia prima di penetrarvi l'umidità. La materia che conteneva è perfettamente secca quando sottoposta ad una seconda operazione di simil natura , il crogiuolo non cambia di peso, È abbastunza facile di scacciar l'acqua igrometrica : ma occorre spesso molto tempo per iscacciar l'acqua combinata. Giova d'incominciare a disseccar le materie, per quanto più si può perfettamente, sul piccolo bagno maria precedentemente descritto.

Verun altro apparato può adoperarsi invece di questo quando trattasi di disseccar feltri ed il loro contenuto, per pesate esatte. La disseccazione interno delle storte, dei matracci e dei lunghi

cannelli di vetro, offirebbe qualche difficoltà senza la seguente precuatone, che è semplicissima: si riscalla il rase di vetro, poi s'impira laria contenutavi mediante un cannello di vetro introdottovi internamente; a talmodo si toglic facilissimamente l'acquari dotta allo stato di gas col calore.

Distributa. Operazione chimica con la quale si separa un liquido volatile delle sostanze che sono meno violatili di esso, e s'i arccoglic per adoperarlo ad altri usi. Non è moltissimo che si conocce l'arcte della distillazione, e si crece che sia stata scopretta digli Arabi z certo è che di verse antiche denominazioni di apparati distillazori sono di origine araba, per esemplo ; la roco lambico. Discordide, 3

te della distillazione, e si crede che sia stata scoperta dagli Arabi ; certo è che di crese antiche demoninazioni di apparati distillatori sono di origine araba, per esempio, i la voce lambicco. Dioscoride, uno dei più celebri farmaciti di Grecia, non avva alcana idea della distillazione; trasma epella che una supgras fredita, tenuta per qualla distillazione; trasma epella che una supgras fredita, tenuta per qualla distillazione; trasma epella che una supgras fredita, tenuta per qualca poscia se ne può aprenere l'acqua allo stato liquido. Le prime nosioni salla distillazione trovansi negli scritti del medico arabo Alfinzes,

160

il quale paragona il reumatimo del cervello ad una d'atilizzione. Lo stumaco, egli dice, è de scuerbrite, la testa n' è il cepitello, e il mao è il refrigeratorio pel quale il prodotto della distilizzione cola a co-cia a goccia. Da colo si comprende che questa operazione era conosciuta ai suoi tempi. Da un mezzo secolo circa essa ottenno importanti micitioramenti.

lo parlerò succintamente degli apparati che servono alla distillazione in grande ed in piccolo; e:, quanto dirò a tal proposito, ricordo espressamente non doversi considerare come una istruzione pei distillatori in grande, ma semplicemente per offrire agli studenti un'i-

dea teoretica della distillazione.

Allorché questa operazione si eseguisce în grande; come nelle fabbriche distillatorie dell' acquavite, dell' aceto, e dell' acqua comune che usano i farmacisti, l' apparato è composto di tre parti, la cui forma ba la maggiore influenza sul risultiamento. Queste parti sono la ccurbite, i l'appiello, e il refrigeratorio.

a. Vent'anni addietro davasi generalmente alla cucurbita una forma poco conveniente. Essa era di una profondità doppia della sua larghezza. Siccome la rapidità con cui un liquido si evapora è in ragion diretta della estensione della sua superficie , e siccome la proptezza con cui esso bolle è proporzionale all'estensione della superficie riscaldata ed alla poca spessezza dello strato di liquido sopra il fondo della stessa cucurbita , ne segue che essa dovrà evaporare tanto più facilmente un liquido, quanto più largo sarà il suo fondo, e meno alto il liquido stesso; quindi dando alla eucurbita queste due qualità si risparmiano proporzionalmente il tempo e il combustibile. Dacchè , nella più parte dei paesi , la fabbricazione dell'acquavite è aggravata di uua imposta che si calcola dalla quantità dei prodotti ottenuti è e che questa quantità viene determinata dalla grandezza della cucurbita e dal volume del liquido spiritoso che si può distillure, supponendola scinpre in azione, vi sarebbe un maggior profitto pel fabbricante, potendo raddoppiare il produtto ottenuto con una caldaia della medesima capacità. Potrebbesi dire allora che l'imposta sopra l'acquavite divenne una cagione di perfezionamento per gli apparati che servono a fabbricarla. Alcuni distillatori della Scozia, bene istruiti nei principi della scienza, costruirono perciò delle cucurbite che producessero la maggior quantità di acquavite nel minor tempo possibile , e servendosi di caldaie venti ed anche trenta volte più larghe che alte, facevano duecento e quattrocento distillazioni in ventiquatte ore, ottenendo così molto più di acquavite che prima con altre caldaie aggravate della medesima imposta, e di altra forma men vantaggiosa. Queste cucurbite sono conosciute col nome di caldaie scozzesi. Il loro uso si è introdotto in Isvezia nell'anno 1805; ma il governo le proibi tosto, perché defraudavano il dritto della tassa: Relativamente alla forma del fondo della cucurbita, tutti generalmente or convengono di renderla cons essa, e riguardano questa forma più vantaggiosa di quelle che hanno il fondo piano o concavo.

b. li capitello si assoggettò pure a molti engiamenti. Quello adoperato in Isvezia, trenta a quarant'anni prima, aveva ugualmente forma svanteggiosa. Dall'orio superiore del capitello partivano, per

170 condurre i vapori , tre corti cannelli. Esso aveva il grande inconveniente che la superficie del capitello venendo continuamente raffreddata dall' aria , gran parte del vapori sollevatisi coll' ebollizione si condensavano e ricadevano nella caldaia, per cui ritardavasi l'operazione. Conosciuto l'inconveniente, si cangiò la forma del capitello, e si praticò tutto all'intorno del collo un canale da cui usciva il cannello conducente il distillato. A tal modo si ottiene che tutto quello che si condensa nel capitello stilla pel cannello, e siccome questo progredisca inchinandosi, il liquido cola invece di ricadere nella caldaia. In appresso si conobbe non esservi alcun vantaggio che il capitello sia grande , nè che si operi in esso alcuna condensazione. Perciò or si fa piccolissimo, oppure non si adopera che un solo cannello di rame ricurvo, la cui estremità più larga si adatta esattamente all'apertura della caldaia, e la più piccola al refrigeratorio. In generele un capitello di questa forma non dev' essere troppo piccolo, anzi quanto più larga è l'apertura inferiore, tauto minor resistenta si oppone al vapori che deb-bono entrarvi ; inoltre la superficie che si raffredda in un largo cannello è minore che in un cannello più stretto, relativamente alla quantità di vapori che vi entrano.

. c) il refrigeratorio è la parte nella quale si condensano i vapori, e si riducono allo stato liquido. Nelle antiche caldaie , il refrigeratorio era formato di cannelli dritti, che attraversavano un vaso di legno picno di acqua o di ghiaccio; ordinariamente adoperavansi due o tre di questi cannelli, accondo che il capitello aveva esso pure due o tre canne. Il cammino che i vapori percorrevano in tal caso era assai breve . e ne risultava che nei mesi dell' anno in cut non eravi gbiaccio , la distillazione non potevasi eseguire senza perdita considerevole, perchè gra parte di questi vapori attraversava il cannello prima di condensarai. Quindi si modificò la forma del refrigeratorio, e invece di tre cannelli ae ne fece un solo, rivolto cinque volte, ed'anche più, in ispirale, che restringevasi inferiormente come vedesi nella fig. 2, tav. X. Ouesto cannello immergeva in un mastello pieno d'acqua. Fu questo un grande perfezionamento che usasi generalmente oggidì. I suoi vantaggi consistono nell'essere il raffreddamento compiuto, benchè si possa nettarlo internamente con molta facilità; ma è difficile costruir questo cannello ricurvo, e più difficile ancora saldarlo quando si rompe. Simili inconvenienti domandaron nuove in dagini all'oggetto di trovare altri refrigeratori. egualmente buoni e di più facile escenzione. Norberg ne inventò uno nel 3790, per la fabbricazione del quale egli ottenne un privilegio esclusivo. Il suo refrigeratorio consiste in un sottile parallelepipedo voto, o in una capacità assai stretta, chiusa da due facce larghe e quattro strettissime ( Tav. X, fig. 3 ), il quale è immerso in un mastello, e circondato di ghiaccio o di acqua. Ma prima che questa scoperta venisse generalmente adottata, Fadda imaginò un altro apparato ancor migliore . e ne lasciò il libero uso all'arte dei calderai. Questa circostanza e la costruzione più vantaggiosa del nuovo apparato, fecero obbliare quasi totalmente quello di Norberg. Il refrigeratorio di Gadda, fig. 4 consiste in uno spazio molto ristretto, formato dalle parieti di due coni tronchi di rame laminato , introdotti l'uno nell'altro , superiormente ed inferiormente chiusi da due anelli circolari, come indica la figuDISTILLARE.

ra : tra l'uno e l'altro cono vi è una capacità vòta. Questo spazio vòto, nel quale i vapori debbono condensarsi, è più largo nella parte superiore, perche i vapori in questo sito sono ancora caldi e più dilatati ; esso va diminuendo inferiormente. I vapori vengono condotti nel refrigeratorio da una larga canna, e il liquore condensato cola inferiormente per un piccolo cannello. Il fondo di esso è inclinato verso questo medesimo cannello, e, affinchè v'abbia la stessa facilità di nettarlo che ha il cannello in ispirale , la sua inclinazione deve essere almeno di sei a dieci gradi , per cui in esso non rimanga alcuna porzione di liquido. Quest'apparato è sostenuto da tre piedi di ferro, entro un mastello di acqua. Quando vuolsi cangiar l'acqua, durante la distillazione, si versa la fredda nello spazio voto per cui va al fondo senza unirsi coll' acqua calda, mentre un' eguale quantità di acqua calda può uscire da un cannello praticato alla sommità del mastello. Rinnovando l'acqua frequentemente, non occorre più l'uso del ghiaccio.

Un altro refrigeratorio venne immaginato da Weigel, Consiste in uno spazio sottile , della forma d' un parallelepipedo , largo e lungo, costruito di lamine di rame, nel quale entrano i vapori per condensarsi. Esternamente è circondato da un astuccio di legno o di rame laminato che , secondo la diversa grandezza dell'apparato , lascia un voto bastante perchè siavi un mezzo pollice fino a più pollici di acqua intorno al parallelepipedo. Si riempie questo spazio di acqua, e inclinando l'apparato in modo di farlo pendere dal lato del cannello del capitello , s' introduce dell' acqua alla sua sua estremità inferiore , mediante un cannello perpendicolare; la pressione della colonna, di acqua contenuta in questo cannello scaccia continuamente l'acqua dalla parte superiore dell'apparato, daddove essa cola per un altro cannello particolare. La fig. 5 ne rappresenta lo spaccato; e la fig. 6 lo mostra veduto di faccia ; vedesi il parallelepipedo nel quale passano i vapori circondato dall' astuccio contenente l' acqua raffreddatrice. Quest' apparato raffredda perfettamente con la minor quantità di acqua possibile ; perchè si può regolare l'introduzione dell'acqua in modo che quando esce sia sempre a 60°; l'esterno del refrigeratorio è caldo toccandolo a due pollici di distanza dalla sommità, ed è freddo quattro pollici al di sotto. Siccome risulta una grande facilità nell' opera quando si possa raffreddare con la minor quantità di acqua possibile, si combinò l'idea di Weigel quella di raffreddare con una corrente continua di acqua, con la forma più vantaggiosa di Gadda. Ne venne che il mastello in cui è immerso il refrigeratorio, può essere assai piccolo, e in conseguenza si può costruir di rame. L'acqua fredda viene condotta da un cannello posto lateralmente il quale termina al fondo del mastello; quest'acqua s' innalza a poco a poco, raffredda lo spazio che contiene i vapori, ed esce calda per un cannello adattato verso l'orlo superiore. Mediante un robinetto, pel quale entra l'acqua contenuta in un serbatoio di legno superiore, si può regolare l'introduzione dell' acqua fredda, secondo che lo richiede la distillazione. lo riguardo questo miglioramento come uno dei più importanti tra gli apparati di condensazione finor conoscinti. La fig. 6 rappresenta una delle migliori costruzioni secondo questo principio, come venne esquita a Stochkolm. ABCD è un grosso clindro di rame, EFGH un autro clindro di rame più picelo è, questi du eciliadri sono riuniti inferiormente da un anello circolare di rame, in guisa che lo apsio compreso tre esti più riempiris tobalunente di acqua, la parte media EFGH è, al contrario, aperta superiormente ed inferiormente.
Ponesi nello spazio, compreso tre questi clindri, il refrigeratorio IML,
costruito secondo i principi di Giòdia: l'acqua fredda giunge pel cannello guernito di un inbuto, e cola per K. Esse see calolissima, per
cui è necessario chiudere l'apertura AEXB con un coperchio, poiche
senza questa precausione la dituliferta si riempirche di vapori d'acqua.
I vapori alcoolici entrano in M, e il liquido condensato cola pel cannello L.

Quanto abbiamo detto si applica ai reffrigeratori in generale. Per la condensazione dell'acquavite in particolare vennero immaginate, in questi ultimi tempi , molte modificazioni , tra le quali quella d'Isacco Berard è una delle più semplici, e che meglio soddisfa all' oggetto. Essa è stàbilita sul principio che l'acquavite conserva la forma di vapore ad una temperatura a cui l'acqua si condensa, cioè tra gli 80° e i 100°. In conseguenza adoperando in una fabbrica di acquavite due refrigeratori , uno dei quali capace di raffreddare soltanto ad 80°, o poco più, non si condenscrebbero in csso che i soli vapori acquei, mentre lo spirito passerebbe in istato di vapore nel secondo refrigeratorio ove condenserebbesi; quindi si potrebbe a tal modo distillare ed anche rettificare l'acquavite allo stesso momento, il che sarebbe vantaggioso per più ragioni. Berard ci pervenne nel modo seguente. I vapori del capitello entrano in un condensatore, della cui costruzione si può acquistare un' idea osservando la fig. 7, Tav. X; AB rappresenta un parallelepipedo di rame laminato, nel quale i vapori entrano in A ed escono da B. Per prolungare il cammino da percorrere , lo spazio del parallelepipedo è diviso con diaframmi disposti in modo che l'uno lascia passare i vapori dalla parte inferiore e l'altro dalla parte superiore, come indica la direzione delle frecce nella figura. Quest'apparato è immerso in una tiuozza ripiena di acqua alla temperatura di 80° ad 82°. In esse condensansi i vapori acquei che accompagnano lo spirito; ma siccome l'acqua condensata ricmpirebbe presto tutto l'apparato, i diaframmi hanno un piccolo buco a traverso il quale quest' acqua cola e ritorna un'altra voltà nella caldaja pel cannello CD. Non essendo essa totalmente spogliata di spirito, a tal modo questo stilla di nuovo, e sc ne evita la perdita. I vapori che escono in B vengono condensati in un refrigeratorio ordinario e ottiensi uno spirito il cui peso specialmente è circa o,86.

Nelle piecole distillazioni nisvasti altra volta un refrigeratorio posto al di sopra del medisimo capitello, il quale in tal caso chiamavasi testa di Moro. La figi. 8 ne rappresenta uno. Esso non è che un capitello che costituisce il fondo d'un secchio di rame nel quale si versa dell'acqua fredda, e vi si rinnova a proporzione che riscaldasi.

Nella distillazione dell'acquavite si suole raccoglierla per l'orificio del cannello refrigeratorio in un vaso posto al di sotto ove entra in un imbuto aperto. A isi modo devesi perdere molto alcoole. Ma siccome non si può lutare ermeticamente il vaso al cannello del refrigeratorio, è meglio adoperare un cannello di rame ricurvo, che si adulti esatlamente all'orificio del refrigeratorio medesimo, e conduca il prodotto della distillazione nel vaso posto al di sotto, in modo che lo spirito non si trovi punto a contatto coll'aria continuamente rimorata,

il che basta per evitare l' evaporazione.

Le distillazioni in piccolo per le esperienze chimiche si fanno ordinariamente in vasi di vetro , detti storte ( Vedi storta ). È raro che richiedano apparati di condensazione particolari. Si luta un matraccio di vetro alla storta; s' immerge questo matraccio, se occorre, in un vaso contenente dell'acqua fredda, o in una mescolanza di acqua e di ghiaccio, e si ricopre con pannilini bagnati. Un' altra maniera assai semplice di raffreddare i recipienti di vetro è quella di porre sopra di essi un imbuto pel quale si lascia cadere continuamente un sottile filetto di acqua a goccia a goccia sulla superficie coperta con un pezzo di tela, come vedesi nella tav. X, fig. q, A è una storta riunita col recipiente B; il recipiente è coperto con nn pezzo di tela a più doppi, e trovasi posto nella coppa C, sostenuta come vedesi in E; D è un imbuto al cui collo è attaccato un robinetto di ottone. In mancanza di questa guarnitura di ottone si può adoperare un imbuto di carta, pel quale colì l'acqua a goccia a goccia. Quando nella coppa si è raccolta troppa acqua, si toglie con un sifone.

In simili distillazioni, è essenziale che si condensi il mieno posbible di vapore nella volta della storta, perchè il liquido rieaderebbe, e non vi sarebbe che una semplice circolazione tra le parti superiori e le inferiori. Perciò la volta della storta, quando si distillano liquidi poco voltali , devesi tenere coperia a piccola distanza, per gurentiria dal contalto dell' aria. Adopersai una coperta di cartone sottile essendo cesso poco conduttor del calore. Nelle distillazioni a fuoco nu-

do conviene usare un pezzo di lamierino.

La fig. 17, tav. XI, rappresents un appratto di distillazione vantaggiosismo pel kuoratori chimici. Il refrigeratorio che ne fa parte  $\lambda$  adatabile alla distillazione in grande come a quella fa piecolo. Convince specialmente per la distillazione del liquidi volatilissimi. È formato d'una canna di vetro alce di 2 a 5 pieti di linghezza e di circa 5 (4) di pollice di larghezza, assotitgilata in  $\delta$ , come l'indica la figura. Mercè furuccioli di sapheri forati a dadta in un altre canna cd' che può del pari esser di vetro, ma che ordinariamente si fa di latta o di zinco. Questa canna esterna ha circa 5 a 4 pollici di diametro. Lo spazio violo tra le due canne è attraversato da una corrente d'a equa fredda. Questa s' introduce con un imbato c, c quando si è riscaldata cola per la canna f. In molti casi può riuscie vantaggiono fare immergere f'e estremità dal becco è nel prodotto della distillazione.

Una delle più difficili distillazioni nelle storte è quella dell'acido sollorico, per cui ne faro parola. La grande difficoltà dipende dall'escere l'acido sollorico poco volatile, e perchè nella distillazione cade al fondo della storta del sollato di ponabo. Per l'esistenza di questo asle la chollizione succede a scosse, simili a piecole esplosioni , eche possono romper la storta do almeno gettar l'acido succensionente nel recipiente. Essendo importantissimo avere un acido solforico perfettamente puro y ai studiò di tronore un antedo per rissistivi. O ne openente puro y ai studiò di tronore un antedo per rissistivi. O ne openente puro y ai studiò di tronore un antedo per rissistivi. O ne openente

1 - 11 Cmi

174 ro la distillazione nel modo seguente : A ( Tav. X , fig. 10 ) è un cono tronco di lamierino, largo e poco elevato, nella troncatura del quale si adatta esattamente la storta B, in modo che vi entri per un terzo. Gettasi dell' arena intorno all' orlo esterno di questo cono , per impedire il concorso dell'aria tra esso e la superficie sopra la quale è appoggiato. All' intorno del cono mettonsi dei mattoni EE, e al di sopra della storta, a mezzo pollice di distanza dal vetro, si sospende un altro cono di lamierino C, della stessa forma del primo, non peraltro troncato alla sommità. La storta si riempie per metà di acido solforico, e se ne sostiene il collo con un pezzo di mattone sottile FG , poi si fa fuoco all' intorno di essa , al di dentro dei mattoni. Mantenendo il fuoco per qualche tempo con circospezione, l'acido comincia a bollire nella sommità superiore, senza alcuna scossa; e siccome il cono sospeso C mantiene calda la volta della storta, la condensazione non avviene che nel collo di essa, per cui le goccie colano e si succedono con tanta celerità che in un'ora e mezzo si può distillare una libbra di acido solforico. Il recipiente dev' esser di vetro sottile, ed è necessario che il collo della storta s'inoltri tanto che le goccie cadano non sopra il vetro, ma direttamente nell'acido già stillato. Il solfato piombico depostosi nella storta rimane al fondo e siccome il riscaldamento non si opera che lateralmente, questo precipitato non cagiona più alcuna scossa. Posteriormente io pensai di fare questa distillazione con assai meno pericolo, precipitando il sale piombico coli acqua aggiunta all' acido , decantando l' acido resosi chiaro, evaporandolo fino a perfetta concentrazione in una coppa di platino e stillandolo finalmente iu una storta sopra na fornello di coppella coperto ( Vudi fornello di Luhme ). In questa distillazione , un filo di platino posto in fondo alla storta produce eccelienti effetti, perchè la distillazione si effettua senza scosse e si ottiene un prodotto perfettamente puro.

Si chiama distillazione secca l'operazione nella quale una sostanza secca, ordinariamente di origine organica, viene esposta, in una storta, all'azione di elevata temperatura; i prodotti che distillano, e si raccolgono, consistono ordinariamente in gas, in un liquido alcalino od acido, in olio pirogenato più o meno denso, ed in carbo-

ne che rimane nella storta. Enorro. Sostanza estratta da un'altra sostanza, principalmente da. una materia vegetale od animale, in cui trovavasi totalmente formata,

e della quale non si fece che separaria. EDULCOBABE. ( V. LAVABE ).

ELETTROMETRO, ELETTROSCOPIO. Istrumento col quale si scopre l'esistenza dell'elettricità libera. Il più semplice è l'elettrometro di Bennet ( Tav. X. fig. 11 ). A è una boccia ristretta di vetro , di cui si è tagliato il fondo ; BC è un filo di metallo polito , cui è unito in B un bottone rotondo, ed in C vi è una cruna nella quale passa una sottile foglia d' oro CD, che pende dai due lati. In faccia a ciascuna di queste due benderelle d'oro se ne trova incollata un'altra di stagno F.E., a fine di aumentare per attrazione la divergenza delle due foglie d'oro, quando il bottone B si accosta ad un corpo leggermente elettrico.

L' elettrometro di Volta somiglia al precedente ; invece di foglie

corpi leggermente elettrizzati.

L' elettroscopio di Bohnenberger sorpassa in sensibilità tutti gli altri , perchè invece dell' armatura posta internamente , come in quello di Bennet, vi sono due pile elettriche secche a poli opposti. La fig. 12 rappresenta la disposizione di quest' istromento. AB è un bicchiero ordinario, guernito d'un coperchio d'ottone CD, che chiude esattamente, nel mezzo del quale v' ha un'apertura ab, provveduta d'un anello, nel quale entra un cannello di vetro perfettamente verniciato abcd. Sopra questo cannello è attaccato con mastice un piccolo disco rotondo di ottone EF, al cui lato inferiore vi è un piccolo filo di metallo con un bottoncino e alla clma. A traverso il cannello passa un altro filo di metallo attaccato al centro di EF, che, immediatamente al di sotto del coperchio, entra nel bicchicro con una cruna nella quale sono sospese due benderelle d'oro gk , parallele tra loro. A lato di queste due benderelle , vi sono due piccole pile elettriche sécche G ed H invitate in due incavi oblunghi nel coperchio di ottone , per cui si possono allontanare od accostare alle henderelle d' oro. Allorche si comunica l'elettricità libera al hottone e, essa passa nelle henderelle di oro , le quali si allontanano immediatamente l'una dall'altra , però in guisa che l'elettricità contraria di una delle pile secche attrae la foglia d' oro più vicina. Se , per esempio , l' elettricità è negativa la foglia d' oro più prossima al polo positivo viene attratta da esso, il che fa conoscere al tempo stesso la specie di elettricità libera. L'istrumento di Bohnenberger diviene anche un honissimo condensatore, per l'uso che si può fare del disco di ottone IK, il quale è attaccato ad un manico non conduttore, e la sua faccia inferiore trovasi ricoperta d'uno strato sottile di vernice di gommalacca. Quando si poue IK sopra EF, e si tocca il bottone con un corpo elettrico, appoggiando allo stesso momento il dito sopra IK, lo strato di resina si carica; sollevando IK, l'elettricità divienc libera in EF, e si manifesta nelle foglie d' oro. Con tale istromento, le esperienze di Volta sull' origine dell' elettricità per contatto riescono perfettamente. Hare vi fece un cangiamento ; egli non adopera che una sola foglia d'oro ed uua sola pila secca, posta ad augolo retto, in faecla all'estremità inferiore della foglia d'oro, e mobile in guisa che si possa cangiarne la distanza.

ELISSIAE. Termine farmaceutico che significa dissoluzione non limpida nell' alcoole. Le soluzioni limpide si dicono tinture.

EMPIREUMATICO. Espressione adoperata parlando dei prodotti della distillazione secca delle sostanze organiche.

EPATICO. Si dice del corpo che contiene del solfido idrico od una solfobase alcalina, per cui esala l'odore di uova fradicie.

Estanto. Denominazione farmaccutica che si dà alla mescolanza di materie solubili; nell'acqua o nell'alcoole, oltentala facendo boblire qualche pianta secca con uno di questi liquidi, o spremendo delle piante fresche, e de vaporando il succo spremuto, oppure la decozione, fino a consistenza sforopposo.

in y Genigle

ETICHETTA o Polizza. Chiamasi così nei lavoratori, l'iscrizione che ponesi sopra le boccie, in generale sopra tutt' i vasi che servono a conservare qualche sostanza. La più semplice maniera di fare è quella di scrivere sopra un pezzo di carta che poi a incolla sui vasi. La miglior colla a tal nopo è quella che si ottiene facendo ammollire e hollire la colla dal falegname nell'aceto forte, e inspessendo la massa, mentre bolle, con farina di frumento. Essa incolla benissimo, e st può conservar molle, senza che si putrefaccia, in un vaso di bocca lar-ga, chinso con turacciolo smerigliato. A tal modo si ha pronta sempre la colla all'uopo. Alcuni vi aggiungono un poco di cloruro mercurico. Per farne uso, se ne prende un poco con una picciola spatola , si riscalda nella fiamma d' una candela , se occorre essendo troppo densa, e stendesi sulla carta. Invece di queste etichette, io scrivo sovente sopra gli atessi fiaschi o sui vasi di porcellana con una penna intinta in un color rosso , preparato a tale oggetto con ciuabro ; vernice di succino e olie di trementina. Questo colore si dissecca prestumente, l'acqua non lo toglie e , occorrendo, si può lavar facilmente coll' alcoole.

A Parigi ed a Bediño sifabbrieno boccie con le etichette di smalto bianco cotte in fornace sopra le boccie medeiume. Queste boocie sono utili per conservare i resgenti che adoperansi più di frequente, cel è necessario esserne provvocatii. lo trovai anche comodo di fare porre sulle boccie un fondo di smalto bianco sensa iscrizione, sopra il quale io servivo poi col colore teste indictaco ; a tal modo si può

come si vuole cangiare l'iscrizione.

Eupionerno, Istromento che serviva in origine a determinare la quantità di ossigeno contenuto nell'aria atmosferica, il quale si può adoperare ugualmente nell'analisi di tutti i gas che si possono abbruciare col gas ossigeno. Rispetto all' analisi dell' aria atmosferica si consulti il tom. I. Tra le diverse disposizioni date a questo istromento , quella di Mitscherlich merita la preferenza , per la sua semplicità, e per la cortezza che si ottiene nei risultamenti. La Tav. X, fig. 13, rappresenta un simile eudiometro. Esso è un cannello lungo da diciotto pollici a due piedi , di vetro assai grosso lasciatosi raffreddare con particolar diligenza nella sua preparazione; questo cannello è chiuso ad una delle sue estremità e aperto all'altra; esso ha circa quattro linee di diametro internamente. La sua capacità è esattamente divisa in parti eguali, e la divisione è scritta sopra lo stesso vetro ( Vedi pc' particolori l' articolo Misurare ). Verso l' estremità superiore, in A, vi sono due fori posti in faccia l'uno dell'altro, nei quali trovansi ermeticamente e solidamente lutati due fili di platino , non troppo sottili , le cui estremità sono ritondate ; la distanza dell'uno dall' altro è tale che può facilmente scoccar la scintilla elettrica. L'altra estremità di questi fili, quella ch' è fuori del cannello, è ricurvata ad uncino. Non molto lontano dall'orificio B, il cannello di vetro è forato di un buco bastantemente grande per poterlo chiudere ermeticamente con un forte turacciolo smerigliato. L'applicazione di questo turacciolo; al momento della detonazione, serve ad evitare qualunque perdita di gas, che potrebbesi temere a cagion dell'espansione prodotta dull' esplosione della mescolanza gassosa, e specialmente a impedire

che, quando si fa l'esperienza sopra l'acqua, l'aria atmosferica in exactificacida si unicce col gas. Siscome, per effetto della esplosione edde-la grande espansione momentanea dei gas, formasi sopra l'acqua un gran vito, sviluppansi moltissime piccole bolle d'aria, anche qualche istante dopo la detonazione, la quale aria si unisce col gas nel cannello. Quast' inconveniente si evita col turacciolo di cui pariismo. Dopo la detonazione, si true il turacciolo afficale l'acqua possa riempire il vito prodottosi. Se l'esperienza si fa sopra il mercurio, s'immerge l'istromento contenente un dato volume di mescolanza gassosa e chiaso inferiormente, in un luago cliindro di vetro, forte e più largo alla cima, figa 14, nel quale si pub d, dopo la detonazione, profondare bastantemente l'eudiometro per eguagliare i due livelli, interno ed esterno.

La fig. 15 rappresenta un altro cannello per la detonazione dell'aria atmosferica col gas idrogeno. La sola spiegazione occorrente a questa figura si è che A è un filo metallico mobile gueratio all'estremità su-

periore di un bottone.

La scoperta della proprietà che possiede la spugna di platino di determinare la combinazione dei gas ossigeno e idrogeno, ci offre un nuovo mezzo di escguire queste esperienze senza ricorrere alla combustione violenta, e con una assoluta certezza nel risultamento. Dobbiamo questa applicazione a Döbereiner. Egli concepi l'idea ingegnosa d'impastare la spugna di platino in polvere coll'argilla , farne una pasta , e ridur questa pasta in pallottoline che si fanno roventare dopo la loro disseccazione. Quando si lasciano queste palloteline sopra il mercurio, in una mescolanza di aria e di gas idrogeno, la combinazione detl'idrogeno col gas ossigeno si effettua lentamente e senza fuoco, in modo che dopo qualche tempo non rimane più che l' eccesso dell' uno o dell'altro dei due gas. Queste pallottoline servono invece dell'elettricità, almeno nelle esperienze ordinarie. Si attaccano all'estremità di un filo di ferro fino e rovente, simile alle corde di clavicembalo, e s' introducono nel gas , dopo averle fatte ben arroventare un momento prima e lasciate poi raffreddare ; quando il gas cessa di diminuir di volume, si ritraggono le pallottoline, e si misura il gas rimanente. Si sottrae il volume dell'acqua allo stato gassoso, calcolando la tensione di essa corrispondente alla temperatura , oppure s'introduce anche nel gas un piccolo pezzo di cloruro calcico attaccato ad un filo di ferro, e vi si lascia qualche ora a contatto.

Turner fece , sull'uso di queste pallottoline , alcune indagini i cui risultamenti meritano di essere riferiti.

Egli preparò delle pallottoline di peso differente e di diversa composizione, come segue:

| ٠.  |     |    |    |       |    |    | Plat | ino |     |    | Te | rra | da  | pip | e |   | \$ | ili | ce  |     |     |
|-----|-----|----|----|-------|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| N.º |     | ec | mp | roste | di |    | 5    | gra | ni. |    |    | ,   | gra | no  |   |   |    |     | . • |     |     |
|     | 2   |    |    | ٠.    |    |    | 4    |     |     |    |    | •   | ٠.  |     | • |   |    |     | •   | •   | •   |
|     | 3   |    |    |       |    |    | 3    |     |     | ٠. |    | .1  | •   | ~   |   | ٠ | ٠  | ٠   | •   |     | •   |
|     | 4   |    |    |       |    |    | 4    | •   |     |    |    | 2   |     |     |   |   | ٠  | ٠   | •   | •   | •   |
|     | 5   |    |    | ٠,٠   |    |    | 4    |     |     |    |    | 4   | ٠   |     | ٠ |   | ٠  | ٠   |     | - 4 |     |
|     | 6   |    |    |       |    |    | 2    |     |     |    |    | 4   |     |     | • |   |    | ٠   | ٠.  |     | ٠.  |
|     | 2   | ٠. |    |       |    |    | 2    |     |     |    |    | 6   |     |     |   |   |    |     |     |     |     |
|     | . 8 |    |    |       |    | ٠. | 1    |     |     |    |    | 5   |     |     |   |   |    |     |     |     |     |
|     | .0  |    |    |       |    | ٠. | 1/4  | ١   |     |    |    | 11  | 1/2 |     |   |   |    |     | 1/2 | gra | ni. |
|     | 10  |    | ,  |       |    |    | 1/:  |     |     |    |    | •   | 1/2 |     | ٠ |   |    | 3   |     | ٠.  |     |
|     | * 1 |    |    |       |    |    | 17   | 2.  | ٠   |    |    | 2   | ٠.  |     |   |   |    | 1   | ٠.  |     |     |

Le quattro prime pallottoline fanno esplosione in una mescolanza di gas ossigeno e di gas idrogeno nelle proporzioni necessarie a produrre dell'acqua, allorche la quantità della mescolanza gassosa oltrepassa un pollice e mezzo cubico. In una quantità minore, la pallottolina non si può riscaldare bastantemente per produrre l'esplosione prima che il gas sia assorbito. Il numero 8 determina pure una esplosione in una mescolanza di quattro pollici cubici. Il numero 12 opera assai più lentamente, ma la condensazione del gas è compiuta. Queste pallottoline non si alterano per l'uso che se ne fa , e , quantunque la loro efficacia diminuisca col tempo, basta arroventarle leggermente per ridonar loro la primitiva efficacia. Le mescolanze gassose che contengono poco ossigeno e idrogeno non possono infiammarsi con la scintilla elettrica tale è la mescolanza che ottiensi , per esempio , aggiungendo del gas idrogeno ad un gas contenente piccola quantità di gas ossigeno ; per determinare l'esplosione, conviene aggiungervi anche un poco di gas detonante. Questa aggiunta non è più necessaria quando adoperansi le pallottoline di cui parliamo ; poiché esse condensano perfino le ultime porzioni del gas detonante contenuto in una mescolanza gassosa. Nelle mesculanze gassose, in cui la scintilla elettrica produsse una piccola detonazione, avviene sovente che queste pallottoline condensano ancora un'altra porzione di gas. È chiaro che quanto meno la mescolanza contiene di gas ossigeno e di gas idrogeno, tanto più ricca di platino deve essere la pallottolina. Turner riconobbe coll'esperienza che è possibile scoprire a tal modo perfino un centesimo di gas idrogeno o di gas ossigeno in una mescolanza gassosa. La grandezza del cannello nel quale il gas trovasi influisce sulla rapidità dell'esperimento, si compie più prestamente nei larghi che nei cannelli stretti. Il più piccolo cannello di Turner aveva o,4 di pollice inglese di diametro interno. Turner conobbe inoltre che l'azione della scintilla elettrica veniva considerabilmente indebolita in una mescolanza di undici parti di gas ossigeno ed una parte di gas idrogeno, e che rendevasi nulla quando i gas erano nelle proporzioni di 15:1. Le pallottoline indicarono sempre la quantità esatta del gas idrogeno esistente. Allorchè il gas idrogeno era in piccolissima quantità, avveniva talvolta che il risultamento appariva un poco eccedente. Questo effetto mi sembra essere una conseguenza necessaria dell'azione che esercitano le pallottoline come corpi porosi quando sono recentemente calcinate e si adoperano prima che i loro pori si sicon riempiti di sira. Exoqua contenuta nel gas crasi tolta coll'idrato potassico prima. di mismario. Arendo Turnec applicato questo metodo all'analisi dell'aria simosferica, e gli ottenne, in esi sperimenti, 20,5, 20,5, 20,7, 23,9, 23,5, 23,7, per cento di gas ossigeno. Tali differenze sono froppo grandi; 1,4 per cento sarebbe nelo stato attuale dell'analisi un enorme fallo di osservazione, e si trutasse di materie assolutamente identiche e se non si fosse scoperta la casaria precisione. È verisimite che cò dipenda dalla porosità della pollottoline, e, adoperando larghi cannelli che dispinateabbero l'errore proportionalmente.

Questi risultamenti peraltro non si applicano che ai gas idrogeno e ossigeno puri, mescolati col gas nitrogeno. L'esistenza di diversi altri gas oppone un ostacolo all'azione delle pallottoline di platino , od anche la impedisce totalmente. I gas carburi idrici misti al gas ossigeno non vengono condensati dal platino al calor dell' ambiente, Occorre un calor più elevato perchè si produca la condensazione : essa anche si arresta, in uno spazio chiuso, prima che la mescolanza esplosiva sia consumata. Se si uniscono questi gas col gas idrogeno in tale proporzione, che l'idrogeno sia meno della metà della mescolanza, il platino non esercita azione alcana. Ma se il volume del gas idrogeno è maggiore di quello del gas carburo d'idrogeno, si manifesta un'nzione che non tarda ad arrestarsi a proporzione che il volume di quest'ultimo gas diviene maggiore. Turner non determinò coll' esperienza quale sia il maximum di gas carburo d'idrogeno che possa bruciare intieramente col gas idrogeno a tal modo. Egli dice soltanto che una volta una mescolanza di un volume di gas oliofacente e due volumi di gas idrogeno venne intieramente ossidata da una pallottolina calda, ma che non si può riguardare questo risultamento come certo in tutti i casi; egli aggiunge che un'altra volta una pallottolina di platino caldissima infiammo una mescolanza in cui il volume del gas carburo diidrico era un terzo di quello del gas idrogeno. Il gas ossido carbonico ed il gas ossigeno vengono appena sensibilmente condensati dalle pallottoline di platino fredde; si condensano meglio, ma incompiutamente, con le pallottoline calde; misti al gas idrogeno, questi due gas si comportano come i precedenti. I seguenti risultamenti delle esperienze di Turner mi sembrano meritare di esser qui estesamente riferiti.

La scintilla prodotta da una forte scarica elettrica non infiamma la nescolanza di un voluma di gas denotante e di La scintilla prodotta da una forte searica elettrica cagiona l'esplosione d'una mescolanza d'un volume di gas denotante e di

| VOLUME |                        | AOTAM |
|--------|------------------------|-------|
| 12     | Aria atmosferica       | . 10  |
| 14     | Gas ossigeno           | . 12  |
| 9      | Gas idrogeno           | . 7   |
| 9      | Gas ossido nitrico     | . 7   |
| 4      | Gas ossido carbonico   | . 5   |
| 3      | Gas acido carbonico    | . 2   |
| 1      | Gas carburo diidrico   | . 1/2 |
| 1/2    | Gas del carbon fossile | . 114 |
| 1/2    | Gas solfido idrico     | - 1/4 |
| 1.     | Gas ammoniaco          | 1/2   |
| 4      | Gas acido idroclorico  | . 3   |
| 2      | Gas acido solforoso    | . 1   |

Rispetto all' influenza delle mescolanze gassose nell'azione delle pallottoline di platino, Turner ottenne i risultamenti seguenti:

| Osi | do  | car | boni | co-  | Gas    | đo | totante. |                                                                                                          |
|-----|-----|-----|------|------|--------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | , 1 | •   | •    | •.   | •      | •  | 3        | La pallottolina di platino non ha al-<br>cuna azione a freddo, ed opera poco sen-<br>sibilmente a caldo. |
| ,,  | 1   | •   |      |      |        |    | 5        | Azione debole a freddo, distinta a                                                                       |
|     | 3   | •   | •    | ٠,   |        | •  | 7        | Azione considerabile,                                                                                    |
| Gas | del | ca  | rbot | ı fo | ssile. |    |          |                                                                                                          |
|     | 1   |     | •    | ٠    | ٠      | ٠  | 3        | Nessun' azione a freddo : azione pic-                                                                    |

colissima quando la pallottolina era calda.

Azione incalcolabile.
Azione considerabile. Il gas carburo diidrico offri quasi lo stesso fenomeno.

|       |        |      |       |      |    |            | ETAPORARE. 18:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------|-------|------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas a | oido   | 16   |       | 1    | 10 | -          | and the same of th |
|       | 1, .,  |      |       |      | ·  | 13         | Nessun'azione , ne a freddo , ne a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 1,     |      |       |      | ٠  | 18         | Azione considerabile al principio, ces-<br>sata ben tosto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -     | 1 .    |      |       | ,    |    | 37         | Come sopra, ma l'azione durò un poco<br>più lungamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ,      | •    |       |      | ì  | <b>y</b> 5 | Azione considerabile da principio, la<br>qualé si arrestò prima che tutto il gas<br>detononte fosse consumato. Basta solteute<br>uno per cento di gas acido solforoso per<br>influire sull'azione e impedirla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 7   |        |      |       |      |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gas s | olfido | idi  | ico.  |      |    | - 1        | to beautiful and a street of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in.   | 1 .    | 1    |       | 34   |    | 19         | Nessun' azione ne a freddo ne a caldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |      |       |      |    | 29         | Azione incalcolabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |      | •     |      | 1  | 99         | Azione che cesso ben tosto: uno per<br>cento di gas solfido idrico bastava per<br>impedire l'azione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gas t | cido   | earl | boni  | ico. |    |            | appears 1 aziones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |      |       |      |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 5.     |      |       |      |    | 3          | Azione compiuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 5 .    |      |       |      |    | 1          | Lo stesso, ma più lentamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1   | 5.     | ٠    | ٠     | ٠    | •  | 1          | Lo stesso: altre mescolanze più conside-<br>rabili non impedirono che si manifestasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     |        |      |       |      |    |            | l'azione ad un certo grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gas   | ossido | nit  | rice  |      |    |            | Perfettamente simile al precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gas a | ciđo   | idro | oclos | rico |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 5 .    |      |       | `    |    | 1          | Debole azione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |      | į.    |      |    |            | Azione compiuta, ma lenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 3.     |      |       |      |    | 4          | Azione compiuta e pronta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gas s | mesa   | nine |       |      |    |            | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -     | 1 .    |      |       |      |    | 3          | Nessona azione a freddo; azione forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |      |       |      |    |            | a caldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 2 .    |      |       |      |    | 5 .        | Azione lenta, ma bens) compiuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

EVAPORARE. Esposi la teorica dell' evaporazione nel tom. I. Or non ne parlerò se non perchè trattasi di una operazione molto importante , che ricorre ad ogni momento nei lavori chimici,

Azione pronja e compiuta

Si evaporane tutte le dissoluzioni all'eggetto di ottenere sotto forma solida le sostanze che contengono. Si evaporano anche le dissoluzioni assai diluite per precipitarne qualche sostanza, perchè un precipitato raccogliesi più difficilmente in una grande quantità di liquido che in una piccola.

L' evaporazione si fa, col concerso e senza, del catere. Nel primo caso si usan due metodi. Si può riscaldare il vaso a fuoco mudo sopra i carboni , o con la fismma di una lampana , ma questo modo di exporazione ch'è molto apeditiro, dessi per quanto è possibile critare. Ordinariamente si adeper il bagno di arena odi bagno maria. Nel bagno di arena di bagno maria. Nel bagno di arena il calore può direntar troppo forte in ispesitalt verso la fine dell'exporazione, ciò che può fare schizare la
massa o, s'è d'origine organica, a soffirie un principio di acompositione. Come il bagno-maria non presenta questi inconvenerciol dessi
parfeirre quando può adoperarii. Si può avaporare s'all'aria libera;
z'è ni vaso chisso; 5' nel viòto e 4'i mi diversi gas.

a. Evoporazione all'aria libera. Il cosporazione all'aria libera chiamai evoporazione spontanea. Secondo che decis fare rapidamente o con lentezza si adoperano vasi piani e spaziosi, oppur alti e stretti. Una vaporazione lenta è necessaria allorche voglionai ottener cristalli regolari e voluminosi. — Se violai faiorir i 'esporazione apontanea colloca il vaso in luogo espoto ad una corrente di aria, per esempio, in inverno di rincontro al quadro di un de' vetti inferiori di rappartamento caldo può dimontarra ficilmente con una candotta accesa. Le coppe evoporatorie possono essere di metallo, di vetro o di porcellana. I metalli che per tale oggetto si adoperano sono il platino, o cellana. I metalli che per tale oggetto si adoperano sono il platino, o con presentanea calca della con con controli platino, o il platino, o il platino, o il platino, o con con calca calca calca calca calca calca calcana. I metalli che per tale oggetto si adoperano sono il platino, o il platino, o il platino, o il platino, o calcana calc

l'argento, lo stagno, il piombo ed il rame.

Le coppe di platino son le migliori, ma anche le più costose. In vero se ne può far di meno, ma allorchè si è una volta abituato ai vantaggi che offre una coppa di platino, diventa difficile di contentarsi di un altro vaso. Queste coppe son spezialmente necessarie quando svaporansi soluzioni contenenti un acido libero: nondimeno fa d' uopo a questo proposito ricordarsi che non debbonsi adoperare per evaporar l'acqua regia e nemmeno in generale in quelle occorrenze nelle quali slavi possibilità d'uno svolgimento di cloro, o di bromo, perche la coppa verrebbe allora intaccata durante l' operazione, ed il residuo sarebbe in conseguenza misto con un sal di platino. Nelle analisi di minerali è quasi indispensabile d'eseguire in una coppa di platino la prima evaporazione, o ciò che chiamasi la riduzione in gelatina: questa operazione non può farsi in coppa di vetro, e perchè il vetro è in generale facilmente intaccato dall'acido in eccesso ed altera i risultamenti dell' analisi co' suoi principi constitutivi, e perchè la coppa di vetro si fonde quasi sempre durante il disseccamento della massa, seppur questo non succede con molta lentezza. Può è hen vero per tale oggetto prendersi una coppa di porcellana, ma ne risulta un inconveniente quale è quello che quando si toglie la silice che rimane dopo la soluzione della massa salina , delle porzioni di quest' ultima possono-rimanere aderenti alla superficie delle coppe senza che si veggano. Nel platino al contrario si veggon facilmente lasciando disseccar la coppa , giacchè allora la silice rimanente diventa bianca, con che si scopre facilmente. La maniera di nettare le coppe di platino è stata descritta trattando de' erogiuoli di questo metallo.

Le coppe di arçeato sono assai utili nelle evaporazioni ove non sivi alcun acido libero. Adoperansi particolarmente per evaporare le dissoluzioni alcaline, pperialmente le caustiche, che inteccherchlero di leggeri il vetro e la porcellana. In tal caso si antepongono alle coppe di plation perchè ostano meno e perchè una coppia di platino



viene fortemente intaccata dalla polassa caustica, allorche dopo la dissecazione vuolsi fonder la massa; il che peraltro si fa di rado in una coppa. L'argento di queste coppe dev'essere perfettamente puro-

F. G. Gahn introdusse l'uso di una specie particolare di piccole coppe di argento o di platino assai comode per le ebollizioni con la lampana. Nella Tav. XI, fig. s , A rappresenta una di queste coppe vedute in profilo, e B un' altra veduta d'alto in basso; C è una piccola impugnatura dello stesso metallo , saldata all' orlo superiore. Queste piccole coppe possono variar di grandezza, e, quando sono di argento, è meglio dorarle internamente. Poste sopra la lampana, quando vi bolle un liquido, è impossibile prenderle con le mani nude; perciò Gahn imaginò a tale uopo un manico di legno comodissimo, col quale si prende la piccola impugnatura C. Questo manico è rappresentato dalla fig. 2 , A e B. Esso è costruito di tre pezzi disegnati separatamente in C, D ed E. D è la parte più grande; essa è incavata come indica la figura con le linee punteggiate; quest'incavo è un poco più largo al fondo che alla cima , e la sua larghezza superiore , relativamente a quella del manico, si vede in F nella figura che la indica veduta di alto in basso. E è un conio che entra in questo incavo, ed è ugualmente un poco più largo verso il basso, in guisa che non possa cadere, o sia sussettivo di scorrere innanzi e indietro nell'incavo. La parte C è tagliata dinanzi e inferiormente in guisa che, applicandola sopra la parte D, forma una specie di pinzetta, per prendere il manico della coppa. Il pezzo C è unito con D mediante un fusto di ferro che gli attraversa ambidue, alla cui estremità inseriore vi è una vite con la quale si serrano a volontà le due parti l'una contro l'altra. Mentre si prende il manico della coppa con questa pinzetta, spingesi il conio col pollice, e il pezzo C preme contro lo stesso manico, e lo sostiene solidamente. Quando vuolsi abbandonare la coppa, si ritrae il conio col pollice e la pinzetta si stacca dal manico. Ho descritto questo piccolo istromento per la sua ingegnosa costruzione, e perchè trovasi assai comodo nelle operazioni chimiche, potendo con una simile coppa e una lampana a spirito di vino ottenere in pochi minuti dell'acqua bollente, p. e., di cui è raro, nelle sperienze in piccolo, di averne bisogno d'una quantità maggiore di quella che si può far riscaldare in una di tali coppe.

Le coppe di stagno servono di rado in chimica ; i farmacisti le adoperano per evaporare gli estratti dei vegetali. Convengono in tal

caso di una certa profondità.

Le coppe di piombo sono di un uso assai esteso. Non vengono inteccate che al pochissimi seidi, tranne il seido nitrico e un pocò l'aceto che vi hanno asione; questi stessi ultimi acidi le intaccano pechissimo quando sono meteolati con acidio sofforico e con qualche soffate. Perciò al possono evrporare in case moltissime dissolutioni, tranne gli alcali cuastici e i sali metallici che vengono precipituti dal piombo, tonne sono quelli di argento e di mercurio; queste coppe peraptro non si adoperano che in grando. Sono protecrite in farmania, a casigno della possibilità che abbandonio un poco di piombo sui medicamenti che si preparasero. In esse. Nel grandi l'uno lotti, le coppe di piombo sono quasi indispensabili i, a regliouro della possibili con quanti dispensabili per per assero la esse. Nel grandi l'uno controli della possibili della considerata di proportio della possibili della controli della possibili della preparasero. In esse. Nel grandi l'accioni della possibili della possibili della proportioni della possibili dell

184 facilità con cui il vetro e la porcellana si rompono tra le mani di persone poco esercitate , quando si riscaldano o si raffreddano senza precauzione. Peraltro non si può evaporare a secchezza nelle coppe di piomibo, perche si fondono facilmente. Si costrusicoso col piombo luminato.

I bocmi e le cadaia di rame e di ferro non si adoperano che in grande. Nondimeno si possono tali vai applicare ne l'avoratori del chimico, ricoprendosi d'uno strato di piombo, operazione che si eseque come la stagnatura ordinaria, tranne che invece del sale ammoniaco o dell'acido solforico si adopara come mordente il cloruro sunnonico-inchico, che si prepara unendo un atomo di cloruro sinchico con un atomo di cloruro ammonico, e concentrando il liquore coll'evaporaziono.

Si ottengono facilmente delle coppe di petro presidendo dei matracci e delle storte rotte, e tagliandole ad altezze diverse ( V. tagliare il Vetro), secondo che lo permette la fenditura del vetro. Prendonsi anche dei vetri da orologio più o meno grandi, i quali possono servire ad uso di coppe. Un lavoratorio chimico dee esser provveduto di coppe di vetro di varie grandezze, le quali son preferibili a tutte le altre. Vi si veggon chiaramente i cambiamenti che succedono ne' liquidi; ma son fragili e radamente si trovano in commercio. La miglior maniera di farle consiste in tagliare i matracci di vetro di conveniente spessezza secondo un piano che rinchiude l'asse del collo. Ciascun matraccio dà in questo modo due coppe. Per tale uso non son buoni i vasi di vetro a fondo piano, perchè si rompono quasi sempre durante l' evaporazione. Non bisogna giammai in generale eseguire evaporazione in un vaso il cui fondo è innguale e rilevato, perchè anche quando non si rompe una volta, si spezza l'altra. Devesi anche aver presente di non evaporare a secchezza in vasi di vetro ad una temperatura che arrivi ai 100°, perchè il vetro si rompe infallibilmente; qualche punto divenendo secco e caldo, mentre in un altro punto al di sopra si condensano i vapori in liquido, quando questo lo tocea, il vetro si rompe. Conviene ugualmente, evaporando in vasi di vetro, aver attensione che le parti asciutte al di sopra del liquido non si riscaldino, altrimenti il menomo movimento del liquido stesso fa rompere il vetro, atteso che l' orlo riscaldato trovasi raffreddato in un tratto dal liquido ch'è meno caldo. Finalmente, togliendosi un vaso di vetro dal fuoco, massimamente avendo esso una forma emisferica, non conviene prenderlo per l'orlo. ma per di sotto, poichè la pressione esercitata sull'orlo lo fa rompere di alto in basso.

assai comodo. Si possono sostituire alle, coppe altri simiti vasi destinuti ad altri sui. Feraltro non conviene evaporer lungamente le dissonlutioni accidistime nelle porcellane della China , poichè lo smalto non resiste e il fondo del vaso i colora quando si evaporano dissoluzioni metalliche. Le fabbriche di Parigi e di Berlino fanno presentemente dello coppe di porcellana di ogni dimensione è di occellente qualità. Lo smalto resiste lunguamente essaza estere intuccato, e vi si possono evaporare a accelezza materie saline senza che la coppa si rompo. Quantunque queste c. ppe si fendono necessariamente quando si espongo-

Le coppe di porcellana sono, dopo quelle di platino, d'un uso

no a improvise variazioni di temperatura i tuttavia resistono, mentre il vetro si spezzerebbe immediatamente. Anche le coppe di dette di lgiocennii, sono quasi tugualmente utili. Le coppe di porcellana di Wedgewood, fabbricate in Inglitlerra, non si possono raccomandare, perche si rompono facilmente quasi quanto il vetro, e vengono penetrate dai liquidi che vi si evaporano; in guisa che ne rimangono colorite dopo bevissimo tempo; e quando si laccia in esse qualche dissoluzione salina per più settimane, apparisce ordinariamente una efflorescenza sulma ll'esterono.

La forma delle coppe evaporatorie varia secondo l'uso cui si detinano. L'evaporazione si fa generilamente tanto meglio quanto maggior superficie offre il liquido, per cui l'evaporazione è pronta quando la coppa è assai larga e poco profonda. Le coppe adoperate dagl'inglesi hanno la forma rappresentata Tav. XI, fig. 5. Se vuolsi clie in una evaporazione il liquido abbis una minor superficie, si dia alle coppe la forma delle-fig. 4 e 5. La prima forma è quella che hanno solitamente le coppe di platino, la quali per essere di maggiore

tenuta sono emisferiche.

Debbonsi avere alcune preeauzioni quando si evapora. 1. È necessario che al di sopra dell' evaporazione siavi una corrente di aria che tragga seco i vapori, per cui le evaporazioni si fanno appunto sotto la cappa di un camino. Devesì peraltro preservare il liquido dalla polvere e dalla fuliggine che potrebbero cadervi , al quale oggetto si coprono le coppe con un foglio di carta sugante. L' evaporazione si fa senza ostacolo a traverso questa carta; conviene peraltro aver l'attenzione che la materia contenuta nella coppa non venga gettata sopra la carta , sì per non perderne alcuna parte , sì perchè il liquido stesso potrebbe disciogliere la polvere o la fuliggine caduta sopra la carta. 2.º Allorchè una dissoluzione devesi evaporare ad una temperatura oltre i 100°, conviene agitare continuamente la massa , perchè altrimenti qualche parte verrebbe gettata fuori con piccole esplosioni, e se ne avrebbe una perdita. Queste esplosioni dipendono perchè una parte del fondo della coppa, resasi secca e caldissima quando viene toccata dalla massa ancor liquida, l'acqua si volatilizza istantaneameute, e scaccia con violenza la materia secca. Se il vaso è di vetro, si rompe infallibilmente. Ciò avviene nelle evaporazioni sopra la lampana , la quale riscalda una parte del fondo della coppa più delle altre. 3.º Se si evaporano dissoluzioni in cui la sostanza disciolta si separa facilmente sotto forma di efflorescenza, il sale si estende sulle parieti della coppa anche fino agli orli, e continua ad estendersi sulla pariete esterna. Quest' effetto avviene specialmente quando il liquore contiene sali ammonici, e può accadere che qualche analisi quantitativa, per questa sola ragione, fallisca. Conviene allora aver l'attenzione che le pareti laterali della coppa sieno più calde del liquido, per cui la massa salina che si attacca sopra di esse disseccasi compintamente, e arresta quella che potrebbe attaccarsi successivamente. 4.º Un' altra circostanza che può offrirsi talvolta in alcune analisi è quella che abbiasi ad evaporare un liquido al cui fondo si trovi una polvere pesante; allora, il calore del fondo del vaso si propaga ordinariamente con tanta lentezza di basso in alto, che il fondo è bollente prima che

sieno riscaldate le parti superiori. Conviene allora aver l'attenzione che il fondo del vaso non si riscaldi oltre 100°; altrimenti il gas acqueo prodottosi inferiormente cagionerebbe delle forti scosse, dalle quali verrebbe gettata fuori qualche porzione della massa; ma come una simile evaporazione procede con somma lentezza e non è facile di dare un calor sufficiente senza oltrepassar cento gradi, io ricorro ad un espediente. La Tay, XI, fig. 6 rappresenta un sostegno di lampana, con un crogiuolo di platino posto obbliquamente; lo spazio indicato dalle linee trasversali indica il liquido, e la linea punteggiata indica il precipitato. La fiamma della lampana è allora diretta sulla parte del crogiolo al di sopra del precipitato, e l'evaporazione procede con molta facilità : ma non conviene obbliare che quando il liquore si abbasso a segno che l'orlo di esso incontri il calor della fiamma , questa devesi dirigere al di sotto o al di sopra, perchè altrimenti una porzione della massa salina si disseccherebbe nel sito più caldo del crogiuolo, quindi si staccherebbe e salterebbe fuori, mentre, dirigendo la fiamma ad una grande distanza, quest' effetto non può più avveuire. Si possono anche evaporare a tal modo i liquidi che tendono a produrre delle efflorescenze che si sollevano aulle parieti del vaso, perchè in tal caso il liquido viene evaporato dal calore che emana dalle parcti superiori.

b. L' evaporozione in uno spazio chiuso si eseguisce in tre modi ; 1.º Nel voto. Questo metodo venne imaginato da Leslie. Il liquore che vuolsi evaporare si pone sotto la campana di una macchina pneumatica, a canto o al di sopra di una coppa piana, che, secondo le circostanze, contenga dell'acido solforico concentrato, del cloruro calcico fuso e grossamente pesto, della polvere grossa di potassa calcinata, od altra simile sostanza. Non si fa immediatamente un voto compiuto sotto la campana, perchè potrebbe accadere che l'aria contenuta nel liquido si sviluppasse con tanta forza da produrne l'ebollizione, e gettarlo fuori del vaso. Perciò si tralascia di estrar l'aria quando il barometro indica circa due pollici a due e mezzo di pressione; si lascia allora il liquido per una meaz'ora. Poscia si diminuisce la pressione di un pollice per circa un quarto d'ora, e finalmente si fa un voto compiuto quant' è possibile. All'oggetto di non adoperare la macchina per una sola evaporazione, io mi servo di grossi dischi di specchio, sopra i quali pongo le campane, il cui orlo è perfettamente pias no, e superiormente hanno un robinetto. Se ne estrae l'aria per un robinetto, che comunica con la macchina pneumatica mediante un cannello flessibile ( V. Cannelli flessibili ). Poi si chiude il robinetto, togliesi il cannello flessibile, e si trasporta l'apparato ove si vuole. Per conoscere se il robinetto chiude perfettamente, mettesi sotto la campana medesima un piccolo barometro, descritto all' articolo barometro. Tav. XI, fig. 14.

2º. Emporazione in uno spozio chiaro, sull'acido nolforico, si cloruro di calcio, la calce vira, l'idrato potassico, esc. Si metto in una corpa sopra una lastra di vetro smerigitata una di queste sonanze es i copre con larga campana di cristallo poco alta, smerigitata sugli orti, affitche possa combaciare esattamento sulla lastra. L'eroporazione e cegre con rapidita progrenicula galla largiperaza della

superficie assorbente. Si copre la coppa con coperchio di fili di ottone e su quest'ultimo si adatta il vaso evaporatorio. Tale apparato di-

cesi disseccatore o campana ad evaporazione.

Quest' apparato può servire per un oggetto intieramente opposto a quello del quale trattiamo. Talvolta si debbono separare de' cristalli da un liquore denso, tenace e seiropposo, che non si possono togliere col lavacro senza sciogliere i cristalli. In tale oceorrenza si metton nella coppa sotto il disseccatore io a 12 feltri posti gli uni negli altri e si coprono della massa. Vi si mette a fianco in una coppa più piccola una spugna bagnata con acqua e vi si adatta la campana. Con questo mezzo l'acqua-madre vien diluita dall'aria umida contenuta nella campana ed è assorbita dalla carta. Allorchè questa se n' è impregnata, si surroga con feltri seechi, conservando però il feltro su-

periore sul quale stanno i cristalli.

Evaporazione in altri gas. Questo modo di evaporazione si adopera quando vuolsi evitare l'ossidazione del corpo disciolto. Frequentemente si adopera il gas idrogeno, ma può anche usarsi il gas acido carbonico. Se l' evaporazione si fa senza calore si adopera un disseccatore tubolato, nella cui tubolatura si adatta un sughero con due buchi , uno de' quali dà passaggio ad un cannello pel quale s' introduce il gas nel disseccatore, e per l'altro passa un cannello che serve per mandar via il gas dall'apparato. Si adatta il primo cannello ad un apparato a gas e s'immerge l'altro in un bicchiero ripieno di olio o di acqua. Scacciata che ha il gas l'aria dell'apparato si fa gradatamente cessare il suo sviluppo, perchè non è più necessario che si rinnovi. Allorchè si adopera il gas idrogeno, si fa passar prima questo gas sopra pallottoline formate di argilla e platino spugnoso (V. Eudiometro) e quindi attraverso d'una canna con cloruro caleico. Si mette nel disseccatore una coppa contenente anche delle pallottoline d'argilla e spugna di platino. Con questo mezzo, l'ossigeno dell'apparato vien trasformato in acqua e per conseguenza scacciato senza che sia necessario di adoperare una grande quantità di gas idrogeno.

Allorchè l'evaporazione si fa a caldo si versa il liquido in una storta tubolata, provveduta d'un recipiente tubolato. Il gas idrogeno s' introduce per la tubolatura della storta ed esce per quella del recipiente. Si fa anche passare il gas sulla spugna di platino e per una canna con cloruro calcico. Si riscalda la storta a bagno-maria e si continua lo sviluppo del gas durante tutta l'evaporazione. Il cannello che conduce il gas idrogeno nella storta deve, per così dire, lambire il liquido. .

FELTRARE. Operazione più frequente di tutte le altre nel corso delle esperienze chimiche, e che, quantunque apparisca assai semplice , richiede peraltro molta attenzione e abilità per essere bene eseguita. Passeremo in esame le materie a traverso le quali si feltra, l' imbuto cioè , e la sua forma , il sostegno che serve all' imbuto , ed il feltro di carta adoperato, finalmente le precauzioni che delabonsi avere in questa operazione,

1º. La sostanza più sovente adoperata per feltrare è la carta sugante. La natura di essa non è indifferente. Deve lasciar passare libera-

188 PELTRARE. mente il liquido, senza ch' esso coli torbido, fiè imperfettamente limpido. La carta che viene attraversata difficilmente dai liquidi , devesi assolutamente rigettare, perchè la lentezza delle feltrazioni e dei lavacri fa perdere molto tempo, e perchè una cattiva carta potrebbe esser cagione che non si facesse tanto lavoro quanto avendone una di buona qualità. La carta da preferirsi è quella preparata con la materia detta a lunghe fibre , in inverno fortemente gelatasi mentre era ancor umida; la congelazione dell' acqua nei pori della carta gli dilata in tutti i sensi per cui passano molto più presto a traverso di questa di quello che per una carta della stessa specie che non sia stata esposta all'azione del freddo. Occorrono due sorte di carta da feltro, l'una della spessezza di quella ordinaria da stampa , l'altra sottife quant' è possibile, ambedue disseccate in tempo di gelo. La prima carta si adopera quando non si tien conto del peso dei feltri, e ne occorrono pezzi piuttosto grandi ; la seconda allorchè è necessario valutarne esattamente il peso. Si adopera sottilissima perchè essendo una sostanza igroscopica , contenendo cioè dell' umidità , quando è più grossa ne attrae maggiormente, il che contribuisce ad aumentarne il peso. La miglior carta da feltro ch' io conosco è quella di Gryksbo in Dalecarlia e di Lessebo presso Wexiae in Smaoland. L'acqua con cui si fabbrica questa carta è tanto pura che non offre reazione alcuna indicante sostanze straniere, e nemmeno contiene terra in dissoluzione. Gli acidi e l'acqua nulla estraggono da questa carta, e quando si abbrucia, la cenere che lascia non è nè più abbondente ne diversa da quella che deriva da una tela purissima, cioè trovasi di 0,006 del suo peso.

Plantamour ha apalizzato la cenere della carta di Lessebo e vi ba trovato:

| Acido   | SILIC | co  | ٠  |   |   |     |  | 60,30  | 63,23  |  |
|---------|-------|-----|----|---|---|-----|--|--------|--------|--|
| Calce   |       |     |    |   | ٠ |     |  | 12,55  | 12,83. |  |
| Magne   | ia    |     |    |   |   |     |  | 9,80   | 6,21   |  |
| Allunai | na    |     |    |   | ٠ |     |  | 2,39   | 2,94   |  |
| Ossido  | ferr  | ico | ٠. |   | ٠ |     |  | 16,08  | 13,92  |  |
| - 1     | -11   |     |    | • |   | . * |  | 101,31 | 99,13  |  |

Questa carta preparata in epoche diverse e disseccata a 100° in una correute di aria secca ha date 1,962 e 2,16 parti per 1000 di

Werthmuller von der Elgg ha fatto l'analisi di una carta fabbricata in Alemagna che somministrava allo stato grezzo 113 per 100 di cenere, ma che non rimaneva che 1710 per 100 di prodotti incombustibili, dopo il trattamento coll'idrato potassico diluito, l'acido idroclorico a l'acqua. Quest' ultimo residuo ha dato all'analisi :

manufacture of 1 (b) and a minimum and and a solution of

| Acido silicico |    | ٠.  |  |  |    | 29,30 |
|----------------|----|-----|--|--|----|-------|
| Allumina       |    | . • |  |  |    | 11,83 |
| Ossido ferrico |    |     |  |  |    | 7,25  |
| Magnesia       |    |     |  |  |    | 14,82 |
| Calce          | ٠. |     |  |  |    | 33,90 |
| Sabbie         |    |     |  |  | •. | 2,25  |
|                |    |     |  |  |    |       |

1. Il contenuto però d'ossido ferrico era variabile, e potea giunere a 15 per 100 della cennere. Allorché si adoperano feltri che pesano. 0,20 a 0,50 d'un grammo, si può, sena errore sensibile, considerar tutto il contenuto di cenere per silice: ciò almeno può facon la carta di Spezia. In questi ultimi tempis è è incominciato a far di questa carta un articolo d'esportazione, e per fermo vi son poche località in cui la natura subba riunito tante favorevoil circostanze come a Gryksbo, per la fabbricazione d'un eccellente carta per feltrare.

Il pezzo di carta col quale si feltra , di forma circolare , dicest feltro. Nel tworostori ore molto persono operazon instituente della carta da feltro , perchè si prendono dei pezzi più grandi di quello che occorrono, e se ne getta il superfluoi quindi il rimanente del fogito non può servire. Per evisare questa perdita inutile , si tegliano anticipatamente dei feltri di diverse grandezze. I ritagli di carta servano a disseccare i fiaschi o ad altri simili oggeti. Si tengono questi feltri in una cassettino diviso in modo che cisacuna grandezza abbis il isso luogo, e si trovi senza guardare. Questi precetti sembreranno minuziosi ; ma devesi avere molta attenzione. all'economia che procura comodità.

La carta bigia comune, quale adoperavasi una volta nelle farmacie, non può assolutamente servire, perchè è imbrattata di lunghi

peli e di altre lordure,

Per feltrare moliz quantià di liquido, prendesi un pezzo di tela nettissima e lavata pocia meli acqua para; a ei il liquido che passa per questa tela è un poco torbido vi si può rimediare feltrandolo peratra, o lasciandolo schiarir da est esteso. Questo metodo di feltrare detresi perferire nelle dissoluzioni di alcali cusutici, nella preparazione dell' sedo tosforico tratto dal fostato calcico delle ossa, ecc. Sobi-to dopo la feltrazione il pezzo di tela devesi lavare nell'acqua pura, affinche non rimanga logorato dagli alcali o dagli acdió. Stendesi questa tela sopra un quadrello di legno, guernito di punte alle quali attaccasi. Un ule ordigno chiamasi quandrici.

In molte altre. felirazioni adoperasi un pezzo di stoffa di lana ; per esempio, di finattle o panno; gli si dia talvolta la forma d'un necco appuntito, detto calza e somigliante a quello che rappresenta la massa della quale i cappellari fanno i cappella. Facile felirare per una simile calza, e il liquore che cola e limpido; per altro non si possono felirare gli alcali perche intenzeno la lana. Le calze si appendono

anche a quadrelli di legno di grandezza proporzionala.

Gli acidi forti o le dissoluzioni alcaline concentratissime si feltrano

100 per sabbia pura o per vetro pesto, mettendo nella parte inferiore dell'imbuto alcuni pezzi di vetro, per laseiarne libero lo scolo. Versasi sul vetro grossamente polverizzato il liquore che vuolsi feltrare . e ordinariamente cola limpido.

Allorche trattasi di feltrar liquidi che distruggono la carta adoperansi canne somiglianti a quelle che ho descritto all'art. Analisi delle parti vegetali ed animali, al basso delle quali si mette un leggiero strato di platino spugnoso o di asbesto precedentemente bollito in

acido idroclorico, poi lavato con acqua e disseccato.

2º. Imbuto. I feltri di carta s'introducono in imbuti di vetro, che occorrono di molte dimensioni , cominciando dalla grandezza di un ditale da cucire, fino a quelli che possono contenere più libbre di liquido. Le parieti debbono esser dritte e non offrire alcuna ineguaglianza, perchè ordinariamente la carta in questi luoghi si lacera. La miglior forma di un piccolo imbuto è quella di un cono le cui parieti sieno inclinate l'una verso l'altra sotto un angolo di 60°, come indica la Tav. X, fig. 18. La ragione si è perchè piegatosi in quarto di cerchio il feltro tagliato i busta aprirlo e formare un cono per aduttarlo esattamente all'imbuto senza che occorra disporlo diversamente : a tal guisa si può raccogliere la maggior quantità di precipitato nella minor estensione possibile di carta. Se l'angolo sorpassa 600, l'imbuto diviene troppo ampio , la carta è troppo premuta contro il vetro dal liquido contenutovi, e la feltrazione diviene difficile, essendo troppo piccola l'inclinazione delle parieti. Se l'angolo è minore di ", l' imbuto serve benissimo , ma conviene conformare il feltro diversamente affinche non faccia pieghe; e se l'angolo è minore di 45°, convicne piegare il feltro sopra sè stesso, nel qual coso esso contiene una minor quantità di liquido, e conviene ad ogni momento aggiugerne di nuovo. In generale , i grandi imbuti della tenuta d'una libbra metrica e più, debbono formare un angolo di 45° a 50°, perchè allora feltrano meglio, non essendo la carta premuta con tanta forza. Credevasi un ostacolo alla feltrazione, che la carta si applicasse al vetro, e si prescriveva in conseguenza di praticare nell'imbuto alcupe strie longitudinali , oppure far molte pieghe sul feltro di carta ; ma io non ho potuto accorgermi che ciò servisse a ficilitare l'opera. I farmacisti, che fanno poco uso degl'imbuti di vetro per la loro fragilità, sogliono adattare dei pezzetti di legno lunghi e stretti tra il feltro e l'imbuto.

Si fanno anche gl'imbuti di porcellana, i quali sarebbero utilissimi se si potesse esser certi della nettezza del collo. Il chimico non può generalmente far uso d'imbuti metallici. Un solo imbuto di platino può esser utilissimo , allorchè debbonsi feltrar soluzioni contenentti acido idrofluorico libero. In simil caso, il piombo è preferibile all'argento : il collo d'un tale imbuto deve esser cortissimo , affinche si possa nettar con certezza.

3°. L' imbuto deve avere un sostegno. La maniera più semplice è quella d'introdurlo nel collo di una boccia; ma siccoure non vi entra sempre, e avviene talvolta che lo otturi ermeticamente è d'uopo ricorrere ad altri sostegni. Nei manuali di Chimica si propongono a tal uso dei sostegni con una serie di buchi che servono a

più seltrazioni ad un tempo. Ma una simile disposizione non conviene perfettamente, perchè l'imbuto trovasi talvolta troppo alto al di sopra del vaso, per cui risulta qualche perdita inevitabile. La fig. 19 , tav. X, rappresenta il miglior sostegno per un feltro. Esso è formato d'un braccio mobile ab , nel qual entra l'imbuto; questo braccio può alzarsi o abbassarsi all'uopo , mediante la vite e. Il buco ove entra l'imbuto è conico , sotto un angolo di 60° , per cui l'imbuto vi si adatta esattamente. Se vuolsi render immobile, si prende un sughero con un buco proporzionato al diametro del collo dell'imbuto, mettesi il sughero nel sostegno, e l'imbuto nel sughero. Io trovai vantaggioso inoltre di guernire internamente questi buchi con pezzi d'imbuto incollati con un luto resinoso; a tal modo si tengono netti più facilmente. È necessario avere dei sostegni di diverse grandezze anche piecolissimi , per porti all'uopo sotto campane di vetro ed anche sotto il recipiente della macchina pneumatica , quando occorre che il liquido che si vuol feltrare non sia a contatto dell' aria.

4°. Le precauzioni da aversi quando si feltra sono le seguenti : a) pesare unitamente al feltro. Quando la sostanza che vuolsi separare con la feltrazione da un liquido ottenuto chiaro dev' esser pesata , si comincia dal determinare il peso del feltro, sia per pesarlo poi col precipitato secco, sia per abbruciario, e sottrarne il peso delle ceneri. A tale oggetto, si piega il feltro sopra sè stesso, in modo che presenti la minor superficie possibile, e si dissecca fortemente in un erogiuolo prima pesato col suo coperchio (V. Bagno-maria). Dopo ciò , si pone il coperchio sopra il crogiuolo , e si lascia raffreddare sotto una campana di vetro, al di sopra di un vaso contenente dell'acido solforico concentrato, poi si pesa immediatamente. Il peso si scrive al di sopra con creta nera, che si conserva meglio della matita. Allo stesso modo si procede quando si pesa il feltro col precipitato. Nei casi in cui devesi bruciare il feltro , è necessario di aver fatto qualche esperienza sulla quantità di cenere prodotta dalla carta. Quando la carta è pura , la cenere è solitamente o,6 di uno per cento del peso della carta. b) Si piega la carta in modo che formi un cono simile all' imbuto, e se ne dispongono le pieghe in guisa che nessuna parte sormonti al di sopra dell'orio superiore. Il feltro dev'essere un poco più piccolo dell' imbuto, perchè quando l' orlo della carta è fuori del vetro, si opera sull'orlo una continua evaporazione, e ne risulta che si concentra all' intorno dell' orio, e non se ne può più togliere che a stento col lavaero. Per prevenire quest' inconveniente fu proposto di imbevere l'orio del feltro di scvo o di qualche vernice : ma questa operazione offre delle difficoltà e nou si può in alcuni casi eseguire.

Quasdo peraltro si dia al feltro una forma che corrisponda per fettamente a quella dell'imbuto, e si applichino bene i sosi orti sopra il vetro, non vi è più alcuno inconveniente. c) il feltro deve essere imberuto di acqua pura, prima che vi si versi il liquido, poichè se si versasse subito il fiquido torbido sopra il feltro, la carta sitraendo avidamente l'umidià, s'introdurrebbe una parte del torbido ne' suoi pori, e la feltrazione ne sarebbe rallentata, lnoitre, il feltro Dagnato si può più facilianeste addutter all'imbuto. d'Allorche il vasso

che contiene il liquore da feltrare e pienissimo, non si può versare nel feltro senza esporsi a perderne. Allora si prende con un cucchiaio di platino, e si versa sopra il feltro, finchè il livello del liquido siasi bastantemente abbassato nel vaso, poi si lava il cucchiaio di platino con un apposito fiasco a getto, e quando una delle prime porzioni attraversò il feltro e lo lasciò totalmente vòto, si procura, versando nuovo liquido, di dirigere il getto contro la pariete laterale del feltro ; polchè se cadesse direttamente al fondo , una goccia verrebbe lanciata fuori del feltro con molta violenza, e trarrebbe seco qua piccola quantità del precipitato. Mi è accaduto più d'una volta, trascurando questa precauzione, di perdere qualche analisi molto avanzata, ed essere obbligato d'incominciare di unovo. Quando siasl raccolta una certa quantità di precipitato nel fondo, non avviene più questo effetto. f) Dopo aver messo sul feltro tutto quello che fu possibile di separare dal vaso col lavacro, e col soccorso del fiasco a getto, ne rimane ordinariamente ancora qualche residuo nel fondo e sulle parieti del vaso che non si può distaccar col lavacro. Togliesi questa piccola quantità mercè una penna di cui siasi lasciata la barba soltanto alla estremità. Le penne di cigno convengono meglio delle altre perchè sono più forti e hanno la barba più folta. Devesi aver ema , prima di porre la penna nel vaso , di avernelo votato totalmente, altrimenti la penna potrebbe assorbirne una certa quantità che sarebbe perduta nelle esperienze analitiche. Dopo aver con questa penna raccolti tutt' i residui visibili di precipitato , si lascia seccare il vaso; con la disseccazione si scoprono sovente nuove porzioni di residuo, invisibili quando il vetro era umido. Si distaccano stropicciando la superficie con la penua, e si mettono sul feltro. g) L'imbuto ponesi in modo che l'estremità del suo collo appoggi sulla pariete laterale del vaso postovi sotto, acciocchè-il liquido coli lungo il vetro e non cada a goccie, chè produrebbero sempre una proiezione di materie, e in certi casi, malgrado la precauzione di sprofondar molto il becco dell' imbuto nel vaso , farebbero saltar le goccie tino sopra gli orli del vaso con uno strepito particolare, e ne verrebbe la perdita di tutta l'opera analitica. La cagione per cui , in tal caso, saltano goccie al di là dell'altezza della caduta, dipende perchè le grosse goccie cadendo, per la celcrità acquistata possono imprimere ad una goccia più piccola un moto capace di lanciarla ad un altezza maggiore. h) Quando la feltrazione è lunga, conviene coprire l'imbuto ed il recipiente. Io adopero dei dischi di vetro incavati ad un orlo, per lasciar passare il collo dell'imbuto, mentre il disco ricopre totalmente il vaso. i) La feltrazion delle soluzioni alcooliche si eseguisce sotto una campana di vetro, per evitare la volatilizzazione dell' alcoole. Si può anche, invece di vaso, servirsi d'una boccia, introdurvi il collo dell'imbuto e cuoprirsi lo stesso imbuto con un disco di vetro.

Rimarrebbe anche a far parola dei metodi immaginati per facilitare le feltrazioni. Il più semplice e conveniente è quello di Haŭy figlio; la feltrazione può farsi senza esservi presenti, ne versar nuoro liquido. L' apparato vedesi nella fig. 20, tav. X. A è un matraccio, cod un fissco in forma di matraccio, contenente il liquido che vuolsi.

FELTRARE.

feltrare, il quale si introduce capovolto nel sostegno del feltro, e s' immerge nel feltro medesimo al di sotto del livello del liquido. Quando questo colò abbastanza perchè il suo livello sia disceso al di sotto dell' orificio del fiasco, il liquido contenutovi discende finche il livello ne chiuda un' altra volta lo stesso orificio. Si può, a rolonta, rendere questo livello del liquido più alto o più basso, innalzando o abbassando il collo del fiasco. Per chiuderne l'orificio al momento che si capovolge, si può far uso d'un sughero attaccato ad un filo di ferro, che togliesi poi subito dopo averlo capovolto. Io trovai più comodo acrvirmi di una fiala medicinale ponendo un cucchiaio ordinario di platino sopra l'orificio e capovolgendolo come indica la fig. 21. Se il cucchiaio è quasi pieno, non si perde goccia del liqu'do, per una cagione ch' è facile di comprendere. La fiala si mette poi sopra il feltro con un braccio, rappresentato fig. 22, nel quale si può introdur la fiala col collo chiuso dal cucchiaio. Subito che l'orificio della fiala è gianto al di sotto del livello del liquido del feltro, si ferma la fiala nel sostegno, si ritrae il cucchiaio, il quale lavasi sopra il feltro medesimo col fiasco a getto.

Ecco un metodo più vantaggioso di cui attualmente mi servo. tutte le volte che trattasi di feltrare con un piccolo feltro grandi masse di liquido contenente un leggiero precipitato, o in generale allorchè fa d'uopo feltrare hiquidi voluminosissimi, che, ne' metodi ordinari, esigono frequenti decantazioni. Si abhia un imbuto, come nella fig. 13, tav. V, proveduto d'un robinetto a e d'un turacciolo b, tutti e due smerigliati. Si chiude il robinetto c si versa il liquido che si vuol feltrare nell' imbuto e dopo di aver otturato l'apparato si sospende al di sopra d'un imbuto contenente un feltro, di maniera che il collo vada per una linea almeno nel feltro. Allorchè si apre la chiavetta il liquido cola nel feltro, e questo si riempic fino a che la superficie dell'acqua oppila il collo, in seguito di che il livello del liquido si mantiene costantemente alla medesima altezza nel feltro. L'apertura del robinetto deve essere abhastanza grande per non essere oppilata dal precipitato e per dar libero passaggio all'acqua ed all'aria. Nell'ap-parato di cui mi servo, l'apertura del robinetto ha r'ecatimetro di diametro, ed il cello ha all' incirca più d'un centimetro di diametro interno. L'apparato rappresentato dalla fig. citata può facilmente nettarsi, e quando il liquido conticne un precipitato può questo facilmente raccogliersi senza perdita. Gli apparati di questa specie di cui fo uso, e che non saprei raccomandare abbastanza, han 20, 50 e 100 pollici cuhici di capacità.

'Fisceil. Adoprani în chimica sleuni fisschi per conservare diverse sostance, principalmente i liquidi. Nella più parte dei casi, essidebbono avere dei turaccioli di vetro smerigliati. La loro forma è indifferente; la citindrica peraltro è la più comoda. Il collo non deve formare col fissco un angolo retto, na piuttosto deve aver la forma nicitata, tav. X, fgg. "35, perche altrimenti non si potrebb versare l' ultimo residuo di un liquore. Il collo deve anche avere un orlo poco grosso, e rivolto convenientenente, in guisa che i liquidi pos sano colare senza spargersi esternamente sul vetro. I fisschi contepenti achi volutti si copropuo d' oglinario di efflosvereure d' un sile

BERZELIUS Vol. IX.

ammonico. Si previene quest' effetto e si aliontana anche la polvere, servendosi di piccole campane o piccol coperchi , fig. 24 , che si adattano sopra i turaccioli dei fiaschi, e servono a cuoprirli come vedesi , fig. 23. Questi vengono anche smerigliati sopra il medesimo collo del fiasco; ma in tal caso si logora l'orlo; e non si può più versare un liquido senza che coli sull'esterna parete. Non è necessurio che queste campone chindano ermeticamente. Si possono anche adoperare dei bicchierini ordinari parche abbiano la forma conveniente.

Alcune sostanze non si possono conservare nei fiaschi ordinari perchè i sugheri rimangono corrosi, e i turaccioli di vetro smerigliati aderiscono in tal moniera che non si possono più aprire ; queste stesse sostanze reagiscono sul grasso con cui ungesi il turacciolo di vetro per impedirne l'aderenza. Tali sono i elornri di solfo, di fosforo, di stagno, ec. Si conservano queste sostanze in fiaschi che terminano in punta (fig. 25), assottigliata alla lampana, e ridotta capillare. Per riempirli si riscaldano, s'immerge l'orificio capillare nel liquido e ai ritrae quando ne entrò un poco ; allora si riscalda il fiasco orizzontalmente , finche il liquido bolla , indi s'inamerge di nuovo l'orificio nel liquido. Raffreddandosi , il fissco si riempie quanto occorre. Se ne chiude allora l'orificio alla lampaus. Quando si ha bisogno d'un poco di liquido contenutovi, si rompe la punta sottile, si trae il li-

quido, poi si chiude nuovamente alla lampana.

Chiamasi fiasco a getto un istromento assai semplice ed ntilissimo. Quest' è un fiasco nel cui collo vi è introdotto nn cannello di vetro entro un turacciolo di sughero , tav. IV , fig. 27. Ad una delle sue estremità , questo cannello, già per sè stesso ristretto, si affila nn poco, per renderne l'orificio ancor più ristretto. Allorchè si soffia con forza, per questo cannello, in un fiasco mezzo pieno di acqua, il quale si capovolga poi immediatamente, si vede lanciarsi un piccolo filetto di acqua che serve a lavare i feltri, e far cadere al fondo le porzioni di materia rimaste agli orli. Occorrono due di questi fiaschi, l'uno a cannello largo, l'altro a cannello stretto. Il fiasco a getto è anche utile pei lavacri con acqua calda. In tal caso si prende per nn' impugnatura di filo di ferro, come indica la tav. VII ; fig. 1 ; ma siccome questa impugnatura potrebbesi riscaldare soverchiamente, essa è rivestita di un pezzo di legno. Si comincia dal far bollir l'acqua in un altro vaso, per esempio, nella piccola coppa d'argento di cai parlammo, poi si versa nel fiasco, e questo si mantiene caldo sopra una piccola lampana ad elio. Non occorre soffiarvi dentro, e basta capovolgerlo perchè l'acqua n'esca con gran violenza, massimamente scuotendo un poco il fiasco. Si possono usare allo stesso oggetto dei matracci col manico, o dei recipienti fiorentini. Allorchè il getto fosse troppo forte, i precipitati verrebbero lanciati faori; l'esperienza insegna a farne uso. In generale, quando odesi strepito nel liquido per la caduta del getto, v'ha qualche proiezione di materia, che cessa accostando maggiormente il cannello sopra il feltro.

Fisso dicesi un alcali , un acido od un sale , quando resiste ad un calore rovente senza volatilizzarsi.

FLEMMA. V. DIFLEMMARE.

FLOGISTO. Sostanza ipotetica, con la quale Stahl spiegava la com-

FORNELLI. 19

bustone. La combinazione del flogisto con un corpo lo rendezio combustilite; lo sviluppo del flogisto producera il fenomeno della combustione; e, quando erasì sviluppato, rimanera un acido od na terra la quale dicersati una calce metallica. Secondo questa tocrica, il soffo era composto di acido solforico e di flogisto, il piombo di flogisto e di cale di piombo.

Fusso. Chiamansi così, negli assaggi metallurgici, le sostanze disbiblissine, che si aggiungono, nell'estratione dei metalli, per disciogliere e separare i corpi stranieri che possono trovarsi alla superficie dei mienerale, e che "esne ai flusso impedirebbero la rimonoe dei globettini metallici fusi. Si adoperano come flusso, secondo le circostanze, di borace, il carbonato potsusico (ettor flusto biamo quando si prepara con parti eguali di nitro e di tartaro, e flusso nero, preparato con una parte di nitro e das di tartaro), lo spato-fluore, il yetro, ec.

FORNELLI. Siccome occorre continuamente il soccorso del fuoco nelle esperienze di chimica, i fornelli sono utensili indispensabili in un lavoratorio. In caso di necessità assoluta o in alcune circostanze si può costruir un fornello con mattoni non calcinati ; ma , così costruito, non offre lo stesso comodo come un fornello propriamente detto, per condurre il fuoco. I piccoli fornelli quadrati o rotondi , di ghisa , con la graticola separata , quali trovansi in commercio, e sono rappresentati tav. VIII , fig. 9 A, possono servire in moltissimi casi. Si pongono sopra due mattoni , come indica la figura , e quando occorra una temperatura assai elevata, si possono facilmente convertire in fornelli a vento, aggiungendevi un camino di ferro, fig. 9 B. Per poter prendere facilmente questo camino quando è caldo, esso ha un manico di legno attaccato con due pezzi di ferro. Lo stesso camino conviene anche ad altri fornelli più piccoli , rotondi o perfettamente quadrati. Questo fornello devesi avere in tutt' i lavoratori; esso cesta poco, dura lungamente, e può servire nella più parte dei casi. Il solo inconveniente che abbia è di arroventarsi facilmente, e disperdere in conseguenza molto calore. Perciò sono anche necessari altri fornelli di argilla refrattaria. Quantunque occorra sovente di poter accrescere il calore e aumentare la corrente dell'aria, è anche necessario talvolta di poter regolare, e diminuire questa corrente in modo che una grossa massa possa trovarsi esposta ad un calore continuato e men forte per lungo tempo. Quindi conviene poter aumentare o diminuire a volontà la corrente di aria nei fornelli. La fig. 10 rappresenta lo spaccato del fornello più ordinario che soddisfa a tale oggetto. Esso è composto di tre parti semplicemente sovrapposte; a b c d è il fondo ed e f nn orlo all'intorno sporgente, sul quale è posta la graticola; g è un' apertura per l' ingresso dell' aria, che può chiudersi con una porticella della stessa materia del fornello; h è una simile apertura per l'introduzione del carbone, la quale può chiudersi allo stesso modo; a d k i è un anello, o lavoratorio del fornello, posto sopra il fondo. In l vi è un incavo semicircolare pei colli delle storte, ec. Sopra questo lavoratorio si adatta la cupola i m n k, che lia in l'un incavo semicircolare , il quale , unito con quello del lavoratorio, forma un buco rotondo, che si può chiudere all'uopo con un turacciolo adattato. Sul fianco, in o, la cupola ha un'aper196 tura simile a quelle che veggonsi in g ed in h, che si può, come queste, chiudere esattamente. Allorchè occorre un fuoco forte, ponesi un cannello di lamierino sopra l'apertura mn. Non abbisognando rhe un mite calore , dopo aver acceso il fornello , si chiudono tutti i buchi pei quali può l'aria introdursi, ed anche il camino più o meno, a tal modo tutto il carbone può mantenersi nel fornello al rosso bruno. Sono comodissimi, 'nel lavoratorio a d k i, due buchi posti in faccia uno dell'altro, per passarvi le canne di porcellana che debbonsi arroventare. In altre sperienze si chiudono questi buchi con turaccioli. Le parti segnate p nella figura sono manichi che servono a trasportare ciascan pezzo. Debbonsi avere molti fornelli simili di grandezze diverse, ed alcuni anche piccolissimi. Tatti debbono ciagersi con cerchi di ferro all' oggetto di consolidarii nel caso che si fendano, come avviene sovente.

Per riscaldare grandi canne, quelle per esempio che occorrono nella preparazione del solfido carbonico, del cloruro alluminico ed altre simili sostanze, si hanno dei fornelli particolari, della forma di un parallelepipedo, come quello che rappresenta la fig. 11. É meglio che questi fornelli sieno, come pure quelli che seguono, di for-

te lamierino , internamente rivestiti di argilla refrattaria.

I migliori fornelli, il cni uso è il più comodo nelle circostanze d' ogni genere, sono, per mia esperienza, quelli che Luhme fabbrica a Berlino. Somigliano a quelli rappresentati dalla fig. 10. Sono costruiti di forte lamicrino, in guisa che il fondo e il lavoratorio, separati l'uno dall'altro nella fig. 10 , formano un solo pezzo nel fornello di Lubme. La fig. 12 rappresenta lo spaccato di uno di questi fornelli, a b c d è il contorno di lamicrino, sulla parte superiore del quale è applicato un anello di lamierino della stessa larghezza del diametro dell'intonaco interno. Questo intonaco è di argilla refrattaria, g ed h ne son le porticelle; g, porticella inferiore, è quella del cenerario, con una porticella più piccola, che chiude egualmente bene. \* x sono dne aperture rotonde, poste in faccia, che servono al passaggio delle canne, e si possono chiudere con due piccole porticelle guernite di argilla , rappresentate aperte pella figura. La fig. 13 offre l'interno del fornello veduto di sopra, I bottoni sporgenti di ferro nell'orlo interno e e e servono per porvi sopra le caldaie più piccole dell'apertura superiore del fornello : similmente, le parti saglienti, in forma di piastre, d d d, servono di appoggio ai vasi più grandi del fornello, all'oggetto che il vaso non intercetti la corrente dell'aria. La fig. 14 è una cupola adattata allo stesso fornello; sopra di essa vi è un camino, rivestito di argilla , ed avente una porticella. La fig. 15 è un anello di lamierino . che si adatta sopra a d , fig. 12 , e serve nelle distillazioni a bagno di sabbia. La fig. 16' rappresenta un bagno di sabbia che si adatta esattamente a questo anello , e la fig. 17 ne rappresenta l'interno veduto per di sopra ; i è l'incavo che serve a ricevere il collo della storta, e k k k k sono aperture rotonde, con piccoli cassettini per chiuderle, coi quali si aumenta o diminuisce la corrente dell'aria e quindi l'azione del calore. Le storte riscaldate sopra questo bagno di sabbia, distillano in modo più sicuro, perchè il calore non dipende uniesmente dalta quantità del combastibile introdutto nel fornello, ma anche dalla corrente d'aria prodotta mediante questi buchi desitnati a tale oggetto. Facendo costrulre un capitello di lamirito in forma di coppa, dello atsiso diametro dell'anello, fig. 15, il quale abbia lateralizante un inçavo pel collo della storia, questo capitello guarentisce la volta di essa dall'a ria esterna che la risfredda, e la distillazione progredisce più rapidamente. Per uttimo, la fig. 18 rappresento lo spaccato d'un altro bago di sabbia di più larga, superficie, che si adatta squalmente a questo fornello, e serve per le evaporazioni, digestioni, ecc. (Y. Bago, di arouta).

Si chiama fornello a vento quello in cui può prodursi un fuoco violento senza alcun soccorso di mantice, mediante una forte corrente di aria. Parte essenziale di un simile fornello è un camino costruito di mattoni, stretto e assai lungo, che verso la cima si va restringendo. Meglio sarebbe, quando si edifica una stanza ad uso di lavora-. torio, praticare uci muri alcune simili canne, a fine di poterle aprire all' uopo, ed usarle per ottenere dei fornelli a vento. Supponiamo ora che una simile canna costruita nel muro, abbia 19 a 20 piedi di altezza e le sua parte inferiore sia internamente rivestita di mattoni refrattari; in tal caso si fabbrica un fornello quadrato, parimenti di pietra refrattaria , del diametro di 9 , 12 a 15 pollici , la cui apertura sia rivolta superiormente. L'altezza del fornello dev'esser tale da potervi veder dentro comodamente, porvi e ritrarne i crogiucli. À quest'ultimo oggetto, e massimamente per l'uso dei crogiuoli grandissimi e pesantissimi, può esser utile costruire il fornello interamente entro il terreno del lavoratorio, in modo che l'apertura del fornello sia à fior di terra. Ad un piede e mezzo sotto quest' apertura, ponesi una graticola, la cui miglior disposizione consiste nell'essere le due barre del mezzo stabili , è le altre che si possano mettere e togliere. Al di sotto della graticola si lascia aperta una delle faccie del fornello, oppure tutto lo spazio compreso sotto questa graticola si chiude, e vi si conduce l'aria per un canale sotterraneo, che si fa derivare da una cantina. Vicino all'apertura superiore si hascia nella pariete un foro che comunichi, per un breve canale, con la canna del camino di eui abbiamo pariato. L'orificio del fornello si chiude con un coperchio che entri esattumente in un incavo adattatovi. Questo coperchio è di argilla refrattaria e cerchiato di ferro. Si può togliere totalmente , oppure si può girare come una porta con gangheri di ferro. La fig. 24 rappresenta lo spaccato di un simile fornello a vento, con la sua perta, nel quale vedesi un crogiuolo coperto e poste sepra il suo sostegno. Dopochè si accese il fuoco all'intoracdel crogiuelo , i carboni non tardano a ardere vivamente , e il sor. so dell'aria che si fa con gran strepito, produce un fuoco pressoche uguale a quello ottenuto con un mantice in un fornello di fucina. Per diminuire od arrestare la corrente, dell'arià , è necessario che si possa chiudere l'apertura situata al di sotto della graticola, oppure la canna del camino. Nell'arrestare il fuoco, la disposizione della graticola , avente le barre mobili , offre l'opportunità di poternele toglicre e sull'istante fur cudere il fuoco nel cenerario, in guisa che il crogiuolo rimane isolate.

Fornello di fucina. Quest' è il fornello nel quale il fuoco viene alimentato da un doppio mantice. Il più semplice di questi fornelli , conosciuto sotto il nome di fucina, è un focolare quadrato, costruito di mattoni lungo un muro resistente al fuoco, a traverso del quale passa la canna d'un forte mantice doppio , come rappresenta la fig. 19. Il diametro di questa fucina è relativo alla grandezza dei erogiuoli, cioè da otto a dodici pollici di apertura. Si copre il suolo con uno strato sottile di arena refrattaria, sopra il quale ponesi il sostegno del crogiuolo dinanzi l'orificio della canna del mantice, in modo che il crogiuolo, avendo uno dei suoi angoli rivolto verso quest' orificio. si trovi a circa tre pollici di distanza, e la parte media della corrente di aria proveniente dal mantice, operi a circa un pollice sopra il fondo del crogiuolo. I crogiuoli tengono ordinariamente un coperchio o son ricoperti con altri piccoli crogiuoli rovesciati, che si lutano all'intorno. Facendo operare il mantice e mantenendo il fuoco con le precauzioni necessarie, si può ottenere un alto grado di calore con questa fucina. Essa è d'un uso prù comodo quanto è più libera , ed all'intorno meglio è che sia accessibile da tre lati.

Si rese il fuoco di fucina più comodo e di maggiore effetto, facendo il fornello mobile , e introducendovi l'aria all'intorno del crogiuolo per diverse aperture. Tra i fornelli di fucina costruiti a tal modo, più vantaggioso è quello di Sefström. In esso v'ha otto aperture per le quali entra l'aria, poste in faccia le une alle altre. Se ne vede lo spaccato verticale fig. 20, e la pianta fig. 21. Esso è composto prima di due cilindri di lamierino, col loro fondo, che entrano l'uno nell'altro, esattamente congiunti insieme alla parte superiore con una piastra di ferro di forma circolare. Il cilindro esterno AA ha 22 pollici di diametro , e l' interno BB ne ha 16 : l' altezza del primo è 16 pollici e mezzo. Lo spazio compreso tra i due cilindri serve di serbatoio all'aria che il mantice introduce per la canna C, la quale per 8 canne più piccole a, entra nel cilindro interno, che è il fornello propriamente detto. Questo cilindro interno è guernito d' uno strato DD , di mattoni refrattari , della grossezza di due pollici e tre quarti , che s' innalza all' incirca altrettanto di sopra , continuando il diametro interno del fornello ad essere di dieci pollici e mezzo. Gli otto cannelli che conducono l' aria, sono ad uguale distanza gli uni dagli altri ed alla medesima altezza, cioè posti a sette pollici sopra il fondo del cilindro interno: essi sono di forte lamierino , lunghi un pollice e mezzo , di forma conica ; hanno un mezzo pollice di diametro al loro orificio. Il solo combustibile che si adopera in questo fornello è carbone di legna ben cotto; ma una condizione molto essenziale perchè il fornello produca il suo effetto, è la grossezza dei carboni. I pezzi debbono esser tutti della stessa grossezza , all'incirca del volume d'una moce , senza polvere , affinchè possano cader da sè stessi entro il fornello, e non occorra rimuoverli col riavolo. Per attestare la grande efficacia di questo fornello, io posso dire di aver veduto una massa semifusa di platino, che Sefström ottenne facendo fondere insieme della limatura, dei pezzetti di foglia e di filo di platino , in un crogiuolo d'argilla coperto, senza alcuna aggiunta; non crasi adoperato che carbone di legna; e si può dir certamente che se il coak non alterasse di troppo il fornello con in copia delle sue acorie , si otterrebbe un calore a cui nessue rergiuolo potrebbe resistere. Do posso anche aggiungere, dierto la mia propria seprienza, e le tra i fornelli desitatsi a produrer un'alta temperatura e costruiti di maggior dimensione, nessuo uguaglia questo in attività i quale ha inoltre il rastaggio di esser portatile, ciò che giora sessi nei laroratori particolari, ore mance sorente lo apazio. Io vi adattai il manife sotto una tavola, come vedesi nella ser. IX, Sig. 8, e la comunicazione tra il manife con anelli di casserbehone per renderle flessibili. Invece di canne di lamierino si possono adopterare hudella di buque soffate, cumuntonne convenerano meno.

Ernsello di coppello. Piccolo forcello di ferro, rirestite internacele di argilla refrattria, contenete un sunfida (Y. quest'articolo), usato principalmente sella coppellazione dell'oro e dell'argento, che introdoconsi sopra una coppella corro la muffola, prima riscaldata al rovente. La fig. 22 rappresenta uno di questi fornelli veduto per dinanti. L' interno non continen che la muffola, posta sopra due forti barre di ferro. La muffola non entra che fano si due texti nell' interno del fornello, e lascia in conseguenza un voto tra sessa e la parte posteriore del fornello ,  $a \rightleftharpoons 1$  orificio della muffola, che può chiadresi con porticelle laterial. L' apertura  $b_i$  al di sotto della graticola, ha parimenti le sue porticelle che servono, come lo aperture superiori  $c_i$  a regolacele la corrente dell' aria. Gli statchi formaticolo della graticola, ha parimenti le sue porticelle che servono, come lo aperture superiori  $c_i$  a regolacele la corrente della raia. Gli statchi formaticolo della graticola su di sistema della contra della graticola portico della graticola su di sistema della graticola della graticola parimenti per superiori con este della graticola su della graticola su della graticola per superiori  $c_i$  a regolacele la corrente della raia. Gli statchi formaticola della graticola su della graticola della graticola su della graticola su della graticola su della graticola su della graticola della graticola su della graticola su della graticola su della graticola della graticola della graticola su della graticola d

nelli di coppella non avevano graticola.

Si dicopo forai di riverbero alcune fornaci usitate nelle arti soltanto . nelle quali le sostanze vengono riscaldate solamente dalla fiamma del combustibile, particolarmente della legna e del carbon fossile, in uno spazio separato da quello ove ardono questi corpi. La fig. 23 offra un' idea generale di questi forni. A è lo spazio guernito d' una graticola pel combustibile, BEF quello in cui la fiamma deve operare, EF La volta del forno, BC il focolare su cui pongonsi le sostanze da riscaldarsi, e che, secondo il bisogno, è orizzontale oppure inclina-to; finalmente C è un piccolo muro in rialao, che serve a diriger la fiamma verso la volta. a indica l'apertura, ordinariamente posta sul fianco del fornello, la quale può venire otturata, e per essa introduconsi le sostanze che si vogliono riscaldare ; sovente trovasi anche in B un'altra apertura separata , che serve a far colare il metallo fuso, ec. H è un camino altissimo, che produce una corrente di aria, il quale si può chiudere con una animella. Queste fornaci servono a fondere grandi masse metalliche per separarne il metallo fuso, oppure per eseguire una specie particolare di affinamento del ferro, per arrostire e per calcinare : è evidente che per essere applicabili a questi diversi usi , debbonsene modificare le forme secondo le varie circostanze.

Gassonerae (Sarantoso a cas), ordigno cho serre a ricevere e connerare i gas. La parola gassometro, presa nel suo rigoroso siguificato, esprimerebbe na istromento proprio a misurare i volomi dei gas; ma siccome si suole aggiungere una senà sila più parte di questi serbatoi, disconne fiusilancte questa purola sinonjuno di serbatoro. a gas. Un gassometro propriamente detto dev' essere un istromento graduato assai piecolo; ma non si nominano così tali istromenti. Ve n' ha di più sorte. I più semplici sono dei fiaschi, che si empiono di acqua o di mercurio, e si capovolgono in un vaso ripieno dell'uno o dell'altro di questi due liquidi , oppure sono sostenuti sopra una tavoletta incavata, come indica la tav. II, fig. 2, nel to. I.

Nelle esperienze sopra il mercurio conviene ricordarsi il fatto scoperto da Daniell e studiato poi da Faraday, che il contatto tra il vetro e il mercurio non è tanto compiuto come tra l'acqua ed il vetro, e che ne risulta un interstizio pel quale il gas mantenuto sopra il mercuio può trovarsi insensibilmente scambiato coll'atmosfera. Lo scambio a dir vero è sì lento che dopo alcunì giorni non è sensibile : pia dopo un tempo assai lungo, si rende considerevole. Daniell propose di guernire l'orlo del vaso con platino o argento, i quali si amalgamano; si possono invece spalmar di sevo. È facile render sensibile lo scambio dell'aria con gli altri gas, facendo entrare in un vaso mezzo ripieno di qualche gas , sopra il mercurio , una bolla di vetro attaccata ad un filo di seta. La bolla a galla entro il vaso sopra il mercurio e l'estremità libera del filo a galla sull'esterna superficie del metallo , i pori del filo formano dei minuti canali a traverso i quali l'aria penetra a poco a poco nel vaso, e il mercurio si abbassa

nella stessa proporzione.

Si raccolgono i gas sopra il mercurio, sia in campane di vetro, che sono il più delle volte tuholate e guernite di ottone; con un robinetto che chiude ermeticamente, come vedesi tav. X, fig. 26, sia in provini di vetro più o meno grandi, graduati o non graduati (V. misurable), i quali non sono infatto che campane più strette, di otto pollici di altezza e un pollice od uno e mezzo di diametro interno. L'apparato più conveniente per sostenere i vasi di vetro per simili sperienze, sieno fiaschi, cilindri o campane, è quello imaginato da J. G. Gahn, rappresentato nella tav. XI, fig. 18. La parte principale è veduta di alto in basso in A , ed in profilo in B. Essa è di legno segnata fino ai tre quarti in a b. S' introduce in questo intaglio un nastro di seta, con un orlo ad una estremità che non passa per l' intaglio. Si trae questo nastro in modo che P orlo si applichi in a b (in B). Gli si fa descrivere un giro, nella direzione di b ad A E E (in A), riconducendolo allo stesso lato ove trovasi l'orlo, e introducendolo per l'intaglio f g (in B) daddove entra nel buco conico C (in A). In questo buco è posta una chiave. che ha la forma di D. Questa chiave ha ugualmente un incavo h i. nella quale s'introduce il nastro, e vi si assoggetta con un altro orlo simile a quello sopra la chiave. Si avvolge allora il nastro intorno la chiave, che introducesi nel cannello. La porzione di nastro che trovasi esterna può stringersi o allontanarsi girando la chiave in un senso o nell' altro. Si mette un cilindro od una campana nella parte incavata A l (in A), si passa il nastro intorno al vaso, e si ritrae girando la chiave , il cui orlo , sopra e sotto il nastro avvolto , dev'essere . adattato al foro conico corrispondente, in modo di rimaner fermo a sfregamento, il cilindro, o la campana, trovasi così assoggettato al pezzo di legno, senzà potersi muovere, come indica G. A queu'apparaio appartiene anche il sostegno III M., che si fissa con la prezione di una vite L. M., alla pariete della intozza o del vaso contenente il liquido sul quale si opera. La parte dritta H. L' e clitudirea, guernita d'un braccio quadrato mobile I. K., che si può fissare più alto o più basso sopra HL., con una vite di pressione. Questo braccio a' introduce, pel foro quadrato m., nella parte B., ove la vite N si assoggetta sopra il punto della sua lunghezza che si giudica più conveniente. At la modo si può a volonta chaïgare, per quanto lo' permette la lunghezza del braccio, la situazione della cempana fissata al "apparato. Se questo non el troppo debole, manifen la campana perfettamente immobile, anche quando il suo diametro oltrepassa di molto l'apettura dell' inezvo di. Quando si conobbe una volta quanto sia comodo quest'istromento per le esperienze sui gas, è difficile farne serza.

Nelle esperienze in cui s' hanno meggiori quantità di gas da reccogliere, adopransi apparati più grandi di lata o di rame humanto. Io preferisco gli ultimi perchè sono più durevoli; quelli di latta dope sei mesi trovansi corrosi dalla ruggine prodotta dall' acqua che conviene talvolta lasciarvi soggiornare per intere settimane.

Di tutti i serbatoi a gas conosciuti, quello che ha la miglior forma , generalmente ora adoperato , è invenzione di Pepys , tav. IX , fig. 2. A B C D è un cilindro di rame laminato, la cui base è piana , e il coperchio leggermente convesso. In Inghilterra si costruisce di due metà le quali sono di lamierino verniciato, congiunte e lutate nel mezzo, all'oggetto di nettarlo internamente; ma jo preferisco è cilindri di un solo pezzo, essendo difficile di congiungerli ermeticamente. Al di sopra di questo vaso cilindrico ve n'ha un altro E G H F, dello stesso diametro, due terzi meno alto e aperto superiormente. È attaccato al cilindro inferiore con tre sostegni , ch' è facile distinguerli nella stessa figura. Verso il fondo, il cilindro inferiore ha in D un bucciuolo rivolto in alto, guernito d'una vite con la quale si può chindere ermeticamente. Dal centro della convessità del coperchio del serbatoio inferiore, parte un cannello fa, con un robinetto, che entra nel vaso superiore; verso la pariete laterale del cilindro superiore v' ha un secondo cannello g h, avente ugualmente un robinetto. Questo cannello discende nel serbatoio inferiore, ma non termina in h, e come indica la linea punteggiata si stende nel serbatoio fino a tre linee di distanza dal fondo. Un terzo cannelle Bm, provveduto egualmente di un robinetto, è applicato lateralmente all' orlo superiore del serbatoio. Vicino al fondo e al coperchio di questo cilindro inferiore si trovano inoltre due piccoli cannelli ricurvi kt al quale è lutato un piccolo cannello di vetro kl. Per far uso di quest'apparato , si empie di acqua, chiudendo l'apertura in D, e aprendo i robinetti af, gh e Bm. Le chiavi di questi robinetti debbono avere i fori assai ampi , altrimenti verrebbero facilmente ostruiti da corpi stranieri, accidentalmente contenuti nell'acqua. Si versa l'acqua nel serbatoio superiore; essu cola per ef e gh, mentre l'aria esce per Bm. Se chiudesi quest'ultima apertura, l'aria ssugge in bolle per of, e l'acqua non cola che per ghi , il che richiede molto più tempo. A proporzione che il serbatoio si riempie , l'acqua sale nel cannello di vetro Ala per cui si può

in conseguenza conoscere fino a qual punto esso sia pieno. Quando il cannello è riempito, l'aequa cola per Bm. Chiudesi allora questo cannello, e si lascia uscir per af l'aria che trovasi tuttavia sotto la convessità del coperchio. Quando non vedonsi più uscir holle, nemmeno conqualche leggiera scossa, chiudonsi i robinetti. Ora, se vogliasi riempire di gas il serbatoio ripieno di acqua, si pone sopra un secchio o altrimenti , e apresi l'orificio in E, pel quale non cola na-turalmente l'acqua finche non può penetrarvi l'aria che devesi sostituire ad essa. Per questa apertura D introducesi il cannello che conduce il gas. Questo passa a traverso l'acqua, che allor cola da D, e cade nel vaso posto al disotto. Allorchè lo sviluppo del gas è lento, l'acqua ordinariamente cola intorno al fondo del serbatoio, anzicche nel vaso destinato a riceverla. Si può prevenire quest'inconveniente, sia ponendo il serbatoio entro questo vaso, sia attaccando al bocciuolo una funicella bagnata che serva a condurre l'acqua sovrabbondante. Quando è giunto nel serbatoio tanto gas che non rimauga più acqua nel cannello di vetro, si toglie il cannello di sviluppo e mettesi in sua vece la vite D. Se occorre adoperare del gas raccolto, o farne passare qualche porzione in altri vasi, versasi dell'acqua nel serbatoio superiore, ai capovolge un fiasco od una campana piena di acqua sopra l'apertura di a f, e si aprono i robinetti di af e gh; l'acqua cola allora pel cannello ghi ; il gas scacciato esce per af, e si raccoglie nel vaso capovolto.

Se il gas, al contrario, deve servire per altre esperienze col cannello a gas, si fa uscire per Bm, tenendo chiuso af. Gl' istromenti

più adattati a simili esperienze, sono i seguenti.

Cannello di Marcet, Si empie il serbatoio di gas ossigeno, e sopra il cannello Bm ( tav. IX, fig. 2 ) se ne pone un altro di ottone L. ricurvo all' estremità, aperto in cima. La curvalura serve a poter dirigere il becco del cannello, girando il cannello, verso l'alto o verso il basso. Per facilitare l' uscita del gas , s'invita nell' apertura superiore gh un imbuto K ad una certa altezza, nel quale si versa l'acqua ; per aumentar la pressione , potrebbonsi invitare , occorrendo, molti cannelli metallici l'uno sopra l'altro, e inalzare maggiormente l'imbuto. Ponesi la fiamma d'una lampana a spirito di vino dinanzi l'orificio del becco del cannello. Il soffiamento del gas ossigeno produce una fiamma appuntita, tanto calda che può fondere un filo di platino in globetti di molti grani, e ai può anche fondere la silice pura e l'allumina in un vetro limpido. Mettonsi questi corpi sopra un pezzo di carbone duro, e si tengono nella parte della fiamma conosciuta come la più calda. Abbruciando nella lampana dell'etere o del petrolio, il calore rendesi molto più forte che coll'alcoole. Mitscherlich fece disciogliere dello zinco in un fiasco provveduto d'un largo cannello, e dopo avere acceso il gas idrogeno, rivolse la corrente del gas ossigeno nella fiamma dell' idrogeno stesso. Il calore rendesi ancora più forte quando si fa uscire il gas idrogeno per sei cannelli disposti in un piccolo cerchio, al cui centro sia posto quello che conduce il gas ossigeno.

Il cannello di Mitscherlich è formato d'una lampada a spirito di vino ordinaria, fig. s4, tav. V, il cui lucipnolo è di grossi fili di cotone disposti parallelamente, cioè non totti insieme. Il fondo della

GASSOMETRO. lampade ha un foro che si chiude con turacciolo di sughero b , pel quale passa un cannello di latta ch , piegato ad angolo retto , occupante il centro del lucignolo e che giunge alla medesima altezza del cannello che contiene quest' ultimo. La lampana e questo cannello sono incastrati in un sostegno di legno d. Al punto e la lampade ha un foro pel quale passa un turacciolo di sughero attraversato da un cannello piegato ef. Allorchè non si adopera si chiude la lampade col coperchio g. Ripiena la lampade di etere ed accesa, si fa giungere una corrente di gas ossigeno pel cannello di latta ch , e con questo mezzo si sviluppa un calore sommamente energico , la cui mercè si fonde in globetti un filo di platino. Delle scheggie di quarzo introdotte in queata fiamma si rammolliscono di maniera da potersi tirare in fili. il cannello of ha per oggetto di fare uscir l'aria dilatata dal calore. Senza di questo cannello, uscirebbe dell' etera liquido pel cilindro che circonda il lucignolo.

Il cannello di Newman è un istrumento analogo, che serve a produrre altissimi gradi di calore. Esso consiste in un serbatoio cilindrico a gas , di grossa lamina di rame, nel quale trovansi due volumi di gas idrogeno e un volume di gas ossigeno, compressi mediante una tromba premente. È rappresentato nella tav. IX , fig. 3. A è il serbatoio del gas , B la tromba premente e C una vescica piena di gas detonante, che s'invita alla tromba e somministra il gas ch'essa deve comprimere nel serbatoio. D è un robinetto con un becco di cannello capillare. Aprendo questo robinetto, il gas slugge : si accende, e senza che la combustione si comunichi al gas contenuto nel serbatojo, continua ad ardere con tale violenza e tanto calore che si possono fondere il platino , l'allumina , la silice , in una parola , tutte le sostanze riputate altra volta infusibili (1). I chimici inglesi si sono molto dedicati a farne uso, e pretendono di aver ripristinato la barite e la strophiana, esposte a questo fuoco sopra un carbone. L'uso non n' è peraltro senza pericolo, e possono accadere degli accidenti , perchè il cannello di sviluppo non è bastantemente grosso per raffreddare la mescolanza gassosa al suo orificio, e impedire la propagazione del fuoco entro il scritatoio, per cui esso può scoppiare con molta violenza. Si raccomanda perciò di porre il serbatoio al di dietro di molte grosse tavole, e far passare il becco per un piecolo foro praticato nelle tavole stesse, in guisa che l'operatore ne sia guarentito in caso di esplosione. Si fece anche passare il gas a traverso dell' acqua o dell' olio, prima di giungere al becco, affinche accadendo un' esplosione fosse ristretta in un piccolissimo spazio, separato dal serbatoio. Finalmente si propose di far uscire il gas per molti piccoli cannelli capillari metallici, riuniti insieme in un solo cannello comune ugualmente capillare. Questa moltiplicazione di cannelli renderebbe il raffreddamento più compiuto e avrebbesi meno a temere un'esplosione. Ma si può rendere l'istromento perfettamente sicuro e fuori d'ogni pericolo, riempiendo un cannello, per un pollice e mezzo a due pollici, di picciole ruotelle di un tessuto metallico fino, sovrapposte, e invitando

<sup>(1)</sup> Tra le sostanze finora in tal modo saggiate non vi è che il crisopraso che abbia resistito al poter fondente di quest'apparato.

poi il cannello conce redesi in EF, tra il robinetto e il cannello concultore del gas. lo sprimentali di accordere il gas detonatte nell' apertura larga di questo cannello, senzà che l'explosione si consunicasse internamente. Il cannello di Newman le prenitro di un uso limitatissimo ; la famma non poè essere che piecolissima, e in conseguenza non opera che sopra piecole quantità, poichè se, sotto una forte pressione, si aumenta il volume del getto del gas, si spegne difatto in famme

L'uso d'un getto di gas fdrogeno e un altro getto di gas ossigeno, che si svoigano da vasi separati, e si accendano dopo essersi mescolati, venne proposto per la prima volta dall'americano Hare, e Smith pubblich sa questo argomento alcune esperiense iu no Giornale degli Stati-Uniti. Facende uso di questo metodo, ch'è assolutamente sezua periodo, Smith pervenne a fondere quasi tutte le sostame che son fuzibili al canhello di Newmann. Ma quaendo Davy scopri che la deconatione del gas e-combustibili pad venni rintercotta dai mezia refrigeranti, come sono i teasui di filo metallico gli estilisti al cannelli e ci ai trovi possibile adoperato anche compresso, sezua che l'accensione si comunicasse al gas rimanente, attraverso i cannelli di un ristrettissimo diametro.

Brooke propose il primo di adoperare il gas ossigeno compresso ; e il fabbricante di strumenti Newmann fu il primo che osò di usare

a tal oggetto il gss detonante, Gas (trasportare i). Per for passare i gas da un vaso in un altro , si adoperano degli stromenti detti dai chimici tedeschi trasportatori di gas. L'apparato più comodo a tale oggetto, è rappresentato dalla fig. 4 , tav. IX. AB è una canna di vetro di largo calibro , alla parte inferiore della quale è legata una piccola borsa C di vescica di bue o di caoutchouc sottile, d'una capacità alquanto maggior di essa. L' estremità inferiore di questa canna e la borsa sono riposte in una scatola cilindrica di legno BDEF. Si riempie la borsa di mercurio, in modo che giunga ad una o due linee di altezza nella canna. La scatola ba nel fondo una vite G che innalza una tavoletta mobile a. Stringendo la vite, si fa ascendere la tavoletta, e si caccia il mercurio nella canna AB. In A nella canna v'ha un sughero, pel quale passa un piccolo cannelto a sviluppo di gas AEIK. Si spreme allora il mercurio in modo di riempire la canna. Dopo ciò, se s' introduce questa canna in una campana piena di gas, e si svita la vite, il mercurio ricade nella borsa, e il gus della campana passa in AB per effetto dell' assorbimento. Conviene che AB sia sempre più lungo di IK. Il gas assorbito può così trasportarsi in un altro vaso introducendovi il cannello di sviluppo, e stringendo ancora la vite G.

Si fa un trasportatore di gas ad acqua, sostituendo alla vescica di bue una borsa di eaoutchoue, che si empie di acqua e si comprime con le mani.

Un tezzo istrumento eccellente per far passare i gas da un vaso all' altro, venne immaginato da Pepys. Esso consiste in una canna cilindrica AB, fig. 5, saldata ad un cannello di piccolo diametro di grosso vetro, ricurvo come BC, sal quale v'ha na altra piccola porsione di canna clifindrica più alrage CD, ridotta vesso Di nu un apertura quasi capillare. Con due sugheri ed un filo di ferro, si fa in AB uno stantuffo, come indica la figura. Per far uso di questa canna, si empie DCB di mercurio, e s' introduce DC nel vaso che contiene il gas. Sollevando lo stantuffo, il gas entra in DC, e s'introduce poi in un altro vaso abbassando lo stantuffo medesimo. Se DC e graduato si possono a tal modo trasportare delle quantità di gas esattamente determinate.

GRADUARE. GRADUAZIONE ( edifizio di ). Dicesi che si gradua un liquore , allorehè prima di evaporarlo per farlo cristallizzare , si comincia dal far che esso scoli a traverso una massa di fascine, all' oggetto che si evapori all'aria fino ad un certo punto prima di evaporarlo al fuoco; le tettoie contenenti le fascine che servono a questo uso, si dicono edifizi di graduazione. Questo metodo usasi nelle saline per la fabbricazione del sal comune, e viene anche seguito in alcune fabbriche di vitriolo.

GRANULARE. Ridurre i mctalli fusibilissimi in piccoli grani. Lo zinco, per esempio, lo stagno, ec. si fonde e si versa in una scatola di legno, internamente stropicciata con creta, poi si chiude la scatola con un coperchio ugualmente stropicciato con la creta, e si agita fortemente finche il metallo sia raffreddato. Si trova convertito in piccoli grani che si possono con uno staccio separare secondo le loro grandezze. Si può anche granullare nn metallo fusibilissimo, ccme lo zinco, versandolo fuso sopra una granata immersa nell' acqua che si move dolcemente di continuo.

GRATICOLA, Sostegno del fuoco nei fornelli. Una graticola è formata di alcune barre di ferro, poste parallelamente le une a canto delle altre, ad una certa distanza, come sarebbe da tre fino a nove linee. Le barre di ferro debbono essere triangolari e poco farghe ; una delle facce piane si rivolge in alto e lo spigolo opposto al basso, perchè a tal modo non rimangono cencri tra esse che ne otturino le aperture. Se le barre fossero poste nel senso opposto, se gl' intervalli andassero restringendosi al basso, le ceneri e i rimasugli di carbone rimarrebbero tra esse, intercetterebbero la corrente dell' aria , e diminuirebbero in conseguenza il fuoco. Le barre di ferro quadrate con un spigolo rivolto in alto, banno quest' inconveniente al maggior grado.

IDROMETRO sinonimo di arcometro negli scritti degli Autori inglesi. Ichometro. Istrumento che serve a misurare la quantità del gas acqueo contenuto nell'aria. Lo specchietto seguente, di cui parlai nel to. I , serve a paragonare le indicazioni dell'igrometro a capello con lo stato igrometrico dell'aria, espresso dalle altezze della colonna di mereurio, sostenuta dal gas acqueo atmosferico. Essa è appoggiata alle esperienze di Gay-Lussac istituite con sali che disseccano l'aria fino ad nn grado determinato, in ima data temperatura, che nello specchietto presenie è di dieci gradi. Se si calcola per altre temperature, si ha una quantità di acqua un poco maggiore, al di sopra di 100, e un poco minore al di sotto; ma l'errore è si piccolo da trascurarsi.

I numeri ch'esprimono la tensione del vapore nello specchietto, sono parti centesimali della colonna di mercurio, che il vapor acqueo può sostenere al grado dell'ebollizione dell'acqua. Essi esprimono in conseguenza la vera relazione tra le quantità di vapore di acqua indicate dai diversi gradi dell' igrometro a espello.

| GRADI                                                                                                                   | TENSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GRADI                                                       | TENSIONE                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dell' igrometro                                                                                                         | del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dell'igrometro                                              | del                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a capello                                                                                                               | vapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a capello                                                   | vapore                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 1 4 3 6 7 8 9 10 H 1 1 2 1 4 5 10 7 18 19 20 H 1 2 2 4 2 5 6 7 7 8 20 H 1 2 2 4 5 5 5 5 5 6 4 4 4 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 | 0,00<br>0,49<br>0,49<br>1,80<br>1,80<br>2,716<br>4,10<br>1,80<br>2,415<br>1,50<br>6,48<br>6,48<br>7,49<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50 | 51 5334535 5738 906 G G G G G G G G G 77 7 77 77 77 77 77 7 | 28,58 33 1,7 17 17 15 16 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |

August dimostro che ottengonsi des risultamenti inclaibili seguendo i iconiglio di Leulie, adoperando ciue du terminoteri che sinch perfetamente d'escordo, l'uno dei quali abbis la palla rivestita d'una tela bagnata. Secondo le esperienze ripetute di August glomenberger ed altri, il terminierto di cui mantiensi la palla unida, indica pre-ciaimente la metà della differenza tra la temperatura dell'aria e quella a cui troverebbesi al mazzinaru di unidità col gas equeo contrantovia August dicele a questi sitromento il nome di patermatero.

Moltissimi igrometri vennero proposti ed anche adoperati. Sarebbe inutile offrirne la descrizione, che trovasi già in tutti i manuali di Fisica.

Inservo. Per gl'imbuti ordinari si vegga l'articolo rezernasse. Adoprasi anche nei l'avoratori un imbuto particolare, che è un vaso di vetro di forma ovale (ux. VI, fig. 50), avente alla sua parte sarperioce un ordinzio di fissco, e du su suphero e terminato inferiormente da un cannello stretto e sottile. Quest' sistomento serve a separare l'olio dall'acqua, p' etere dall'acqua, ecc. A ties oggetto vi a versa la mescolarza, dopo averne chiusa l'apertura: quando l'itquicirio dell'articolo del

IMPREGNARE. È lo stesso che disciogliere un gat in un liquido o saturaruelo. La parte teoretica di 'questa operazione venne già discussa nel to. I, e nel tó. II, ho descritto un metodo adoperato nelle arti per impregnar l'acqua di acido carbonico. V ha inoltre, per preparare in grande le acque minerali gassose artificiali , dei grandi ordigni complicati dei quali non parlo, perche sono oggetti puramente tecnici ; parlerò soltanto di un apporato che può servire a saturar un alcali di acido carbonicó , come sarebbe preparare il bicarbonato alcalino. Quest' apparato concepito da Gadda, tav. IX, fig. 16, consiste in un cilindro di latta A, avente un fondo ed un coperchio C, che si può togliere. Vicino al fondo vi è un bocciuolo B nel quale entra un sughero. Il coperchio ha pure una simile apertura , alla quale si attacca una vescica vôta e compressa D. L'alcali si pone in piatti, oppure entro cerchi di ferro sui quali sono tesi dei pezzi di tela, posti gli uni sugli altri in un sostegno introdotto nello stesso cilindro; dopo ciò si chiude il cilindro col suo coperchio, e si luta all' intorno con carta e colla di farina. A traverso il turacciolo, in B, entra il cannello di un fiasco da cui svolgesi il gas acido carbonico finchè la vescica si gonfia. Subitochè la vescica si è sgonfiata da sè, per l'assorbimento del gas, si fa entrar nuovo acido carbonico, e si continua a tal modo finchè il sale non assorbe più gas. Si ritrae il sale così saturato, e si purifica disciogliendolo nell' acqua a 45° fino a saturazione, feltrando il liquido e lasciandolo cristallizzare. Si preparano questi bicarbonati in grande con minor spesa, mettendo a profitto il gas acido carbonico che svolgesi nei tini in fermentazione spiritosa.

INFORMERE. Termine farmaceutico che significa versare dell'acqua

DABIGIATE SOPTE UNE SOSTANTE VEGETALE, e far discioglisre dal liquido caldo tutto quello che può di questa sostanza. Tale soluzione si chiarma figuitarior. La preparazione del te ordinario re un esempio a tutti noto. Isoguarratore. Si chiama coal un metodo adoperato per separar Poro dall'argento, il quale comiste nel disciogliere l'arcento coll'aci-

do nitrieo. V. Om, to. II.

L'amerco di vetro. Apparato distillatorio or abbandonato totalnente, del quale si vede il disegno nella tav. Il, fig. 9. Esso è composto di una cenurbita ricoperta d'un capitello di vetro, talrolta ambidue soffiati d'un solo pezzo, nel qual caso il capitello è guerrato di un aperture chiusa coa un turacciolo smerigliato, la quale serve a introdorvi i liquidi. In altri casi; è composto di due pezzi, in modo che il capitello è lutato alla cucurbita, per cui non occorre che cuso sia tubolato.

LAMPADA DEGLI SMALTITORI V. VETRO ( soffiare il ). LAMPADA DI SICUREZZA DI DAVY ( safety-lamp. ). Avendo rinviato a questo articolo nel trattare dell'idrogeno carbonato, io ritornerò in questo luogo a far parola di tale invenzione preziosa del pari al genere umano e considerevole rispetto ai principi scientifici dalla quale dipende, Avviene sovente, nelle miniere di carbon fossile, che facendo nuovi scavi incontrasi qualche fenditura dalla quale esce con violenza una corrente d' aria che dura lungo tempo. Essa è un'aria combustibile, principalmente composta di gas carburo tetraidrico CH4. Di ordinario non si riconosce questo gas dal suo odore, e in poco tempo vi si accumula in tale quantità che le lampane lo accendono: esso produce una sì violenta esplosione che gli operai rimangono uccisi. Accadeva ogni anno che, nelle miniere di carbon fossile in Inghilterra, un gran numero d'uomini perivano a tal modo, spesso in un solo istante. Si studiava di prevenire simili infortuni aprendo delle grandi correnti di aria , ma senza ottenerne un risultamento sufficiente. Invece di lampane si propose di dar luce ai minatori merce la percossione d'una pietra da fucile o d'una pirite di ferro e di un acciarino che produceva delle scintille incapaci di accendere il gas, ec. Dopo qualche tempo avveniva che i minatori tralasciassero tutte queste precauzioni. Disastri gravi e frequenti accaddero specialmente nel 1813, 1814 e 1815; ed allora il celebre Davy rivolse la sua attenzione sopra tale argomento, all' oggetto di trovare un metodo che preservasse da simili sinistri. Egli ebbe in mira un fatto conosciuto dal chimico inglese Tennant, che le esplosioni non si propagano a traverso i cannelli metallici di piccolissimo diametro. Davy riconobbe con le proprie esperienze che il fatto era vere ; egli inoltre dimostrò che, rispetto alle mescolanze gassose poco detonanti, come quella che trovasi nelle miniere, tale proprietà manifestavasi ad un grado di cui non avevasi prima alcun' idea. Egli riconobhe che la cagione del fenomeno dipendeva dal raffreddamento provato dal gas denotante a contatto del metallo , per cui l'esplosione veniva impedita ; che quanto meno calore si svolge nell'esplosione e quanto più ne occorre per accendere il gas , più anche i cannelli che impediscono l'esplosione medesima possono esser larghi, e viceversa, per cui l'infiammazione del gas detonante delle miniere viene arrestata da aperture nel metallo a traverso le quali si propaga benissimo l'esplosione di una mescolanza di gas ossigeno e idrogeno ; e che questa si può ugualmente interrompere con cannelli metallici di sottigliezza e lunghezza bastanti, come abbiamo detto trattando del cannello di Newmann , all'articolo gassometro. Queste idee lo condussero a far uso di un tessuto di fili metallici simile a quello che adoperasi per gli stacci di metallo e per le forme da carta, e conobbe che quando il filo aveva da 1/40 ad 1/60 di pollice di spezzezza, e che la tela metallica era tanto fina da contenere Aoo fori o maglie snlla superficie d'un pollice quadrato, l'esplosione del gas delle miniere non poteva attraversaria. Allora egli costruì con questa tela delle lanterne nelle quali ardeva una lampana ad olio. L' aria interna ed esterna debbono uscire ed entrare per questo tessuto, e se l'aria è infiammabile avviene bensì un' esplosione nello spazio rinchiuso della lanterna , ma non si comunica al di fuori. Prima che l' esplosione avvenga, la fiamma diviene più grande e si allarga e rendendosi più fosca di prima. Coll'esplosione la lampana si spegne, e gli operai possono uscir della miniera, e farvi entrare nuova aria. L'uso della nuova lampana nelle miniere di carbon fossile , coronato da si mirabile riuscita, fece inoltre conoscere un fenomeno assolutamente inatteso, quello che talvolta dopo l'esplosione, il tessuto metallico della lampana comincia a roventarsi e ardere in qualche maniera, senza peraltro che v' abbia combustione, e senza che perciò il gas della miniera si accenda. Da altre posteriori esperienze', Davy conobbe che introducendo in una mescolanza gassosa detonante, un filo metallico rovente, non peraltro a segno di accenderla , questo filo continua a rimaner rovente, perchè di continuo alla sua superficie si ossida nuovo idrogeno, c vi si accumola nuovo calore, non peraltro in quantità sufficiente per determinare l'accensione del gas detonante misto all'aria comune. Se, per esempio, si fanno cadere alcunc goccie di ctero in un matraccio di vetro, o si riscalda il matraccio con la mano, in guisa che il gas etereo si mescoli all'aria, questa fa esplosione quando vi si accosta una candela accesa. Ma se , invece d' una candela , s' introduce nel matraccio un filo di platino di 1/100 di pollice di diametro, rivolto in ispirale e roventato al fuoco, il filo continua a rimaner rovente finchè vi si trova gas detonante, l'incadescenza del filo dipende in tal caso dalla combustione del vapore di ctere alla superficie del filo. L'esperienza non riesce con un filo di rame o di argento , perchè ambidue sono tanto conduttori del calore che non ne ritengono abbastanza. Davy si servì di questa scoperta per perfezionare ancor più la lampana. Egli allontanò il tessuto dal fuoco tanto ch' esso non potesse arroventarsi e al tempo stesso pose un filo di platino rivolto in ispirale, al di sopra e intorno alla fiamma. Quando la lampana si spegne per l'accaduta esplosione rimane tuttavia rovente il filo di platino per la lenta combustione del gas detonante, e sparge un chiarore sufficiente ai minatori per ritrovare la via di uscire della miniera,

LAMPADA ZIENTRICA. Questo ingegnoso istromento venne immaginato da Ingenhouss, e ottenne poscia altri importanti miglioramenti. Serve di accendifuoco, e produce una fiamma che deriva da un filetto finissimo di gas idrogeno acceso da una scintilla elettrica al punto ove esce il gas da un scittilissimo cannello.

BARZELIUS Vol. 1X.

L' istromento, rappresentato tav. IX, fig. 27, è presentemente così comunale, di forme svariate in molte guise, che basta gettar l'occhio sulla figura per apprenderne la costruzione. A è un serbatoio di vetro pel gas idrogeno ; B un secondo serbatoio contenente l' acqua che scaccia il gas ; GIH un cannello di ottone , guernito d' un robinetto, pel quale esce il gas. Questa parte vedesi di alto in basso ( fig. 28 ), coi conduttori e e d , per le punte dei quali scocca una scintilla elettrica. Vi è un piccolo elettroforo MN rinchiuso in un cassettino di legno inferiore. Quando s' innalza il piatto dell' elettroforo OPQR, la sua elettricità si comunica al filo XTY, che lo sostiene. Girando il robinetto I, il piatto s' innalza, e allo stesso momento scocca la scintilla tra i punti c e d, mentre il gas esce dalla piccola apertura b . e quindi si accende.

Per empire questa lampana di gas idrogeno, si toglie la parte caed, fig. 28, fissatavi con la vite f, si svita l'estremità anteriore del cannello G, fig. 27 (cioè bg, nella fig. 28), e vi ai sostituisce un altro cannello di ottone ricurvo di alto in basso, avente inferiormente un sughero, che si adatta nella tubolatura d'un fiasco contenente dell'acido solforico diluito e della limatura di zinco. Il fiasco A venne prima riempito di acqua. Aperto il robinetto, il gas che si svolge entra nel fiasco, e fa scender l'acqua da A in B pel canuello di vetro che pesca quasi fino al fondo: mediante un sifone, togliesi da B tutta l' acqua superflua. Allorchè A è pieno di gas, si chiude il robinetto,

e si rimettono al loro posto le parti staccate.

Alla piccola fiamma del gas idrogeno si può accendere una carta. una candela o meglio una lampana a spirito di vino; queste due si possono anche porre stabilmente dinanzi l'orificio pel quale esce il gas. Se questo orificio è piccolissimo , l'uscita del gas dura lungamente , perchè se ne consuma ogni volta una piccolissima quantità. lo di rado ho bisogno più di due o tre volte all'anuo di empire la mia lampana. Chi trovasse difficile di empirla col metodo surriferito , potrebbe usarne un altro proposto da Gay-Lussac. Si empie la lampana di acido solforico diluito, e vi si sospende ad una certa altezza un cilindro di zinco. Il gas idrogeno che sviluppasi a tal modo è scevro di aria atmosferica , e lo sviluppo continua finchè il gas abbia acacciato il liquore del fiasco al punto che lo zinco non possa più toccarlo. A tal modo non occorre più empire il fiasco di gas, perchè ai riempie da sè stesso. Un simile apparato, ch' è un serbatoio continuamente pieno di gas idrogeno, può anche servire nelle esperienze sopra questo gas; basta a tal uopo adattarvi un cannello di sviluppo. Peraltro, queste lampane hanno l'inconveniente che a poco a poco apparisce un sale nelle giunture dei pezzi metallici , per cui si alterano , non chiudono più esattamente, e occorrono frequenti riparazioni. Una lampana , come l'altra descritta e figurata , io la adopero da oltre trent'anni nel mio lavoratorio, per accendere il lume, senza che abbia giammai avuto bisogno di esser raccomodata in tutto questo tempo. Doebereiner costrui ultimamente una lampana analoga , senza elettricità , il cui uso comincia a diffondersi. Il gas idrogeno viene acceso dalla spugna di platino, posta in una piccola coppa di metallo in faccia all' orificio del foro , pel quale esce il gas. La migliore maniera di adoperar la spugna di platino per accendere il gas idrogeno è la se-guente. In distanza di 3/4 di pollice dall' apertura da cui esce il gas si fissa un cilindro di ottone di 1 1/2 centimetro di larghezza e 2 centimetri di lunghezza. Questo cilindro è aperto da un capo e dall'altro. ha un fondo bucato al centro da un foro di 0,5 cent, di diametro. Nel mezzo del cilindro trovasi un' orecchia. L'apertura lihera del cilindro è rivolta verso l'orifizio d'uscita del gas. Si fissa nell'orecchia un pennello di asbesto ligato all' estremità rivolta verso il fondo , con un filo sottile di platino: Si bagna il pennello in nna soluzione concentrata di cloruro platinico e , dopo di averlo disseccato, s' immerge nell' ammoniaca caustica, si fa seccare di nuovo e si calcina a mite calore. Si può anche immergere il pennello in una mescolanza di cloruro platinico-ammonico misto ad acqua ed a piccola quantità di cloruro sodico , seccarlo e poi calcinario leggermente. La piccola quantità di cloruro sodico serve a fissar la polvere di platino sul pennello. S'intromette questo nell'anello del cilindro in modo che i fili dilicati del fascetto riempiono l'apertura del cilindro , senza per altro uscir fuori, per far che i fili sieno al coperto della polvere. L'asbesto è siffattamente cattivo conduttore , che basta renderne un solo punto incandescente per accendere il gas. Quest'apparato è eccellente, ed è un accendifuoco assai comodo, quando si adopera ogni giorno, mar rimanendo molto tempo senza usarlo, coppure esposto a vapori ammoniacali , od a polvere , la spugna di platino perde la sua facoltà di accendere, che peraltro può riacquistare roventandola leggermente alla fiamma del cannello. Non è però raro che la spugna di platino conservi la proprietà d'accendere il gas idrogeno, anche dopo moltà mesi d'inazione.

LAMARE CHIMICER. È sommamente commodo e vantaggiose di poce seguire esporazioni, e holitizioni, calcinazioni, ec. sopra un tavolino nella propria stanza. Vi si perviene con la fianma d'una lampana, ponendo il matraccio, il croginulo o la coppa evaporatoria, sopra un sostegno particolare con cui si può-a volontà mutar la distanza tra il fuoco e il vaso. Adoperansi lampane ad ollo e lampane a spirito di vino a tale oggetto. Accennerò taluni particolari di queste dag

sorte di lampane.

Lampone ed olio. La loro forma, assai svariata, paò riguardarsi come indifferente nelle operazioni chimiche, nelle quali si abila in mira soltanto il calore; si adoperano, soltanto nel caso in cui occorra di riscaldare leggermente e per motto tempo. A tale oggetto prendonsi delle lampane semplici senza canna di inspirazione. Si raccomanda l'uso delle lampane si fargant, ama in onno le trovai commode perchè danno ordinariumente un calore troppo forte per le evaporazioni e digentioni, e non ne danno abbastanza quando si tratta di cilcinazioni. Si trova della prendona della digitari di tratta di cilcinazioni ficato. Quando la finama con di cilcinazioni di lugigno il vaso potto i compensa in contra di contra di cilcinazioni di prendona di punto necessario perchè arda senza fumo, e quando adoperati huno ollo, può risanare accesa per molle ore senza far carbone. Le lampane ad olio sono anche adoperate negli asseggi al cannello (V.CANELLO TERRAUMATORO). La tra XI, § 6, 7 appresenta una lum-

pana che conviene nelle evaporazioni ed ebollizioni , attaccata mobilmente ad un fusto metallico. Per impedire che l'olio ne esca , l'cstremità del portalucignolo è guernita d'un piccolo orlo, al fondo del quale vi sono dei fori per cui l'olio ricade nel lucignolo stesso. La fig. 6, B, rappresenta lo spaccato d'un simile portalucignolo. La forma della lampuna ch' io trovai la più commoda in un lavoratorio, è rappresentala , tav. IX , fig. 19 , A. Benchè si trovino in commercio simili lampane, io ne farò qualche cenno. Esse sono piane e basse, per cui ardono fino al termine senza che il calore diminuisca a proporzione che l'olio trovasi più basso. Il lucignolo ab è piano e largo , per eni la lampana illumina bene. Esso entra in una ghiera piana fissata in una piestrina rotonda posta al fondo d'un' altra ghiera cd , poco elevata , al centro delle parti superiori della lampana è internamente guernita di alcuni passi di vite; si assoggetta la piastrina che tiene il lucignolo, mediante un cerchio e, che gira nei passi di vite ed, e alla cui parte superiore ha una sega dentata. Quando si opera di notte, alla luce, non è guari possibile di aver una stanza bastantemente illuminata da non aver bisogno d'accostare un lume più piccolo ai punti che si trovano ombreggiati, come per esempio, quando si versa un liquido sopra un feltro. Questa lampana conviene perfettamente a tal uso , si può girare a piacere , per accostare la fiamma nel luogo che vuolsi illuminare, senza pericolo di spander l'olio, il quale non cola nemmeno cadendo la lampana in terra. Se si ha un sostegno simile ha quello rappresentato, tav. XI, fig. 6, e che invece della lampana adattatavi, vi si attacca un braccio terminato da un disco piano sopra il quale si ponga la lampana di cui ora parliamo , può servire in luogo di essa comodamente. Quando si adoperano lampane ad olio, la corrente d'aria può far vacillare la fiamma e impedire che arda uniformemente. Si previene quest'effetto adattandovi un piccolo camino di vetro. A tal popo usasi un cerchio B. tav. IX, fig. 19, forato di buchi all'intorno, e coperto d'una lamina saldata, con un'apertura gh nel mezzo, un poco maggiore della periferia del cerchio ef. Il cerchio B posto inferiormente ha tre piedi saldati coi quali si sostiene sopra la lampana. L' aria passa pei buchi della sua circonferenza e penetra fino al lucignolo tra eh e ef: ponesi al di sopra un cilindro di vetro, aperto alle due estremità. Nei lavo-ratori si possono avere simili cilindri, servendosi dei colli di matrac-ci rotti, o d'altri vasi di vetro cilindrici; scegliesi quello di larghezza e di altezza convenienti al bisogno.

Lumpane a spirite de vine. Simili lampane possono sostituiris allere. La tav. Xi, fig. 50., rappresents nan humpan assis semplice, di vetro, con un coperchio di vetro meriglisto, all'oggetto d'impedire che l'alcoole si esupori quando non si adopera la lampana. Senza questa presauzione, l'alcoole si evapora pel lucignolo, e lo lascha impregnato di acqua; quindi un lucignolo lasciato senza coprico, non si può più accendere immedistanenele. Lo stoppino entra in un cilindro attaccato ad una pisatrina rotonda avente un orlo che abnecal l'ordificio della lampana, come si vede fig. 20. E preferibile che la ghiera el il cilindro sieno ambidue di argento puro, pei mottri dodotti all'articolo creginole. Per altro si possono costruire anche di addotti all'articolo creginole. Per altro si possono costruire anche di

LEMPANE. 213

stagno e di latta. Se la piastrina medallea non usciase dal collo della lampana e fosse Basta internamente el medicisimo collo solidamente ed ermeticamente collectavi , potrebbe succedere la rottera del vetto per effetto della dilatatione del metallo prodotta dal calore. Avendo dei fiaschi con coperchi appianati a sfreguiucato sopra il turacciolo , si possono facilimente convertire in lampane a spirito di vino, i togliendone il turacciolo , e sostituendori una gluiera con un lucignolo. Simili fiaschi coavengono a la lano, no no potendo essi sevire da altro, perche non si può versore da essi un liquado sersas perdito (F. Filizzo e del conseguia del cons

Il viso che esponesi al calore d'una lampona deve avere un sostegon particolare. Si vede uno di questi sostegon, tate: XI, fig. 6. Invece della lampona ch'esso sostiene nella figora, deve avere duo braccia; si pone la lampona sopra Puno , e sopra l'altro il vaso di riscialdare. Questo braccio è terminato, come vedesi, da un terzo cerchio, nel quale entra il matraccio odi il crogiuolo. Se si hanno dei più piccoli vasti da risculdare, si fanno con un grosso filo di ferro dei triangoli di diverse guandezzo, come quello rappresentate bus. IX, fig. 21, si pongono sopra il cerchio , o mette sil l'asso sopra di casi.

L' istromento divenuto più indispensabile in un lavoratorio, è una lampana a spirito di vino, col lucignelo circolare, un camino, ed un moccanismo per innalzare e alibassar il lucignolo. I commodi e i vantaggi che una simile lampana offre al chimico pratico sono incstimabili. È molto tempo che adoprasi in Francia a preparare il casse. Avendo veduto accidentalmente un simile apparato, io feci adattar la lampana ad un sostegno costruito nel modo più conveniente alle operazioni chimiche e supero la mio aspettativa. La tav. 1X, fig. 24, la rappresenta veduta superiormente; le fig. 25 e 22 la rappresentano da altri lati. Si può costruire di latta o di ottone laminato, e somiglia ad una lampana alla quinquet con un serbatoio circolare, abed è il serbatoio. In a vi è un'apertura, per la quale si empie la lampana di alcoole, in a questo serbutojo è interrotto da uno spazio parallelepido ru, contenente il meccanismo che serve a sollevare il lucignolo, fig. 25 cf e fig. 26, il quale comunica con lo spuzio cilindrico, riservato pel lucignolo a, Questo spazio parallelepipedo non ha comunicazione col serbatoio bad che pel cilindro dg , fig. 25, pel quale cola l'alcoole dal serbatoio al lucignolo. In m, fig. 24, è saldata una piccola ghiera piana nella quale entra il camino la, fig. 25 a 22. La maniera di attaccare il lucignolo, innalzarlo e abbassarlo mediante una sega , fig. 25 e , somiglia esattomente a quella usata nelle altre lampane. La sola differenza consiste che per diminuire. l'influenza del gran calore che si sviluppa nella combustione, la sega e dev'essere assui più lontana che nelle lampane ad olio. Per la stessa ragione , il lucignolo e l'anello cui è attaccato debbon potersi muovere liberamente nel canale ciliudrico, perchè trovando qualche resistenzo, in un punto qualunque, prendono una posizione obbliqua, e la sega non può più innalzarli.

Si vede , fig. 22 , come la lampaua è montata per le esperienze. uv è una tavoletta quadrata, nella quale un'asta di ottone, rotonda e sottile, però bastantemente forte pq, trovasi fissata con una vite alla estremità dell'asta medesima sotto la tavoletta in un incavo particolare. ki è un braccio quadrilatero che attraversa le ghiere quadrate u, con le quali si può a volontà accostare la lampana verso k od allontanarnela. axt è un cannello di vetro ricurvo, uno dei cui rami, che attraversa un turacciolo di sughero in a , discende fino al fondo del serbatoio bd, e l'altro ramo discende fino in x, un poco più basso del fondo del serbatojo : il terzo ramo ascendente at termina in un piccolo imbuto soffiato all' estremità. Si versa per questo cannello l'alcoole, il cui livello del ramo xt indica l'altezza nella lampana, il che fa conoscere quando occorre aggiungerne. Al di sotto della lampana , la tavoletta uv ha una strozzatura nella quale entra un piatto rotondo di porcellana no. Questo piatto serve alla nettezza, non potendo sempre evitare che si spanda l'alcoole, perchè sc ne versi troppo, o perchè bolla con troppa forza. Il piatto, raccogliendo tutto quello che cade, è facile ritrarlo e nettarlo, e sovente può anche raccogliersi quello che contiene senza perderne. Al di sopra della lampana vi sono le bruccia rys , la cui parte ry offre al dinanzi un intaglio nel senso della sua lunghezza, che, mediante una piccola vite, ritiene, come rappresenta la figura, un cerchio ys, di grosso filo di ferro, appianato all'estremità. Il braccio intero ed il cerchio possono anche essere di un solo pezzo, il che però è meno comodo, perchè il braccio essendo più grosso, comunica molto più calore al fusto quando si fa roventare un corpo sulla lampana, e ne diminuisce in conseguenza l'effetto. Al di sopra di questo braccio, se ne pone un altro, con un cerchio più piccolo, quando occorra sostenere il collo dei matracci nelle chollizioni.

Allorchè le proporzioni delle diverse parti di questa lampana sono convenienti, come nella figura, si possono ottenere con essa tutte le temperature, da quella cui un liquido non giunge a bollire in istato di dolce digestione, nella quale si abbassa il lucignolo tanto che formi un breve circolo azzurro, fino alla temperatura capace di fondere un piccolo crogiuolo d'argento. Con essa, nelle analisi si può risparmiar di esporre i crogiuoli di platino di grandezza media all'azione del fuoco di carbone. Si scompongono, per esempio, dei minerali calcinandoli col carbonato alcalino, e hasta il suo calore per eseguire simili operazioni, per le quali era indispensabilmente il fuoco di carbone. La sola precauzione d'aversi è di scegliere un crogiuolo che non sia maggior del bisogno, perchè un grande crogiuolo si riscalda meno d'un piccolo. Se si vuole roventare qualche sostanza a contatto dell'aria in un crogiuolo , occorre una piccola precauzione , perchè il crogiuolo trovasi circondato da ogni parte da una corrente di aria calda priva di ossigeno, che impedisce quasi totalmente ch' entri l'aria fredda. S' inclina in tal caso il croginolo sopra un triangolo, più anche di quello che vedesi nella fig. 23, mettesi sull'orlo inferiore un piccolo pezzetto di lamicrino sottile, in modo che un' estremità anpoggi sull'orlo del crogiuolo, c l'altra sul cerchio. Questo piccolo risalto rompe la corrente di aria calda , e apre all'aria fredda l'ingresTAVARE. 21

so nel crogiuelo lungo la superficie, in gulsa che carbonizzando per esempio, un pezzo di carta nel crogiuelo, il carbone della carta si accende subito che si pone il piccolo rialzo, come si soffiasse nel fuoco.

Quando , in una simile lampana , lo spirito di vino cola direttamente dal serbatolo nello spatio contonente il ludigado, nel qual caso per conseguenza la canna &g £g. 75 non è necessaria , risulta de ciò questo inconveniente, che quando il serbatolo non confiene più se non piccolissima quantità di alcoal, e che la lampana ha per luarga perzas bruciato, il serbatolo è piene di vapore di alcoal, il quale e, all'accolarari il fiscoo produce una esplosione per tauti i rispeti cativa. Adattando la canna &g, ed interrompendo la comunicazione immediata tra lo spasio che conviene il luzigogolo se cel di serbatolo, si peviene quest'inconveniente. Lubne di Berlino ha dunque fatto un eisenstalle perfecionamento a questa sorta di lampane.

Io adopero una lampana interaurente somigliante a quella testè descritta come lampana ad olio. Per questo uso è vantaggiosissima al-lorchè si deve mantenere una temperatura di 100° per lungo tempo, per esempio, per l'apparato per disseccare i in simil caso, l'uso del lo spirito di vino nella hampana casionerebbe molta spesa.

LAVARE. Dopo aver raccolto un precipitato sopra il feltro, e colato il lignore per earta è necessario spogliare il precipitato dell'ultima porzione di liquido rimastavi. Ciò dicesi lavare sopra il feltro. In tale operazione, conviene non aggiunger nuova acqua che quando è colata totalmente la prima , altrimenti non si farebbe che diluire la porzione di liquido rimastavi. Adoprasi il fiasco a getto ( V. questa voce) per levare continuamente l'orlo del fettro, a fine di raccogliere tutta la materia contenutavi. Tuttavolta si rimescola il precipitato con un filetto di acqua più forte, acciocchè rendendosi troppo compatto non impedisca che l'acqua coli. Quando alcune goccie dell' acqua di lavacro non lasciano più traccia alcuna di residuo, evaporandole sopra una spatola pulita di platino o d'oro (V. pei particolari l'articolo spatola di platino), il lavacro è terminato. Al contrario, finchè quest' acqua lascia qualche residuo, è necessario continuare il lavacro, e per essere esattissimo sperimentalore si eseguisce la pruova coll' evaporazione sopra il vetro alla cui superficie le macchie si distiuguono meglio,

Siccome in generale, e spezalamente quando trattasi di certi precipitati, i Operazione del lavacro richicide molto tempo, sarebbe assisvantaggioso un merzo di abbreviaria; ed anche eseguida senza teovaris presenti. Io mi serro a la ele oggetto di na paparato costrutto con gli atesis principi di quello deieritto all'articolo, felterre. La tav. X1, fg. 12, 10 rappresenta sopra un sostemo da feltro, coll'imbuto al di sotto. In un taracciolo forato, si fa catarire il cannello nel collo d'un fissco ordinazio a, fg. 15, Questo cannello è soffiato alla lampana, con un pezzo di larga canna di vetro; è incurva di basso in alto l'ordicio più stretto a, e lateralmente, vicino all'apertura di scolo, peraltro al di sopra della liseca bel, si pratica un'apertura cui si salda un altro pezzo di cannello più aptetto. Il modo con cui

deesi intendere l'effetto di questo piccolo istromento è questo : al punto b, in cui il piccolo cannello s'imbocca nel grande succede un'attrazione capillare sull'acqua. Affinchè l'acqua possa colare dal fiasco, nell'apertura del quale si trova il cannello, fa d'uopo che entri aria per b. Ma l'attrazione capillare non può esser superata se non con un' aspirazione , la cui forza dipende dall' altezza della colonna di acqua che trovasi tra bd ed a. Più l'apertura in b è stretta, più questa colonna di acqua sarà alta. Ed è perciò che non si può adattare questo cannello con la mano, giacchè se la linea bd è troppo ravvicinata al punto a , non colerà affatto acqua , e se il punto a trovasi posto molto più in basso di quel ch' è necessario per eseguire l'aspirazione, il cannello dovrà discendere ad una grande profondità nel feltro e fare scorrere l'acqua ad una grande distanza dalla superficie stessa. Ecco perchè prima di curvare il cannello grande e dopo di aver saldato il piccolo cannello e, deesi adattare il cannello mercè un turacciolo di sughero ad un fiasco ripieno di acqua , capovolgere questo fiasco in un piccolo bicchiero contenente poca acqua, nella quale si fa pescare l'estremità assottigliata ed ancora dritta del cannello. Con questo mezzo passa dell'acqua dal fiasco nel bicchiero fino a che la colonna di acqua tra la linea bd e la superficie del liquido nel bicchiero, bilanci la forza capillare nell'apertura al punto b. Dopo aver misurato questa distanza, si toglie il cannello, si fa seccare e si curva in modo che l'apertura in a cada una mezza linea più in basso della distanza di che si tratta. Senza questa precauzione, sol per caso si può riuscire a farne uno del quale si possa far uso. Fino a che l'apertura a non si trova al disotto della superficie dell'acqua, questa non cola, trovandosi ritenuta da una più grande capillarità in a che in b. In conseguenza allorchè si colloca il fiasco nel feltro, si versa prima l'acqua d'un altro vaso nel feltro fino a che il livello di questo liquido giunga in a. Intanto se si metta a in contatto col feltro, il fiasco comincia a perdere dell'acqua cd il liquido nel feltro raggiunge tosto il livello desiderato. Non è necessario di rendere l'apertura in b strettissima, ciò che procura una grande distanza tra la superficie dell'acqua nell'imbuto ed il punto b; giacebè allora il livello dell' acqua discende spesso molto in hasso nell' imbuto., prima che non ne sopraggiunga una nuova quantità. Dopo di aver riempito il fiasco di acqua e di avervi introdotto il cannello, si capovolge sopra un sostegno da feltro, al di sopra dell'imbuto contenente il precipitato che vuolsi lavare, si versa dell'acqua sopra quest'ultimo, e si porta allora l'orifizio del cannello fino al di sotto del livello dell'acqua , come l'indica la figura. Abbassata che si è l'acqua ad un certo punto, l' aria passa a bolla a bolla nel fiasco pel piccolo cannello c, ed in sua vece una quantità corrispondente di acqua cola sul feltro. L'orifizio del cannello è curvato in alto, affin di condurre l'acqua pura alla superficie, senza che si mescoli con la soluzione che deve surrogare, come avverrebbe se l'orifizio fosse rivolto in basso. In generale, tutte le volte che si lava, bisogna badare che non formisi canale di soolo, e rimescolare il precipitato, allorchè se n'è formato, ciò che si conosce dalla rapidità con cui l'acqua cola.

Se vuolsi lavare coll'acqua calda, servendosi del primo appara-

to, empiesi il fiasco con acqua bollente, e si cuopre con una pelle il cui pelo sia rivolto al di dentro, oppure con un astuccio di legno,

rivestito di lana.

Sembrami che qualche cenno sul lavracro delle mani non sarà fuor di luogo; perchè, quegli che si dedica ai lavori chimici trova maggior difficoltà ad aver le mani polite. Tutt'i sali, gli acidi, ec. a contatto con la cute, la rendono ruvida, la colorano in qual-che maniera, e la dispongono a impregnarsi di certe sostanze, le quali non possono più dileguarsi che logorandone l'epidermide. Alcune volte si può adoperar utilmente il succo di limone , l'aceto, l'ammonica caustica diluita, secondo la natura della materia colorante. Alcune sostanze, meccanicamente soltanto attaccate alla pelle, come la polvere di carbone, resistono al semplice lavraco coll'acqua e col sapone, perchè le particelle che anneriscono sono penetrate nei pori della cute, e lavandosi scorre la mano al di sopra, per cui non può togliersi il nero. In tal caso bisogna stropicciarsi le mani con olio di oliva, poi lavarle col sapone, stropicciando le parti più nere con una spazzola ruvida, bagnata di sapone. La spazzola, penetrando nella cute, toglie il carbone, il che per altro non può ottenersi senza il soccorso dell'olio. Il lavamani del lavoratorio deve aver sempre una simile spazzola, e dopo aver escguito qualche sperienza chimica devesi aver l'attenzione di nettursi le mani dalle macchie che possono rimanervi; perchè simili segni sono disaggradevoli agli altri ed a noi medesimi. Debbonsi similmente stropicciare con olio di oliva le macchie di catrame, di lato ad olio di lino, ec. che il sapone non può levare ; tolgonsi coll'alcoole le macchie di resina , di vernice , ec.

LEVIGAZIONE ( V. POLVERIZZARE ).

Liquxixiro. Operazione metallurgica con cui si separa un metallo fusibile da un aliro che lo è meno, riscaldandone la lega sopra un piano inclinato. Il metallo più fusibile, divenuto liquido, cola, e lascia l'altro sotto forma d'uno scheletro porsoo. L'operazione peraliro nun avviene che paraialmente con questo metodo. Il metallo liquido è ordinariamente meno impuro di quello che non si fonde, contenendo questo sovente una combinazione de'due metallu ii procontenendo questo sovente una combinazione de'due metallu ii pro-

porzioni definite.

Luro. Mastrax. Quando devesi conglungere una storta con un recipiente, in modo che nulla disperdasi per le giunture, queste si spalmano di un mastice detto luto, e l'operazione dicesi lutare. Se ii collo della storta è troppo sottile per nadatursi estatunente nella apertura del matraccio, si riveste di filaccio o di carta umettata che si stringe con forza. I matracci che servono di recipiente debbano essere un poco allargati sill' orificio, e si smussano con una lima. I matracci il cai collo si allarga internamente sono difficilissimi a lutare in modo che nulla disperdasi per la giuntura. La specie di luto varia secondo la natura del produtto della distilizazione. Quando si distilla dell'acqua, dell'accto o dell'alcoole, basta, a ci visi sono di victo, rivestire la linca di riunione con vescica bagnata, e, q. s. sono di rame, lutarli con colla di farina. Le specie di luto che, a norma delle occorroneze, servono ai diversi usi, sono le segmenti.

2º. Luto di farina di semi di lino. Si meschia la farina coll'acqua

e se ne fa una pasta, si maneggia bene, per renderia omogenea et tenace, o si stende poi in istrati di sufficiente spessezza. Questo luto ottura immediatamente, si induriese subilo, resiste agli soidi, al. l'ammonisca, ec. ma non resiste ad un forte calore perché si carbonizza. Esso diviene ancor priu solido, quando, invece di acqua para, adoprasi il latte, l'acqua di calce, od una leggiera dissoluzione di colla.

2°. Lato d'acqua di gomma densa, di argilla e limatura di ferro, impastate insieme in modo da farne massa. Adoprasi specialmente quando il lato dee rimaner attaccato per molto tempo. Questo luto diviene tanto solido e daro che difficilmente si può staccare.

3°. Creutzburg raccomando il luto seguente, ch' è assul semplice: si la ammollire un foglio di carta sugante nell'acqua, poi si stempera in essa, s' impasta con farina di segala, indi con argilla, finchè il tutto abbia una consistenza conveniente. Ouesto luto non si stalda

seccandosi, e ottura perfettamente.

4º. Luto con una forte duscatulone di colla e di colce recentemete apenta e ridatia in polecre, che s'impassa e se ne fa una densa massa; si prescrive anche di aggiungervi dell'albume d'oovo, il qualcon fa che redner il lato più costono sensa migliorardo. Una mescolanza di forte dissoluzione di colla bianco d'uovo, e calce spenta recentemente, produces il cola delto late d'arino, compostione dosta di tal forza di aderenza che si può usare per unire i vasi rotti di porcelliane e di gres.

5°. Il formaggio magro cioè sburrato, prima bollito nell'acqua, si tritura con acqua e calce recentemente spenta finche formi una pasta densa e tenace. Questo luto ottura egualmente benissimo, e non

tarda a indurirsi.

6º. Il gesso calcinato, finpastato col latte, con una dissoluzione di colla o con acqua di amido, è lalvolta un eccellente luto.

7°. Il luto ad olio di lino si prepara con olio di lino nel quale siusi disciolto, coll'ebollizione, del caoutchoue fuso, ed aggiuntovi della terra da pipe, pestando ogni cosa finchè la massa diventi omogenea, tenace, e suscettiva di modellarsi fra le dita, scnza aderirvi, Questo luto, per essere buono, devesi pestare lungamente. Se ne può preparare in grande quantità, e conservarlo in vasi coperti e in luogo fresco. Non s'indurisce quando contiene bastante quantità di caoutchouc fuso; riducendosi troppo duro, si ammollisce pestandolo di nuovo, e specialmente aggiungendovi un poco d'olio di terebintina. Questo luto conviene nella distillazione degli acidi. Esso ottura perfettamente senza indurisi. Si può togliere e applicar di nuovo nel corso della distillazione, innalzare, e muovere i cannelli di vetro, scnza che cessi di chiudere, e quando ciò avviene basta comprimerlo col dito per rimediarvi all'istante. Per economia si può far servire lo stesso luto più volte, separandone le parti che fossero state intaccate dagli acidi.

9°. Il caoutchouc', fuso în un cucchiaio, adoperasi spesso utilinente per otturar le giunture, nei casi in cui qualunque altro luto verrebbe intaceato dal calore o dai vapori acidi. Esso resiste senza incunveniente alla temperatura alla quale bolle l'acido solforico.

LUTO. 215

9°. La miglior maniera di comporre il luto per lutare (crogluodi. rocenziati l'ano separ l'attro, è impatare una mescolanta di argilla refrattaria calcinata e non calcinata, come ho detto all'articolo Crogluodi. Si coprono le giunture con questo luto, hen disteno e si lascia seccare prima di mettere il crogluodo al fuoco. Se deve vettificari in parte, vi si aggiungo un poco di ababbia, oppure si adopera un'argilla men refrutaria. Nel caso in cui sia necessario che, durante l'esperienza ed anche il rafferdalmento, i crogiuoli chiuduno bastantemente perchè l'aria non penetri attraverso i loro port, si rivestono di un luto composto di mattoni ridotti in polvere fina, di argilla refrattaria e un decimo del peso di quest'ultima di borace, impatando ogni cosa coll'acque. Questa massa forma, al calore roveste, un vetro alquatute fusibile, che atture i port del crogiuolo. Si ottiche lo stesso con una mescolanza di argilla e di minio.

10°. Mastice per montare in ottone le compane di vetro, ce. Il meglio sarchès adoperare a tale oggetto la gionmalaca condinarta di buona qualità; ma questa sostanza ha il grave inconveniente di conterprei col refireddamento, per cui si fende, e cessa perciò di ben lufare. Non si può dunque adoperare, fuorchè nel caso in cui i perzi combodino estalmente, e la gommalacca sia estremamente sottile. Il luto più conveniente a tal uso si ottiene fondendo insieme quanto parti di colofonis de una parte di crea, poi intimamente unendovi una parte di mattone in polvere fina levigata. Questo luto serve anche per consolidare altri oggetti, si applica caldo, e ottura assai bene. Un altro luto simile, però meno solido, si ottiene fondendo la cera con un ottavo del suo peso di terchinina veneta, cui si dà poi la forma di lastoncelli. Quando devesi applicare sopra un luogo che non chiuda bene, vi si stende con una spatola caldo.

11°. Matrice per fasare il vetro sul cetro o'i accinio sul ettro. Cinque o sei pezzetti di resina mastice, grossi come piestili, si disciolgono nella più piccola quantità possibile di alcoole, si unisce questa dissoluzione con due once di una forte solutione di colla di pesce (colla di pesce cammollita e disciolta fino a saturzazione nell'accinio quanti a o, glo, oppure nel rum, bollenti), rella qual soluziono siensi incorporati due o tre piccoli pezzi di galbano o di gomma ammoniaco macinandoli insiene, si connera in lospocia baeno tutturata, e si-

lorchè vuolsi usare si fa riscaldar leggermente...

12°. Mastice pei sani di ferro, e per le caldatie di cosporatione. Si pesta della limatura di ghia e si passa per uno staccio grosso; d'altra parte si meschiano due parti di sale ammoniaco in polvere e una parte di fiori di sollo. Quando vuolsi lutare, mettonsi venti parti di limatura di ferro con una parte di quest'ultima mescolaraza, e con acqua se ne fa pasta che si applica immediatamente. Dopo alcuni istanti si riscalda, svolgesi del gas solficio d'irrico, e a inculrisce.

Chiamasi anche hito un infonncio che mettesi sopra i vasi che debbono esporsi ad un' alta temperatura. Si luttano specialmente i vasi di yetro , e si ottiene il vantaggio che conservano la propria forma du un calore che, senza questa precuazione, gli ammollitriche e deformerebbe. Si lutta a tal modo la pancia d'una storta di vetro , co-prendola , a più n'iprese con un pennello, d'un eccamento poco denso,

preparato con 'argilla refraltaria', maté calcinata e metà non calcinata. Alcuni chimici aggiungono a quivas mecolonara un quitino del suo pesso di peti di vacca o di puglia tugliata minutissima, affinche la masu aia più tenace dissecentacia; ma conviene pestar lungunente queste sostanza per per farre mescolanza omogenea. Si può anche ridurre la massa sia focaccina sottile, attendeta uniformentente con la mano sopra la superficie con un poco di acqua, e lassierla seccente lentamente all' aria.

La miglior maniera di lutare i camelli di wiro a traverso i quali voglionis far passare le sostame gassose ad um'alta temperatura, è rivessirii con un sotiile launierino legato con filo di ferro. Il vetro si ananollisco benalo per l'azione del calore, e si dilata per la «sapansione del gas che lo attraversa; ma viene ritenuto dalla lamina di ferro che lo gas che lo attraversa; ma viene ritenuto dalla lamina di ferro che lo reconda. Mi accadde sovente che il lamierino avendo un foro quanto la testa d'una spilla, si vetro molle cede in questo punto alla capunaione del gas e vi si formò un buco. lo osservai che questi cannelli di vetro, rivestiti di lamierino, possono in molti casi far le veci di canne di procellana, che sono costosissime e di difficili a trovario costosissime e di difficili a trovario costosissime e di difficili a trovario.

Le storte di terra ordinaria e di argilla refrataria, rendonsi sovente porose a dui alla temperatura, in molo che, senza fenderai, lasciano trapelar le sostanze che vi si riscaldano, per esemplo, quando si distilia il fosforo nelle storte di gres. Per prevenire quest'inconveniente si copre la storta con un lato particolare, preparato con un'oncia di horace nell'a equa e stemperando poi nella dissoluzione abquanta calce recentemente speata, da farne denas polițilia, con la quale si ricoppe la storta, Allorech quesi inonace o secco, si ricopre con un altro lato d'olio di ino e di calce spenta, batteto a segno con con altro lato d'olio di ino e di calce spenta, batteto a segno con con si poù adoperare la contro. Se la storta (in principara, e, si può otture la fessura col medesimo lato ad olio, senza intercompere la calcinazione. Una storta codi latata si conceva anche al calore rovente, e può servire più volte di seguito operando con precassione.

Le canne da facile che debbonsi esporre ad altissime temperature, come nella preparazione del potassio, si lutano con argilla refrattaria, composta di argilla reliciasta e non calcinata. Il luto impedisce non solo l'ossidazione, una anche la combinazione del carbonio col ferro, che produrrebbe la fusione della canna.

MACEBARE. Esporre per qualche tempo un corpo solido all'azione

d' un liquido , al calore ordinario dell' ambiente.

Maxonerno. Istrumento per "nisurare la densità dell'aria , la quale non è in ragione dell'alteza del barometro, che indica solanto il peso di tutta l'atmosfera. È evidente che l'atmosfera, ad ugusle alteraz del barometro, formando una colonna più alta in castate che in inverno, la densità dell'aria è più grande in inverno che in estate. Halley trovo effettivamente in Inghilierra, che nel freddo rigoroso dell'avverno, l'aria era di 1725 più densa , e nei più grandi calori della state, di 175 meno densa di quello che alla temperatura modia della state, di 175 meno densa di quello che alla temperatura modia della states, di 1801 manometro immaginato da Ottone di Guericke consiste iu una bolla di vetto o di ottone, che può chiudresi erpeticiamente; osspe-

misure.

sa ad un braccio d'una bilancia sensibile; Quanto più giande è la bolla tanto meglio riesce l'esperimento, Si carica i l'altro braccio della bilancia d'un contrappesa , e si osservano le mutazioni che sopravvengono nell'equilibrio. Se si fece il vidu nella bolla e se ne conosec il peso assolato, nonchè la sua capacità in pollici cabici, questi pesati indicano ogni volta il peso specifico nell'aria.

Si studiò di disporre quest'istromento in guisa di potere con un indice mobile sopra un arco gradusto, immediatmente e senza cançiare i pesi, consecer quello della bolla d'aria dopa l'osservazione precedente. In vece di contrappeso, Gahn propose di sospendere al·l'altro braccio della bilancia so filo di ferro pessto, piulito e graduato, che immerge nel mercurio; quando la bolla diviene più pesste, una porzione corrispondente del filo metallico esce dal mercurio; al contrario il filo s' immerge quando la bolla diviene più leggiera.

MATRACCI. Chiamansi così dei vasi chimici di vetro, aventi la forma rappresentata tav. 1X , fig. 18, A,B,C,D, Usansi come recipienti nelle distillazioni , nonchè in tutte le esperienze nelle quali occorre far bollire dei liquidi. Nelle fornaci da vetri si fabbricano erdinariamente col collo lungo , della qual forma convengono meglio per scrvire di recipienti. Al contrario , per far bollire i liquidi , il collo lungo conviene generalmente poco , per cui si taglia a qualche distanza dal matraccio (V. vetro, togliare il), come in C. Frequentemente la pancia dei matracci è sferica come in B, in modo di formare un angolo ottuso col collo. Questa forma è cattivissima pei matracci che servono alle dissoluzioni, perchè, quando si vuol toglicre la massa, una parte della sostanza non disciolta rimane nel luogo ove il collo incomincia, e non si può togliere che difficilmente, il che devesi evitare soprattutto nelle analisi. Convica dunque che i matracci abbiano a tal uso la forma rappresentata in A e C; la miglior forma da darsi ai matracei che usansi nelle dissoluzioni , e nelle esperienze analitiche, è quella rappresentata in D. Debbono esser di vetro sottilissimo e di uguale spessezza dovunque; il loro collo dev'esser tagliato assai corto. Quando mettonsi sopra il bagno di sabbia, si coprono con un vetro da orologio bene adattato, e, la pancia essendo un poco più larga dell'apertura, mantengonsi benissimo nella sabbia, anche quando si fanno bollire liquidi che producono scosse. Allorchè si operano delle dissoluzioni, le parti che non vengono disciolte si possono togliere facilmente, e porle sopra il feltro.

Ai matracci si sostituiscono sovente altri vasi. Talvolta adopransi

anche matracci a fondo piano , detti recipienti fiorentini.

Menstaco. Sinonimo di dissolvente.

Missua. Missua di capacità. Per determinare nelle esperienze chimiche, la quantità dei corpi che operano, usasi la missura ed il peso. Il peso soltanto è certo i la missura è soggetta a variare con la temperatura. Or divenne sassi importante determinare con estateza un volume, oppure ridur una data missura ad un'altra missura, ad un altro peso.

Nel maggior numero dei paesi, le misure di capacità vennero stabilite sulle misure di lunghezza, e sono il cubo di esse. In Isvezis, il piede è l'unità, due piedi fanno un suna (ab ), e sei piedi una tesa [fama.). Il piede ai divide in dodici politic comuni, o in dieci politic decimali. Il pollice decimale è diviso in 10 linee, e si politice demeni en 8 parti. Nelle misure di capacità adoprasi special-politice comme in 8 parti. Nelle misure di capacità adoprasi special-kanne, e 10 kanne's, fanno un piede cubico. D'altro canto, occorrono 1928, politic cubici comuni per fare una kanna. La kanna, che si può considerare come unità di misura negli sui comuni, si divide la 2 siop, 3 quarter e 32 jungfuis. Queste misure, per altro non si adoprano nelle scienze, in cui il pollice decimale cubico è l'unità dietro la quale si determinano tutte le altre misure. Le divisioni della kanna svockese sono le seguenti.

Kanna, Stop. Semi-stop, Quarter Jungfru. Pol. decim. eub. Pol. com, cubici

| 3 | 2 | 4  | 8 | 32  | 100    | 172,8         |
|---|---|----|---|-----|--------|---------------|
|   |   | 2. | 4 | 16. | 5o     | 172,8<br>86,4 |
|   | - | 1  | 2 | 8   | 25 .   | . 43,2        |
|   |   |    | 1 | 4   | 12 1/2 | 21,6          |
|   |   |    |   |     | 20     | E /           |

Quando si tratta di mistrare, tutto dipende dalla esattezza della misura, e qui si offre una grande difficoltà, perchè una misura non può essere corretta che dal confronto con un'altra misura , la quale paò essere egualmente inesatta. In Isvezia, i pesi e le misure furono per molto tempo stabiliti sul peso normale e sulla misura normale che sono sotto la salvaguardia dell'amministrazione, coi nome di modello dell' impero ( Rikslikare ), col qual modello debbonsi paragonare, da Magistrati appositi, tutti i pesi e tutte le misure ad uso del commercio. Se le trovano esatte , le improntano con un marchio solitamente di tre corone e del millesimo ; una simile misura dicesi coronata. Queste misure coronate sono bastantemente giuste per non defraudare i commercianti. Ma sono il più delle volte insufficienti nelle esperienze chimiche, le quali richiedono una maggior precisione. Posteriormente, e per ordine del Governo, le misure vennere riferite ad una unità naturale, cioè alla lunghezza del pendolo che batte i secondi per ogni oscillazione, al livello del mare ed alla latitudine dell'osservatorio di Stockolm, cioè a 50° 20' 34" verso il Nord. Le misure di Svanberg e Cronstrand dimostrarono che un piede svedese era 0,3757364 della lunghezza del pendolo a secondi , cioè che la lunghezza di questo pendolo a secondi è di 33,505574 pollici decimali svedesi, e che 100 pollici cubici, cioè una kanna d'acqua stillata, a 16°, 66, pesano 6,151951 libbre svedesi, il che mise il peso in armonia con la misura di lunghezza.

In Francia venue introdotto, dopo il 1794, un nuovo sistema di pesi e misure che ha il grande vantaggio di dipendere da un fatto invariabile, al quale per altro manca il mesto di poter essere verifacto altrimenti che coi modelli. L'unità della nuova misura francese si chiama metro; essa equivale alla diccimillionesima parte-del quadrate boracle del meridiano, cioè dell'arco compreso tra l'Equato-

re e il polo Nord. La grandezza di quest'arco renne determinala dagli Astronomi francesi, che ne misurarono un quinto della lunghezza totale, da Dunkerque fino a Barcelloma. Il metrue—36,94,1335 pollici di Parigi, 33,681256 pollici decimali svedeni, e 59,57079 pollici inglesi.

Si divide il metro in decimi, centesimi e millesimi, detti decimetri, centimetri e millimetri i il oro multipli per 10, per 1000, per 10000, diconsi decametro, ettometro, clilometro e miriametro.

Lo specchictto seguente (1) facilita il confronto delle misure dette piede in diversi paesi, e per indicare come sta col metro. Essa esprime quanto il piede di ogni paese vale in millimetri.

| Un piede vale in         | Millimetri | Un piede vale in Millimetri |
|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Amsterdam                | 283,1066   | Gotha 287,6183              |
| Inghilterra              | 304,7625   | Amburgo 286,4903            |
| Ausbourg                 | 296,1904   | Annover 292,1298            |
| Baviera                  | 291,8593   | Lipsia 282,6555             |
| Berlino                  | 313,7502   | Moravia 295,9648            |
| Boemia                   | 296,4160   | Norimberga 303,8604         |
| Breslau                  | 284,2345   | Portogsllo 338,6000         |
| Brusselles               | 291,0020   | Piede del Reno 313,8536     |
|                          |            | Roma 223,3282               |
| Danimarca                | 313,8536   | Russia 538,2409             |
| Dresda                   | 283,1066   | Svezia 296,8672             |
| Spagna                   | 282,6554   | Tirolo 314,1109             |
| Firenze                  | 550,6371   | Venezia 547,7588            |
| Francfort sul Meno       | 286,4903   | Varsavia 356,4212           |
| Francia (antica misura). | 324,8394   | Vienna 316,1023             |
|                          |            | Zurigo 300,9275             |
|                          |            |                             |

La mitura di superficie, in Francia, è parimenti costruita sopra il metro; la sua unità si è dette area, e de è il quadrato di un decametro. Ettarea significa 100 di questi decametri quadrati; parimenti vi sono le chilaree, le miriaree, le deciaree, le centaree, le militaree.

La miura di capacità, in Francia, si determina in metri, decimetri, centimetri e millimetri choici. Un motro cubico dicesi ureve, cel ususi soltanto a misurare le soutane secche. Pel liquidì, l'unità di miurare à la decimetra cubicio, chiamato l'inco = 39,2095 (s. politici decimali cubici di Srezia, casia 0,38209 kanna, oppure 0,200507 (gillone inglese. Il litro si divite in decitaro = 3,821 politici decimali cubici, centilitro = 0,5821 politici decimali cubici, centilitro = 0,5821 politici decimali cubici, 10 litri fianno un decatatro = 3,82089 kanna 's; 100 litti fanno un cubicitro = 38,2089 kanna 's; 100 litri fanno un cubicitro = 3820,089164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100 litri fanno un mirritatro = 3820,89164 kanna 's; 100

(1) È tratto dall' opera del Barone di Vega intitolata Natürliches Masss-Ges wichtund Muns-System, Vienna, 1803.

L'antica misura francese per le piccole quantità di liquidi , aveva per unità la pinta = 35,5847 pollici decimali cubici svedesi = . 0,93132 litro, = 46,95 pollici cubici francesi. (Vi è inoltre un'altra pinta, di cui scrvivasi Beaumé, che probabilmente i farmacisti tranccsi adoperavano, la quale, al punto di congelazione, contiene 32 once di acqua ,= 49,52 pollici cubici francesi = 38,576 pollici decimali cubici svedesi ). Una pinta conteneva 2 chopines, delle quali ciascuna = 17,79 pollici decim. cub. svedesi ; la chopina couteneva 4 poissons. In conseguenza 1 poissons era = 2,224 pol. decim. cub. di Svezia. 8 pinte facevano un setier od una selte, e 36 selte un muid di vino. L'antica misura francese per le derrate secche, per e sempio i cereali, dicevasi litron = 40,201 pol, cub. francesi, = 34,403 pol. cub. svedesi. Lo specchicito seguente contiene le indicazioni come dividevasi l'antica misura francese.

#### Pollici decim. cubici di Svezia.

| 1    | poisson    | ٠. |     |     |    |     |   |     | ,   |   |    |   |    |     |   |      |      |     | =   | 2,245    |
|------|------------|----|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|---|----|---|----|-----|---|------|------|-----|-----|----------|
| 4    | =          | 1  | clu | pin | ٠. |     |   |     |     |   |    |   |    |     |   |      |      |     | =   | 35,58    |
| 8    | =          | 2  | _   | ÷:  | =  |     | 1 | pin | te. |   |    |   |    |     |   |      |      | ٠   | =   |          |
|      | =          |    |     |     |    |     |   |     |     |   |    |   |    |     |   |      |      |     |     | 284,64   |
| 2304 | <b>=</b> 5 | 76 | _   | -:  | =  | 288 | 3 | _   | -:  | = | 36 | _ | -: | = 1 | m | uid. | . di | 117 | 10. | 10247,04 |
|      |            |    |     |     |    |     |   |     |     |   |    |   |    |     |   |      |      |     |     |          |

| 16 =  | 4=     | 1 boisseou. | -4                          |
|-------|--------|-------------|-----------------------------|
| 48 =  | 12 -== | 3 =         |                             |
| 96 ≈  | 24=    | 6=          | 2 = 1 mine.                 |
| 192 = | 48=    | 12 =        | 4 = 2= 1 setier di frumento |

L'antica misura francese di lunghezza aveva per unità il piede di re. Il piede aveva 12 pollici, ed ogni pollice 12 linee. Sei piedi fanno una tesa. L'auna è 3 piedi , 7 pollici e 10 1/2 linee, misura francese; essa però variava secondo le stoffe da misurare.

Un piede francesc = 10,941 pollici decim. svedesi, = 12,785 pol. inglesi. Un pollice francese = 0,91175 pol. decim. svedesi. Un pollice cubico francese in conseguenza = 0,75927 pol. cub. svedesi. Un piede antico francese di acqua pesa, secondo Duhamel, = 641376 grani di Parigi.

La misura di lunghezza inglese ha per unità la jarda (yard). Secondo la determinazione di Kater, essa è=0,3047944936 metro di lunghezza. È divisa in 5 piedi , il piede in 12 pollici , e il pollice in 12 linee. Sei piedi fanno 1 fathom. La grandezza della misura inglese di lunghezza è regolata in modo che alla latitudine di Londra, a livello del mare e nel vôto, il pendolo a secondi è lungo 39,1329 pollici inglesi.

Un piede inglese = 10,265866 pollici decim. svedesi, = 11,2632 pollici francesi. Un pollice inglese = 0,855484 pollici decim, svedesi, ed il pol. decim. svedese = 1,16843 pol. inglese. Un pollice cubico inglese = 0,62674 pol. decim. cub. svedese, ed un pollice decim. cub. svedese = 1,5972 pol, cub. inglese. Un pollice cubico inglese

MISURARE. 225 di nequa stillata pesa = 252,458 grani inglesi (, peso di troy ), a 62° P. . ed a 30 pollici di altezza del barometro (V. Pesi).

La misura inglese pei liquidi (imperial Standard measure) ha per unità il gallone, che, a 60° F. ed a 30 pollici di altezza del barometro , contiene 10 libbre (avoir du poise ) di acqua stillata. Contiene 277,2738435 pol. cub. inglesi, = 144,766 pol. decim. cub. svedesi, ossia 4,54345794 litri francesi. Una pinta contiene 8750 grani di acqua, in conseguenza 0,56793224 litro. La misura di capacità inglese offre le seguenti divisioni, delle quali vedonsi anche le relazioni scambievoli.

Gollon. (1) Pinte. Fluid-onnee. (1) Fluid-deachme. Pollici cubici inglesi, Pol. dec, cub. sredes?

| 8 | 128 | 1024 | 277,274<br>34,6592 | 144,776 |
|---|-----|------|--------------------|---------|
| 3 | 16  | 128  | 34,6592            | 18,097  |
|   | 1   | 8    | 2,1662             | 1,181   |
|   |     | ` 1  | 0.2708             | 0.148   |

Adopransi anche le misure seguenti.

1

### Pollici cubici inglesi. Pol. decim. cub. svedesic

| Ale-gallon 282           | 170,  |      |
|--------------------------|-------|------|
| Ale-pint                 | 21,   | 58 z |
| Fluid-ounce troy 1,900   |       | 191  |
| Fluid-drachme troy 0,237 | 16 0, | 149  |

In Alemagna trovansi moltissime misure che sarebbe troppo lungo riferire in questo luogo. La misura di lunghezza più usata è il piede del Reno = 11 pollici 7 linee, misura francese , = 12,341 pollici inglesi, == 10,5712 pollici decimali svedesi. Il piede del Reno è di 12 pollici, e ciascuno = 0,881 pollici decim. svedesi. Un pollice cubico del Reno = 0,6838 pol. cub. svedese, eioè comprende 274,648 grani ( peso di troy ) oppure 286,31 grani ( peso di Norimberga ) di acqua stillata.

Un piede di Prussia = 0,3137945965 metro, ed 1 metro = 3,18679802 piedi di Prussia. Un piede cabico all Prussia di acqua pesa esattamente 66 libbre a 18°, 75. Un pollice cubico prassiano di acqua, a 4°,1, nel vòto, pesa 17,8911337109529 grammi, a 18°,75 pesa 17,8639622919 grammi. Esso demo,01789111337109529 litro. Un quart prussiano d'acqua pesa, alla temperatura di 16°,25, e sotto la pressione di 27 pollici prussiani e 10 linee, 78,174801 tothe di Prussia, ed : scheffel di Prussia, alla stesso temperatura ed alla stessa altezza di barometro pesa 117 libbre di Prussia e 8,366 toths. Per le misure di tutti gli altri paesi, si consulti lo specchietto ove io le paragonai col metro, e col quale si potrà, con un calcolo assai semplice, ridurle alla misura che si desidera.

Misuanne. Ho dette nell'articolo precedente che nelle esperienze

(1) Chiamato anche wine-gallon , wine-pint

(2) Piede, detto avoir du pois. BERZELIUS Vol. IX.

chimiche è meglio pesare che misurare. È però talvolta necessario misurare specialmente i corpi gassosi, dal cui peso specifico si calcola poi il loro peso. Si è molto raccomandato in questi ultimi tempi di determinare le quantità misurando il volume dei gas perchè a tal modo si può operare sopra piccole quantità in peso, che abbiano un grande volume. Parvemi tuttavia sempre che si giungerebbe a risultamenti più sicuri, nelle analisi quantitative, se si conducesse l'operazione, per quanto è possibile, in modo di poter pesore tutte le sostanze. Sovente si perviene a conoscere il peso di un gas determinando la perdita in peso che risulta dal suo sviluppo. Nei casi in cui è necessario , per separare il gas , di farlo assorbire da altri corpi solidi o liquidi , io credo essere pervenuto a risultamenti più sicuri pesando, prima e dopo l'assorbimento, il corpo che assorbe questo gas. In tutti i casi è assai vantaggioso poter al tempo stesso pesare e misurare, paragonando così i risultamenti. Se non si accordano, dipende dalla sagacità dell'operatore giudicare quale dei due debbasi riguardare come più esatto. Ho veduto descrivere delle esperienze nelle quali non solo si fece sviluppare un gas col calore e si determinò la perdita di peso prodotta, ma se ne calcolo anche il volume misurandolo, per dedurne il suo peso, nelle quali il risultamento della misura, quantunque maggiore della perdita in peso provata dal corpo risculdato, si riguardò tuttavia come più esatta. Simili determinazioni sono evidentemente false.

Nelle analisi quando ottengonsi tutti i principi costituenti sotto forma di gas , valutar la misura può sovente essere esatto quanto valutarne il peso, essendo allora possibile di paragonare direttamente tra loro i volumi dei gas ottenuti. In ogni caso, è frequentemente necessario misurare i gas , e calcolare la loro quantità in peso dietro il loro volume. A tale oggetto occorrono alcune campane di vetro di differente capacità , e di diametro diverso , da tre linee fino a tre pollici : non si oltrepassa quest' ultimo limite , perchè quando il diametro delle campane è maggior di tre pollici , la determinazione diviene incerta. Le campane debbono graduarsi da noi medesimi, e non conviene fidarsi dell'altrui esattezza. Prendesi un cannello di vetro chiuso alla lampana ad una estremità , e, per farne una misura , vi si pesa tanto mercurio che ne sia l'unità , per esempio un centimetro cubico , oppur due , cinque , dieci ; le prime quantità pei più piccoli cannelli graduati , e l'ultima pel cannello più grande. È anche necessario determinare il peso specifico del mercurio adoperato, ed eseguiro la graduazione a 4º di temperatura, alla quale un grammo di acqua occupa il volume di un contimetro cubico. Poscia, dal peso specifico del mercurio , si calcola quanto metallo occorre per pareggiare questo volume, e si pesa questa quantità nel cannello. Dopo ciò , si taglia il cannello vicino quant' è possibile alla superficie del mercurio, si logora l'eccesso con lo smeriglio sopra un disco di rame piano , finchè il mercurio di cui si empie a 4º, e del quale si fa cadere l'eccesso sovrapponendovi una lastrina di vetro perfettamente piana, abbia rigorosamente il peso voluto. Quest' operazione richiede molta pazienza e circospezione. Non conviene prendere il cannello con le mani, perchè se ne aumenterebbe la temperatura. Quando si ottenne esattissima questa misura, essa rendesi d'un uso estremamente comodo. Volendo graduare un provino od un cannello, ponesi in situazione verticale, e immobilmente con la bocca rivolta in alto, poi vi si versa una misura determinata di mercurio, la cui temperatura diviene allora indifferente, e si osserva a quale altezza arriva il metallo. Per scrivere esattamente quest' altezza si adatta alla superficie del cilindro di vetro un cerchio di rame , che lo abbracci perfettamente ( tav. VIII, fig. 5), e si possa fissar con una vite. Questo cerchio è rappresentato in A veduto di alto in basso, ed in B veduto lateralmente; esso presenta sopra due punti , posti in faecia l' uno dell' altro , un incavo CD, che corrisponde perfettamente ad un piccolo diamante col quale si traccia un seguo. Si fa scorrere il cerchio di basso in alto finchè si vegga la luce sulla superficie del mercurio a traverso i due incavi posti dirimpetto, e allora s'invita stabilmente. Dopo ciò, si segna il cannello col diamante. Ordinariamente si comincia dal condurre una linea retta lungo due lati del cannello, poi si dispone il cerchio in modo che tutti i segni trasversali terminino in questa linea longitudinale. Si soglion fare i tratti di cinque in cinque un poco più lunghi, oppure di dieci in dieci, e si scrive una cifra a lato di ciascuno. La graduazione sopra ambidue i lati opposti ha per oggetto di aver la certezza, che la misura si trovi nella medesima situazione orizzontale in cui si trovava quando venne graduata, certezza che acquistasi mettendo la superficie del mercurio a contatto con le divisioni corrispondenti delle due scale. Allo stesso scopo alcuni chimici graduano sopra tre lati ; ma quest' è superfluo , perchè misurando si distingue benissimo se il provino pende a diritta o a sinistra, e se i segni ; che indicano le divisioni, sono paralleli o no alla superficie del mercurio; non vedendo bensì ugualmente bene se la misura s'inclina più da una parte che dall' altra, la doppia graduazione rendesi indispensabile. Convien anche aver l'attenzione, quando si gradua la misura, che non entrino bolle d'aria; a tale oggetto si ha un filo di ferro sottile alla cui cima si attacea una piccola piuma. S' introduce questo filo nel mercurio , si fa scorrere intorno il vaso ove sembra apparire qualche bolla d'aria, e così facendo si svolge immediatamente. Trascurando questa precauzione possono avvenire considerabili errori. Allorchè i cannelli da graduarsi sono stretti, il mercurio prende ordinariamente una superficie molto convessa. In tal caso, per non commettere errori troppo gravi , io mi servo , secondo Faraday , di un mercurio in cui entri un grano di piombo in cinque mila grani disciolto. Il mercurio acquista così dell'attrazione pel vetro, ed offre una superficie meno convessa. Si può anche regolare tutta la graduazione dietro la sommità della superficie emisferica del mercurio. Ne risulta un errore soltanto nella prima divisione; il quale errore è di 1/3 della capacità del cannello sulla lunghezza che occupa la parte emisferica del mercurio. In conseguenza misurando rigorosamente questa parte, se ne può segnare il valore sul cannello, ed ogni volta sottrarre questa piccola quantità, che può essere nel meggior numero dei cosi trascurata.

Quando si misurano i gas, conviene osservare lo stato del barometro e del termometro, perchè un cangiamento nell' uno e nell' altro produce un' alterazione considerevole nel volume d' una stessa quaritità in peso di un cerpo allo stato gassoso. Ma convicne anche assicutrarsi che la temperatura del gas non differisca da quella dell' aria ambiente, e che questo gas non sia stato compresso nè dilatato per qualche cagione accessoria. In conseguenza non devesi toccar la misura con le mani, anzi nemmeno accostarcele, e se il gas, al momento dell' esperienza, acquista un' altra temperatura diversa da quella dell' atmosfera, conviene lasciarlo in quiete almeno un' ora, ed anche più quando il vaso ha un gran diametro. Il più difficile a determinare è la pressione, specialmente nell'apparato a mercurio : perchè, quando la superficie del mercurio contenuto nella misura è al di sotto del livello della superficie del mercurio esterno, trovasi il gas compresso; al contrario, quando la misura contiene si poco gas che il mercurio vi si trovi ad un livello più alto dell' esterno, il gas trovasi dilatato. Conviene allora sprofondar la misura finchè siasi perfettamente eguaeliato il livello esterno all' interno. Si scrive poi lo stato del barometro e del termometro. Talvolta, massimamente operando sopra il mercurio la tinozza non è bastantemente profonda, da poter immergere la misura finche si pareggino i due livelli. In tal caso, si prende esattamente quant' è possibile l'altezza di cui la superficie interna del mercurio oltrepassa l'esterna, e si sottrae dall'altezza del barometro. Per esempio, se il barometro è a 25 pollici 1/4, e il merenrio della campana graduata sia più alto di 2 pollici 1/8 di quello della tinozza, si sottraggono 2 pollici 1/8 da 25 1/4, e rimangono 23 pollici 1/8. Allora il gas ha la medesima densità come si fosse misurato all' altezza barometrica di 23 pollici 1/8. Se al contrario il mercurio è un poco più basso internamente che esternamente, vi si rimedia sollevando la campana graduata finchè i due livelli incontrino il medesimo piano. In tutti i casi nei quali la superficie del mercurio si trova posta tra duc segni della scala, è meglio, secondo Bischof, sollevare o abbassare la campana graduata finche il metallo si trovi esattamente in faccia ad uno dei segni, a fine di misurare poi l'altezza della superficie nella canna, Con ciò si evita una determinazione arbitraria. Allorchè rimane, in una grande campana graduata a troppo poco gas per misurarlo esattamente, si fa passare un cannello di vetro più stretto ove si misura con maggior facilità.

Paragonando insieme i risultamenti delle esperienze sopra i gas, è necessario riportarii alla mederima alteza del barometro ed alla stessa temperatura. Ordinariamente si riducono a 25,5 poliici avedesi (ossi ao,7,6 metro) di altezza barometries, ed allo o' e talvolta anche a 4 1. La graduazione si eseguisce nel modo indicato trattando del peso specifico del gas.

Morerica. Si dice che l'aria è mofetica quando perdè il suo os-

sigeno : gli animali vi muoiono , e spegnesi il fuoco.

MOLE DA CROCETOR. In an lavoratorio, oltre le molle ordinarie a rani dritti, se ne adoprano delle altre a rani curri (tav. X, fig. 16 A ); ed altre ancora (fig. 17, vedute di profilo e per dinanzi in B ed in C); che servono a ritrar i crogiuoli dal fuoco mentre sono ancora roventi.

MORDENTE. In linguaggio dei tintori , intendesi per mordente un

liquido che ha la proprietà di precipitar la materia colorante del hagno di tintura allo stato di combinazione insolubile. Se, per escapito, s'immerge una stoffa in una soluzione di altume e di tartaro, e si lascia poi asciugare, si dice ch' ebbe il mortente, e il liquido in cui s'immerge chiamsai parimenti mordente. Allorchò mettesi poi questa stoffa in una infusione, per esempio, di legao benaile o di lernambuco, la materia coloratte del liquido si precipita sopra di essa, e si combina coll'allumina contenutari. Il coloramento della stoffa consiste adunque, ji tal caso, nella percipitazione della materia colorante unitamente all'allumina sulle superficie e nell'interno delle sue fibre più tenui.

Mortal, Si distinguono i mortai che servono a pestare, e quelli che usansi per macinare. I primi sono alti e stretti; gli allri sono

larghi e piani.

1.º Mortai di ghita. Servono a polverizar grossamente; di rado i usano nel lavoratoio del chimice toeretto, convenendo a lai meglio di sdoperare una pistra di ghita, grossa due a tre pollici, del lato di dodici pollicii, con un largo martello, e du nasello di ferro del diametro di sei pollici, alto due pollici. Si rompono i carpi entro l'anollo, col martello, e si macria poi la grossa polvere con lo stesso sopra la pistra, toltone l'anello. Per le sostanze di cui nulla voglissi perdere putandole, cocorre un mortsio di ghisis le cui pareti sieno alte, con un coperchio di legno, nel quale passa un pestello, come vedesi tav. VI, fig. 6, Coundo si abbiano piecole quantiti, s'i inviluppano nella carta, e si rompono a colpi di martello, rida-cendole poi in polvere con la macionazione. I mortai di bronzo non si adoprano che nelle cucine.

2º Mortai di pierta dei facile, di egges, o calecadasia. Non ser2º Mortai di pierta dia facile, di egges, o calecadasia. Non ser
2º Mortai di pierta dei facile, di egges, o calecadasia. Non ser
2º Mortai di pierta dei facile, di egges, o calecadasia.

2. Mortat at pierta dar Jucue, si a geala, o catesandia. Non servono propriamente che a macianre, e la loro durezza li rende assolutamente necessari nelle analisi esatte dei minerali, So ne derea aver uno grande per macianer i minerali, e du n più piecolo, di circa dieciotto linee di diametro e mezzo pollice di profondità, che si adopera negli assuggi al cannello; specialmente nelle ripristinazioni. Debbono essere perfettumente levigati, senza cavità visibili, nè fen-

diture in cui potrebbe entrare qualche porzion di materia.

3º. Mortai di porfalo. Si fabbricano ad Elidalea, e possono servire nella più parte dei cais. Sono penaltro men duri che quelli di pictra focaia, o di calesdonia, ed hanno anche l'inconveniente che se ne staccano talvolta dei piccoli pessi di feldapato, per cui vi rimangono altrettante cavità. Quanto meno cristalli di feldapato contrengono tanto meglio riescono: è vero che il porfido è composto toblimente di feldapato, pur ma quello compato, che ne costituisce la massa, è un poco meno duro del feldapato cristallizzato che trovasi in alcuni punti.

4°. Mortai di porcellana. Convengono per polverizzare alcuni sali e altri corpi poco tenaci.

5°. Lo stesso devesi dire dei mortai di vetro, che costano poco,

ma sono anche men duri e più fragili.

6°. I farmacisti si servono sovente di mortai di serpentino, costruiti con un serpentino verde nerognolo. Non si possono usare in chimica perchè sono troppo teneri e non resistono all'azione degli acidi. In farmacia convengono benissimo, per meschiare insieme i corpi polverosi.

Le opinioni sono divise sulla miglior forma da darsi ai mortai. Quella d'un cilindro a fondo sferico conviene meglio nei mortai propriamente detti che servono a pestare. Le figura b rappresenta un aimile mortaio, col suo pestello e coperchio. I mortai per macinare , vuolsi che abbiano la forma di segmento sferico , e che il pestello rappresenti ugualmente un segmento della medesima sfera, Ma questa forma è svantaggiosa perchè macinando conviene tener scmpre la mauo al centro della sfera mentre non si può macinare che girando il pestello in tutti i sensi. La forma che si dà ai mortai ordinardi porfido sembra essere generalmente la migliore; l'incavo del fondo è parte di una grandissima sfera, e i lati s'innalzano verticalmente sotto un angolo sferico, mentre la convessità del pestello è una porzione di sfera della stessa grandezza, e soltanto un poco più piccola, come nella fig. 5. La macinazione si eseguisce con un movimento circolare , e la materia che vi si sottomette può esser stesa su tutto il fondo in uno strato sottile e uniforme, in modo che il pestello ne incontri e ne stritoli tutte le parti più grosse. In un morlaio il cui fondo fosse parte d'una sfera perfetta, la materia si accumulerebbe nel fondo, e vi formerebbe uno strato troppo grosso per venir macinato uniformemente.

Tutti i vasi di questa specio debbono avere un fondo grossissimo, per colpire con forza qualche perte aenas itumore di romperili. La miglior maniera di nettarti è quella di soffregarit con pietra pomice ed acqua (i one conservo una a questo solo uso) la quale assume a poco a poco la forma della concavità del mortsio, e allora si netta più facilimente.

MUFFOLA. Chiamasi così la parte di un fornello di coppella nella quale si mettono lo sostanze che voglionsi coppellare, o in generale quelle che voglionsi ossidare. La muffola si costruisce con pasta da crogiuoli, oppure si fa di ghisa, ed ha la forma di un piccolo forno, come indica la tav. VIII, fig. 6, A e B. Vedonsi al fondo alcune piccole aperture che facilitano la trasmissione del calore. Schwartz studio di perfezionare le muffole, costruendole con un doppio fondo e una doppia parte posteriore , praticando in questa un'apertura all'oggetto di condurre nell'interno della muffola l'aria che entra nei due fondi, come rappresenta la fig. 6, B. L'oggetto di una simile costruzione era di riscaldar l'aria prima che entrasse nella muffola, affinchè non raffreddasse la sostanza che si arroste o si coppella. Nelle operazioni chimiche, adopransi pure le muffole, senza fornello di coppella, per arrostire o calcinare a vaso aperto, allorche vuolsi guarentir la sostanza dalle ceneri che dentro potrebbero cadervi ; a tale oggetto, si pongono sopra un treppiè, circondato di mattoni e si fa fuoco all'intorno.

MULTIPLICATORE ELETTROMACNETICO. Esso è un anello ovale, formato di cento a duecento circonvoluzioni d' un filo di ottone ricoperto di seta. Se ponesi il piano di quest' anello verticalmente ne meridiano magnetico, e vi si sospende un ago calamitato, questo

declina per l'azione d'una forza idroclettrica estremamente piccola, che non si può render sensibile in alcua natro modo. Nolli dimostrò che quest' istrumento diviene ancor più sensibile adoperando due aghi calanitati di ugual forza, come indica la tav. VIII, fig. 7. Dengona i due aghi a qualche distanza l'uno dall' altrò, coi loro-poli in senso contrario: un è en na go posto nell'anello, e e e' d' altro ago, situato to fuori bell'anello. Essi sono uniti insieme, in modo di non poter cangiare la loro posticione relativa, mediante un filo metallico of, che passa senza alcun sfregamento tra i giri dell'anello nella parte superiore, e d'e sospeso in e ad un filo di scta cruda. La mutus azione di questi due aghi l'uno sall'altro asospende necessariamente l'influenta del giobo terrestre, per cui una forza picculati alla correste nella medesima direzione:

Nomenclatura chimica. In ogni scienza una nomenclatura sistematica è necessaria, ma veruna ne ha maggior bisogno della chimica. La confusione che regnava prima che Guytou de Morveau ne concepisse la felice idea n' è la pruova migliore. La nomenclatura che hanno i chimici adoperata dopo il 1780 è il frutto de' suoi lavori , sostenuti e diretti da Lavoisier, Berthollet e Fourcroy. Il vantaggio che offre consiste in questo, che colui che apprende a conoscere una combinazione può senza averne precedente conoscenza assegnarle il suo vero nome, di maniera che non gli fa mestieri di aggravarsi la memoria con un gran numero di nomi diversi, mentre quelli dei quali dee servirsi derivano tutti gli uni dagli altri. Ma v' ha dippiù: la nomenclatura sistematica è in sè stessa l'espressione d'una teorica bella ed intiera, di maniera che se da una parte la teorica dà il nome, dall'altra il nome indica le tcorica. Si è obbiettato contro questa relazione tra la nomenclatura e la teorica, che obbliga a cambiare i nomi con le teoriche, cosa della quale non si ha bisogno usando le denominazioni puramente tecniche, che si conscrvano sempre senza alterazione. Ma come queste mutazioni sono ordinariamente la conseguenza d'un progresso verso nozioni più chiare, il cambiamento di nomenclatura, lungi dal nuocere, è al contrario un mez-zo di più per facilitare l'andamento delle idee. In generale nulla di quel che contribuisce a rendere una parte qualunque d'una scienza stazionaria, è vantaggioso; fa d' nopo che tutto progredisca ugualmente a misura che le scoperte e le conoscenze si moltiplicano.

La nomenclatura di Guyton de Morveau ha sofferio di tempo in tempo de cambiamenti, che non sono stati sempre postitin armonia coi suoi principi, e talvolta vi si son fatte delle aggiunizioni che non si accordan punto coi sistema generale sul quale estas poggia-Gli autori hanno adottato de' nomi accidentalmente imposti a novelle asotanze, e n' è risulato che a poco a poco è divensta più dificile a maneggiursi, mal prestandosi ad esprimere la natura di un quantità di combinazioni nuove o meglio conocciolo Proclusiura che fosse nello siesso tempo e conveniente a conseguir questo intento, ce difine a quelle che attualmente si adopter in Francia, affinché potesse caser facilmente compress da coloro che già sono abituata que si ultima. Passo ad esporta il più bervemente ch' è possibile.

#### CORPI SEMPLICIA

#### I. METALLOIDI ( Corpi semplici che non sono metalli ; tutti sono elettro-negativi ).

| Ossigeno.  | Solfo.   | Bromo.  | Carbonio. |
|------------|----------|---------|-----------|
| Idrogeno.  | Fosforo. | lodo.   | Boro.     |
| Nitrogeno. | Cloro.   | Fluoro. | Silicio.  |

#### II. METALLI ELETTRO-NEGATIVI.

| Selenio.  | Molibdeno. | Tellurio. |
|-----------|------------|-----------|
| Arsenico. | Tungsteno. | Titanio.  |
| Cromo.    | Antimonio. | Tantalio. |

#### III. METALLI ELETTRO-POSITIVI.

| Oro.      | Stagno.    | Zirconio. |
|-----------|------------|-----------|
| Platino.  | Piombo.    | Ittrio.   |
| Iridio.   | Cadmio.    | Glucinio. |
| Osmio.    | Zinco.     | Alluminio |
| Palladio. | Nichel.    | Magnesio. |
| Rodio.    | Cobalto.   | Calcio.   |
| Argento.  | Ferro.     | Strontio. |
| Mercurio. | Manganese. | Bario.    |
| Rame.     | Cerio.     | Litio.    |
| Urano.    | Lantano.   | Sodio.    |
| Bismuto.  | Torio.     | Potassio. |
|           |            |           |

#### NOMENCLATURA DELLE COMBINAZIONI BINARIE.

I nomi delle combinazioni binarie si formano aggiungendo a quello di uno de' corpi combinati , la terminazione in ido od uro , per farne un sostantivo , per esempio , ossido , solfuro ; ed a quello dell' altro corpo , la terminazione in oso o in ico , per fare un aggeltivo, per esemplo, solforoso, solforico. Il corpo elettro-negativo è sempre quello che fa il nome sostantivo, ed il corpo elettro positivo è quello che fa l'aggettivo, regola che importa di bene osservare, per non cader nell'arbitrario, che distruggerebbe tuti' i vantaggi della nomenclatura sistematica. Allorchè il corpo che, in una combinazione binaria, è l'elemento positivo, appartiene alla classe dei metalloidi o de' metalli elettro-negativi , si dà generalmente al nome dell'elemento più elettro-negativo la terminazione in ido, ma quando questo corpo è un metallo elettro-positivo si dà la terminazione in uro. Così , per esempio , si dirà solfido arsenioso , solfuro sodico. -La terminazione in oso data all'elemento elettro-positivo indica un primo grado di combinazione e quella in ico un più elevato. Rispetto ai gradi inferiori, intermedi o superiori si distinguono aggiungendo le parole ipo ed iper. Così si dice acido solforico, acido iposolforico,

NOMENCLATURA. acido solforoso, acido iposolforoso, solfido iper-molibdico. Talvolta si aggiungon le particelle sur e sotto al nome del corpo elettro-negativo , come quando si dice sottossido, surossido. Si può anche dir, per esempio, solfuro di rame, ossido di ferro. Allora è una denominazione generale, che indica la specie di combinazione, senza determinarne verun grado particolare.

Tra le combinazioni dell'ossigeno, quelle che sono elettro-negative, dall' origine della nomenclatura guitoniana furon distinte con nomi diversi di quelle che sono elettro-positive, senza però che si avesse l'intenzione di fare questa distinzione teoretica. Si chiamarono le prime acidi e le seconde assidi. V' ha in questi nomi e nelle terminazioni loro una piccola eccezione alla regola superiormente fissata, ma che ha ricevuto sanzione dall'uso. Questa distinzione segnata nella nomenclatura tra le combinazioni elettro-negative e le elettro-positive è di grande commodità. Io propongo di estenderla a tutt'i corpi binari. Per conseguenza chiamo solfidi , sclenidi , telluridi , cloridi , bromidi , iodidi , fluoridi le combinazioni di solfo , selenio , tellurio, cloro, bromo, iodo e fluoro co corpi meno di essi elettro-negativi, e nelle quali le relazioni atomistiche sono le stesse che negli acidi. Chiamo solfuri, seleniuri, tellururi, cloruri, bromuri; ioduri , fluoruri , le combinazioni di questi corpi co' metalli elettropositivi , nelle quali le relazioni atomistiche son le stesse che nelle basi. Bisogna far lo stesso per le combinazioni di due corpi elettronegativi aventi una composizione atomistica corrispondente a quella d' un ossido dell'elemento il meno elettro-negativo e dire , per esempio , cloruro fosforico ; cloruro carbonico.

Nella nomenclatura chimica nsitata in Francia si adoperano per esprimere i gradi diversi di combinazione , le particelle greche proto, deuto, trito poste innanzi al nome dell' elemento elettronegativo, e l'ultimo grado è spesso indicato con la particella latina per. Ho stimato non dover seguire questo metodo, perche assegna numeri non esatti se non relativamente alle nostre conoscenze del momento, e perchè i nomi che ne risultano non son maneggevoli nella nomenclatura delle combinazioni più composte. In conseguenza, io dico ossido ferroso, ossido ferrico, invece di protossido di ferro, e di deutossido di ferro. In prosieguo si vedranno i vantaggi che ne risultano per la nomenclatura de' sali e de' differenti stati loro di neutralità.

L'iridio e l'osmio han più di due ossidi basici o salificabili : io aggiungo allora al nome la particella sus e dico per esempio ossido sustruloso, ossido sustridico, come si vedrà nell' enumerazione

degli ossidi.

Taluni metalli hanno degli ossidi troppo poco ossidati per potersi combinare con altri corpi ossidati : li chiamo sottossidi. Altri ossidi metallici si trovano nel caso contrario, e son troppo ossigenati per potersi combinare co corpi ossidati : li denomino surossidi. Le preposizioni greche ipo ed iper sembrerebbon qui più convenienti, poichè la parola ossido è d'origine greca ; ma han troppa similitudine per non risultarne seambi e confusione.

Data la nomencletura de' corpi ossidati, quella delle altre combinazioni binarie si modella intieramente su questa. Si dice per conseguenza, clorido fosforoso, clorido fosforico, cloruro ferroso, cloruro ferrico.

| COMBINAZIONI                                | DELL' designo (1)                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ossido idrico (acqua).<br>Surossido idrico. | Protossido d' idrogeno.<br>Deutossido d' idrogeno (acqua os<br>sigenata). |
| Acido iposolforoso.                         |                                                                           |
| solforoso.                                  |                                                                           |
| iposolforico.                               |                                                                           |
| solforico.                                  |                                                                           |
| Ossido nitroso.                             | Protossido d'azoto.<br>Deutossido d'azoto.                                |
| mitrico.                                    | Deulossido d'azolo.                                                       |
| Acido nitroso.                              |                                                                           |
| mitrico.<br>ipofosforoso.                   |                                                                           |
| fosforoso.                                  |                                                                           |
| fosforico.                                  |                                                                           |
| eloroso.                                    | Deutossido di cloro.                                                      |
| elorico.                                    | Deutossido di ciotor                                                      |
| iperclorice.                                | Acido clorico ossigenato.                                                 |
| bromico.                                    | 210100 0101110                                                            |
| iodico.                                     |                                                                           |
| Ossido carbonico.                           | Ossido di carbonio.                                                       |
| Acido carbonico.                            |                                                                           |
| - borico.                                   |                                                                           |
| silicico ( silice ).                        | Ossido di silicio.                                                        |
| Ossido selenico.                            |                                                                           |
| Acido selenioso.                            |                                                                           |
| selenico.                                   |                                                                           |
| Ossido arsenico.                            |                                                                           |
| Acido arsenioso.                            |                                                                           |
| arsenico.                                   |                                                                           |
| Ossido cromico (verde).                     | Protossido di cromo.                                                      |
| iper-cromico ( bruno ).                     | Deutossido di cromo.                                                      |
| Acido eromico.                              |                                                                           |
| Ossido molibdoso.                           | Post of the Street Line                                                   |
| molibdico.                                  | Protossido di molibdeno.                                                  |
| Acido molibdico.                            |                                                                           |
| Ossido tungstico.                           |                                                                           |
| Acido tungstico.                            | D                                                                         |

Deutossido d'antimonio. Acido antimonioso. antimonico. Tritossido d'antimonio. Ossido di tellurio. - tellurico (ossido tellurico). Ossido di tantalio o di colombio. Ossido tantalico.

Ossido antimonico (acido ipo an. Protossido d'antimonio.

timonioso ).

(1) La colonna a destra contiene i nomi corrispondenti della nomenclatu-

sa in voga, allorche differiscono da quelli che io adopero. La sinonimia è presa dal Trattato di Thénard.

Acido tantalico. Ossido titanico. Acido titanico. Ossido auroso.

anrico. \_ platinoso. platinico. - iridoso.

susiridoso. iridico. susiridico. osmioso.

susosmioso. osmico. susosmico.

Ossido palladoso. - palladico.

- argentico. Surossido argentico. Ossido mercuroso. --- mercurico.

- rameoso. - rameico. Surossido rameico. Ossido uranoso. - uranico. - bismutico. stagnoso.

stagnico. Sottossido piombico. Ossido piombico. Surossido piomboso. Ossido cadmico. Sottossido zinchico. Ossido zinchico.

Surossido nicheloso. - nichelico. Ossido cobaltico. Surossido cobaltico. Acido cobaltico. Ossido ferroso.

Ossido nichelico.

ferrico. manganoso. - manganico. Surossido manganico.

Acido manganico.

Acido tentalico o colombico Protossido di titanio

Perossido di titanio Protossido di oro Deutossido o perossido di oro-

Protossido di platine Deutossido o perossido di platino.

Acido osmico (ossido bi-osmico ). Ossido di osmio. Ossido di palladio.

Ossido d' argento.

Protossido di mercurio. Deutossido di mercurio. Protossido di rame. Deutossido di rame. Tritossido di rame. Protossido d'urance Deutossido d'urano. Ossido di bismnto. Protossido di stagno. Deutossido di stagno.

Protossido di piombo. Deutossido di piombo. Tritossido di piombo Ossido di cadmio.

Ossido di zinco. Protossido di nichela

Perossido di nichel prep. coll'aequa ossigenata. Protossido di cobalto. Perossido di cobalto.

Protossido di ferro. Perossido di ferra Protossido di manganese. Deutossido di manganese. Perossido di manganese.

NOMENCLATURA. 256 Ossido cerioso. Protossido di cerio. Dentossido di cerio. --- cerico. \_\_\_ zirconico ( zirconia ). Ossido di zirconio. - lantanico. - torico. - ittrico ( ittria ). Ossido d'ittrio. Ossido glacinico (glucinia). Ossido di glucinio. - d'alluminio. alluminico ( allumina ).
magnesico ( ningnesia ). - di magnesio. - calcico ( calce ). Protossido di calcio. Surossido calcico. Perossido di calcio. Ossido strontico ( strontiana ). Protossido di strontio. Perossido di strontio. Surossido strontico. Protossido di bario. Perossido di bario. Ossido baritico ( barite ). Surossido baritico. Ossido di litio. Ossido litico (litina). Sottosside sodico. Ossido di sodio. Ossido sodico ( soda ). Surossido sodico. Perossido di sodio. Sottossido potassico. Ossido di potassio. Ossido potassico (potassa). Suresside potassico. Perossido di potassio. COMBINAZIONI DEL NITROGENO. Ammoniaca ( mitruro tri-idrico ). Ammonio (nitruro tetraidrico). Cianogeno ( nitruro carbonico ). COMBINAZIONI DEL SOLFO. Solfido fosforoso. ---- fosforico. borico. Solfuro di boro. carbonico. Carburo di solfo. - silicico. Solfuro di silicio. - di selenio. selenioso. Sotto-solfuro d' arsenico. - bruno d' arsenico. Solfido iperarsenioso. Realgar. arsenioso. Orpimento. Solfido arsenico. Solfuro cromico. Solfido suscromico. Solfuro molibdoso. - molibdico. Solfuro di molibdeno. Solfido molibdico. --- ipermolibdico. Solfuro tungstico. Protosolfuro di tungsteno. Solfido tungstico. Solfido iposntimenioso (solfuro an-

timonico ).

Protosolfuro d'antimonio.

Solfido antimonioso, - antimonico. tellurico. Solfuro di tellurio. - di columbio. tantalico. Solfuro di titanio. \_\_\_\_ titanico. selenico. Protosolfuro di stagno. \_\_\_\_ stagnico. Solfuro auroso. aurico. Solfuro di oro. platinoso. platinico. Solfuro di platino.

Il resto è assolutamente come per le combinazioni dell'ossigeno. Vi sono però delle differenze tra la serie de' solfuri e quella delle combinazioni dell' ossigeno, perche diversi metalli formano delle com-binazioni più numerose con lo zolfo che coll'ossigeno. Il potassio, il sodio , l'ammonio , i radicali delle terre alcaline ne producono almeno quattro, una sola delle quali è basica. Il cobalto ne preduce tre, delle quali una sola basica. Il ferro anche tre, due delle quali basiche. Come questi solfuri non son punto basici e non si combinano con altri solfuri , si posson chiamare senza inconveniente, dalla loro atomistica constituzione, sesquisolfuro, bisolfuro, trisolfuro, quadrisolfuro e persolfuro di ferro, di potassio, ec. (l'ultimo grado contiene cinque atomi di solfo, che sarebbe difficile esprimere nel nome ). I solfuri di ferro sono : solfuro ferroso , solfuro ferrico e biso'furo di ferro ; quelli di cobalto , solfuro cobaltico , sesquisolfuro e bisolfuro di cobalto; quelli di potassio, sodio, ammonio, ec. solfuro potassico , sodico , ecc., bisolfuro , trisolfuro , quadrisolfuro , persolfuro di potassio, di sodio, d'ammonio, ecc. Mettendo il nome del metallo al genitivo facilmente distinguonsi i solfuri non basici o i sursolfuri dai solfuri basici.

L'esposto relativamente alla nomenciatura delle combinazioni del collo è adatabile anche a quella del selenio e del tellurio. Questi due corpi formano, con lo zollo e l'ossigeno, una classe a parte, capace di formare delle combinazioni elettro-engainte (già nettà, i, soleni el telluria) che si combinano co' composti elettro-positivi (giì ossidi, i, soliari, i scleniari, i tellurari) e produccono del sa:
il. Do a questa classe di sostanza semplici il nome di corpi amfigea
ni. Le basì possono chiamarsi ossibasi, soljobasi, selenobasi, stellurebasi.

#### COMBINAZIONI DEL CLORO, DEL BROMO, DEL 10DO E DEL FLUORO.

Questi quattro corpi han questo di comune, che le loro comhinazioni co' mettili cittero-positivi producono de sali neutri e non delle basi, e che le loro combinazioni co' metalloidi han di rado la proprietà di combinara; ion questi sali neutri. Chiamo questo gruppo di corpi semplici corpi abgeni (o generatori di sali). Del rimanente, la loro nomenclatura è analoga a quella delle combinazioni del softo. il corpo composto che s'indica col nome di cianogeno appartiene anche a questa classe.

NOMENCLATURA. 238

Darò taluni esempi della nomenclatura delle combinazioni de' corpi alogeni co' metalloidi e co' metalli elettro-negativi.

Cloruro solforoso.

Clorido solforico.

Solfuro di cloro.

Cloruro fosforico. Clorido fosforoso.

Protocloruro di fosforo. Deutocloruro di fosforo.

fosforico. Cloruro di bromo. - di iodo. - di cianogeno.

- carbonoso. carbonico.

Protocloruro di carbonio. Percloruro di carbonio.

Clorido carbonoso. Ossiclorido carbonico. carbosolforoso.

Gas clorossicarbonico. Cloruro di boro.

Clorido borico. silicico.

di silicio. Protocloruro d' arsenico. arsenioso. - arsenico. Deutocloruro d'arsenico.

Cloruro molibdoso. - molibdico. Clorido molibdico.

Protocloruro di cromo.

Cloruro cromico. Clorido cromico. Cloruro antimonico.

Protocloruro d' antimonio.

Clorido antimonioso. antimonico. Cloruro tungstico

Protocloruro di tungsteno. Deutocloruro di tungsteno. Cloruro di tellurio.

Clorido tungstico. tellurico. tantalico. titanico. manganico.

di tantalio. - di titanio. Percloruro di manganese.

Sostituendo le sillabe brom , tod , fluor e cian a quella di clore, si ha la nomenclatura delle combinazioni del bromo, del iodo, del figoro , e del cianogeno.

#### COMBINAZIONI DELL' IDROGRNO.

L'idrogeno produce, co' corpi alogeni ed amfigeni, delle com-binazioni acide dette idracidi. Le prime sono acidissime, come i più forti acidi ossigenati. Le ultime, al contrario, han proprietà acide meno distinte. Questo motivo mi ha fatto preferire di conservare il nome di acidi per le prime, cioè a dire per le combinazioni de' corpi alogeni coll'idrogeno, tanto più che questo nome indica al principiante l' idea d'una sostanza dotata di proprietà acide energiche. Si può però adoperare anche per questi corpi la nomenciatura superiormente riferita e dire clorido idrico invece d' acido idroclorico , ecc.

## 10. Idracidi de corpi alogenia

```
Acido idreclorico.

directorico.

directoric
```

idrosolfocianico solforato.

2°. Idracidi de' corpi amfigeni.

```
Solfido idrico ( idrogeno solforato ).

— carboidrico ( combinazione di carbonio di solfo e d' idrogeno solforato ).

— cianico.

Selenido idrico.

Selenido idrico.

Tellarido idrico ( idrogeno tellurato ).
```

Relativamente alle diverse combinazioni dell'idrogeno cel nitrogeno, col fosforo e col carbonio, nelle quali esso fa i multipli, să possono questi indicare nel modo seguente.

Fosíuro monoidrico.

di-drico.

tri-idrico.
Carburo tetra-idrico.
Fosíuro penta-idrico.

esa-idrico.

# COMBINAZIONI BINARIE DEGLI ALTRI METALLOIDI CON METALLÀ ELETTRO-NEGATIVI.

Sì dice fosfuro, carburo, borare, siliciaro, arzeniaro, entimoniuro; ma come questi diversi composti non si combinano se non di rado tra loro; la loro nomenclatura poò ridursi ad una semplice esposizione della loro constituzione atomistica. Così, si può dire carburo, bicarburo, pi-tareduro di ferro; sireniuro pi-tarestiuro di nichel.

#### COMBINAZIONI DE' METALLI ELETTRO-POSITIVI.

Queste combinazioni diconsì legha, e di raro richieggono ma nomenclatura speciale, perchè pochissime sono in proporzioni definite; e quando ve ne sono si dà la terminazione in uro al nome del metallo più clettro-positivo e si dice, per esempio, aururo di argento, franuro di argento, pulladarro di mercuro, e ccc.

#### NOMENCLATURA DE' SALI.

I cambiamenti fatti nella nomenclatura delle basi in generale, re apezialmente in quella degli ossidi , rendono la nomenclatura de sali più facile a stabilirsi , e permettono di rappresentar non solo di quali elementi questi corpi risultano, ma anche lo istato di neutralizzazione delle loro parti constitutive. Lo divido i sali in due ordini , cioci : ». Soli amfidi e teo no composti di una base combinata con un accido, un solfado, un selenido, un tellurido, e li denomino secondo il corpo ambigno che contengono o sissimi i, solfatti i, selensatil, telluratil. Di queste quattro classi sono studisie solamente le due prime 2°. Safi adoidi che son composti di un corpo alogeno combinato con un metal-lo elettro-positivo. Sono i sali del cloro , del bromo , del iodo , defluoro e del cianogeno.

#### A. SALI AMPIDI.

Nella nomenclatura de' sali amfati si fa del nome dell'acido, del sofidio, del sclenido, del tellurido un sostanito terminato in ato, es il nome dell'acido, del solfato, ecc. termina in teo, ed in ito se ques' ultimo finisce in oro. Per esempio si dice solfato, solfato. Ma per distinguer tra loro le diversa classi de' sali amfati si premetta aciscana il nome del corpo amfageno che contine. Così si dice, per esempio, ostimolibidato, selfomolibidato, selfomolibidato, telluro-molibidato, come però quando fu fatta la nomenclatura si conosceva il solo genere degli ossiali, questa distinzione non era allora necessaria, di maniera che non si è mal posta la particella ossi avanti al nome questi sali: si dice solumente sofito, particella ossi avanti al nome non i più numercosì ed i più adoperati. Rispetto alte altre classi de' sali amfati si distingono bastantemente le une dalle altre, o dagli ossiali, facendo precedere il nome del corpo amfageno.

#### OSSISALI.

# I vari generi sono i seguenti:

| Solfati.     | Bromati.    | Antimoniti.    |
|--------------|-------------|----------------|
| Iposolfati.  | Iodati.     | Tellurati.     |
| Solfiti.     | Iperiodati. | Telluriti.     |
| Iposolfiti.  | Carbonati.  | Tantalati.     |
| Nitrati.     | Borati.     | Titanati.      |
| Nitriti.     | Silicati.   | Manganati.     |
| Fosfati.     | Scleniati.  | Ipermanganati. |
| Fosfiti.     | Scleniti.   | Cobaltati      |
| Ipolostiti.  | Arseniati.  | Stagnati.      |
| Iperclorati. | Arseniti.   | Osmiati.       |
| Clorati.     | Cromati.    | Idrati.        |
| Cloriti.     | Vanadati.   |                |
| Ipocloriti.  | Molibdati.  |                |
|              | Tungstati.  |                |
|              |             |                |

Antimoniati.

Le differenti specie che ciascuno di questi generi può contenere sono le seguenti, co' corrispondenti nomi della nomenciatura attusimente in voga.

Solfato potassico, · Solfato di potassa. - sodico. - di soda. - litico. di litina, ammoniacale. - d' ammoniaca. - baritico. - di barite. - strontico. - di strontiana. - di calce. - calcico. - di magnesia. - magnesico.
- alluminico. - di allomina. - di glucina, ---- glucinico. - ittrico. - d' ittria. - zirconico. di zirconia.
 di protossido di cerio.
 di deutossido di cerio. cereoso. cerico. - manganoso. di protossido di manganese.
 di deutossido di manganese.
 di protossido di ferro. - manganico. ferroso. ferrico-cobaltico. - di perossido di ferro. - di cobalto. nichelico. - di nichel. - zinchico. - di zipco. ---- cadmico. - di cadmio. piombico. - di piombo. di protossido di stagno.
 di perossido di stagno.
 di bismuto. --- stagnico. - bismutico. uranoso. - di protossido d' arano. di perossido d' urano.
di protossido di rame.
di deutossido di rame.
di protossido di mercurio. - uranico. rameoso. --- rameico. mercurose. mercurico. - di deutossido di mercurio.
di argento. argentico. --- palladoso. - di protossido di palladio. - palladico. di perossido di palladio, di rodio. - rodico. osmioso. --- surosmioso. --- osmico. - iperosmico. - iridoso. - iridico. --- sariridico. - di protossido di platino. --- platinoso. --- platinico. - di deutossido di platino,

BERZELIUS Vol. 1X,

242 NOMENCLATURA.

- aurico. Solfato di tantalio. - di titanio.

- titsnico. - di titsnico. - tellurico. - di tellurico. - sntimonico. - di protossido d' antimonio.

ipermolibdico, Acido solforico ed acido molibdico.

molibdico. Solfato di deutossido di molibdeno.

- molibdoso.
- cromico.
- vanadico.
- solfato di protossido di cromo.

ipervanadico.
sesquipervanadico.

Solfato di protossido di molibdeno.

# DELLE COMBINARIONI DELL' ACQUA.

Prima di lasciare la nomenclatura degli ossisali debbo dire una parola delle combinazioni dell' aequa. Si è considerata quest'ultima come un acido nelle sue combinazioni con le basi, che si chiamano conforme ai sali , ideati. Abbiamo dunque ideati potassico , calcico, ferrico, ecc. Ma l'acqua si combina anche agli acidi ed in questi composti fa l'uffizio di base. Allora si dovrebbe dire solfato idrico, nitrato idrico, fosfato idrico, ecc. Ma con difficoltà si acquisterebbe abi-tudine di chiamar sotfato idrico l'acido solforico, come l'acqua ossido idrico. Alcuni chimici danno l'epiteto d'idrati agli acidi che contengono acqua. Questa denominazione è contraria ai principi della nomenclatura. Io dirò acido acqueso, allorchè vorrò indicare che un acido è combinato coll' acqua come basc, ed acido diluito, quando si tratterà d'una semplice mescolanza di acido e di acqua. Ma come to stato acquoso degli acidi è il più comune, si ha più spesso bisogno d'esprimere che un acido è libero, che non contiene acqua : cioè che non è allo stato acqueso. Adopere allora la parola anidro : acido soiforico anidro vuol dire acido solforico senza acqua, acido solforico acquoso una combinazione determinata di acido e di acqua; acido sofforico diluito, una qualunque mescolanza di acido e di acqua.

#### SOLFOSALI.

Enumererò in questo luogo sottanto i generi conosciuti de' solfositi giacchè le specie e la loro nomenclutura sono assolutamente le stesse come nella serie de' solfati testè riferita.

> Solfoidrati Solfoarseniati Solfotungstati Solfocianati Solfoarseniti Solfoantimonati Solfocianidrati Solfoantimoniti Iposolfoarseniti Solfocarbonati Solfocromati Iposolfomtimoniti Solfofosfati Ipersolfomolibdati Solfostagnati Solfofosfiti Solfemolibdati Solfotantalati

Solfovanadati,

reserve Comb

#### B. SALI ALOIDI.

In quanto precede trovandosene già esposta la nomenclatura, ne presenterò in questo luogo taluni esempi, che mostreranno come deesi adoperare la serie de' solfati per trovare il nome di ciascuna specie.

Cloruro potassico.

— sodico.
— ammonico.
— mercuroso.
— mercuroso.
— bestoclaror di mercurio.
Deutoclaror di mercurio.
Deutoclaror di molica.
— ferroso.
— protoclaror di mercurio.
Deutoclaror di molica.
— ferroso.
— protoclaror di mercurio.
Deutoclaror di mercurio.
Deutoclaror di ferro.
— protoclaror di ferro.
— protoclaror di ferro.
Deutoclaror di ferro.

— potassico. Bi-ioduro di potassio. Tri-ioduro di potassio.

Fluoruro calcico.

— sodico.

Bromuro argentico.

— magnesico.

Fluoruro di calcio.

— di sodio.

Bromuro d'argento

— di magnesio.

Ioduro di potassio.

Cianuro potassico.

— ammonico.

— ferroso.

Cianuro di potassio.

Idrocianato d' ammoniaca.

Protocianuro di ferro.

### NOMENCLATURA DE SALI CON ECCESSO D'ACIDO O DI BASE.

#### A. SALI AMPINI.

I sali che contengono un cocsso di acido sono generalmente chianati sud acido sarzali. Mettendo al principio del nome d'un sale una particella che esprime il numero de multipli dell'acido (I sale relazione dell'acido alla base nel sale neutro esendo presa per unità) s'indica simultaneamente che il sale è acido ed in qual grado. Diciamo per exempio:

Sesquicarbonato ammoniacale. Bisolfato sodico. Quadrossalato potassico.

I sali amfidi che contengono un eccesso di base diconsi sali basici o sotto-sali: sotto-fosfato, sotto-solfato vuol dire un fosfato o un solfato con eccesso di base. Per esprimere il grado di basicità, si adoperano le stesse particelle come pe' sali acidi. Gli esempi seguenti basterano:

Sotto-fosfato sesquicalcico. Sotto-acetato bi-rameico. Sotto-solfato bi-alluminico. Sotto-nitrato quadri-piombico. Sotto-nitrato sei-piombico. NOMENCLATURA.

Ne segue che la nomenclatura indica se la quantità di base combinata con una quantità data di acido è multiplo di 1/2, 2, 3, 4, 0 6 di quello che sarebbe bisognato per formare un sale neutro.

Si comprende che lo stesso metodo è applicabile agli altri sali amfidi.

#### B. SALI ALGIDI.

1º. Con eccesso di acido.

Come i sali ajoidi acidi ripeton la loro proprietà acida dall'idracido dello stesso corpo alogeno, che vi si trova combinato col metallo elettropositivo, così peuso che basta dire, per esempio:

Muriato d'oro cristallizzato giallo. Fluato acido di potassa. Acido idroferrocianico bianco. Acido idroferrocianico russo.

2º Con eccesso di base.

I sali aloidi possono combinarsi con le osabasi, e, chò che à pic raro, con le sollobasi. Si possono altora chiamare arcibiactic, sol-fidusiche. Ma come el possiamo dispensare di nominare l'ossigeno, si dicono solamente suli aloidi basici, alloriche questi sali contegnoj. Possido del metallo, combinate col sos cloraro. Finora non conosciamo verun sale aloide basico, si nui, per esempio, il cloruro ferroso sia combinato cell'ossido ferrico, o il cloruro ferrico coll'ossido ferroso, per conseguenza il nome del cloraro indica esapre il grado d'ossidazione dell'ossibase. Ma come un asono d'un sale aloi-de pub combinarsi con 1, 2, 5 o più atomi dell'ossido dello stesso radicale, si denomina tale particolarità and modo seguente:

Cloruro piombico basico.

bi-basico.

tri-basico.

quadri-basico.

NOMENCLATURA DE SALI DOPPI, CIOÈ A DIRE A DUE BASI O A DUE ACIDI.

Più nuntrosi diveilano gli elementi d'una combinazione, più difficile di adattarvi il principio della nomendaturi sistematica. Questa differenza: incomineta già a farsi avverire; allorelà trattati de saii doppi. In latino si combinano insisteme e si riducono così te un solo doppi. In latino si combinano insisteme e si riducono così te un solo ammonico ferrosus, symetum ferroso-ammonicam. Avviene spessissimo che questi sali doppi vatano di compositione, e che parecchi atomi d'un sale si corobinano con un solo alomo di un altro, come si osserva rispetto ai due che lo preso mi esempio, si poò indiaren rel loro nome il numero relativo degli atomi dicendo solfato ammonicade tri-ferrizo, cianuro ferraso bi-ammonico. Eccone ancora lauloni altri esempi:

Solfato potassico tri-alluminico. Cloruro ammonico bi-platinico. Fluoruro potassico triborico. Fluoruro sodico bi-silicico. Allume.
Muristo ammonisco di piatino.
Fluoborato di potassa.
Fluosilicato di soda.

Rispetto ai sali amfidi doppi con eccesso di base, si adopera per esta in medesima nomendatura, ma mettendo la procla sotto imanazi ai nome dell'acido. Così, per escupio, si dice, sotto-solfato semento bi-ammonico (cuprum ammonicum de farmacisti), sotto-solfato, potatico bi-alimnico; stri-alimnico. Del resto, volendo indicar troppo con la nomenclatura, facilmente si guasta, perchè si rende o troppo compicata, o dissegratavole all'udito.

#### NOMENCLATURA DE' SALL AMMONIAGALI.

Prima di lasciare il capitolo della nomenciatura fa mestieri richiamare l'attenzione del leggitore sulla differenza di significato che v' è tra le parole sale d'ammonio o ammonico e sale ammoniaco o ammoniacale. Altorchè l'ammoniaca produce de' sali con gli acidi acquosi, o combinati coll'acqua, un atomo di acqua entra nella composizione del sale , che non se ne può più inseguito separare senza distruggere il sale stesso. L'idrogeno di quest'acqua è precisamente nella quantità richiesta per formare l'ammonio coll'ammoniaca , cd il suo ossigeno è uguale in quantità a quello di ogni altra ossibase che avrebbe saturata la medesima quantità di acido. L'ammoniaca e l'acqua insieme rappresentano dunque un ossido del radicule aumonio , composto di due atomi del radicale e di un atomo d'ossigeno. Mercè questa rappresentazione, i sali a base d'ammoniaca rientrano intieramente nella categoria di tutti gli altri ossisali. Del pari , ne solfosali , il solfido idrico si combina cell' ammoniaca , e forma il solfuro ammonico, il quale è suscettivo di combinarsi ancora con duc, tre , quattro e cinque atomi di solfo. Questi sali , ne' quali l'ammoniaca sembra formare un'ossibase o una solfobase, son ciò che io chiamo 'sali ammonici o di ammonio.

Allorche al contrario, l'ammoniaca si combina con un acido andro, per esempio, col gas acido carbonico, o solforoso, o con cloridi, fluoridi, bromidi, midri, acc. ne risultano anche combinazioni che contengono dell'ammoninea, ma non già dell'ossido ammonico, a questi han proprietà differentissime di quelle de sali ammonici. Si chianano, per esempio, carbonato d'ammonicae, a componicaele, solfido d'ammonicae, ecc. : l'acqua li converte in un tratto in un-sale d'ammonica.

L'ammoniaca si combina spesso come tale, e non come ossido d'ammonio, co'sali neutri. Produce allora de'sali basici ammoniacasa. Eccone taluni esempi:

> Nitrato mercurico ammoniacale, Solfato argentico ammoniacale, Clorero calcico ammoniacale, Clorido solforoso ammoniacale,

Paso spacifico. Dansita". È il peso di un corpo paragonato a quella d'un eguale volume di acqua stillata pura. Per rendere adequate le chimiche cognizioni, è necessario di determinare con tutta esattezza il peso specifico dei corpi.

Oltre i metodi poco esatti per riuscirvi, di cui parlai brevemente all'articolo Arcometro, ve n' ha uno più sicuro, che merita la preferenza in tatti i casì, ed è quello di determinarlo con buone bilan-

ce. Offrirò alcune regole a tal proposito.

1.º Corpi solidi , insolubili nell' acqua , e più pesanti di essa. Si pesa il corpo nell'aria, e determinatone esattamente il valore, si pesa di nuovo nell'acqua stillata, di cui sia conosciuta la temperatura. A tale oggetto, la coppa della bilancia deve avere un piccolo uncino al centro della superficic inferiore, ed essere la stessa bilancia sospesa ad un' altezza che basti per porvi sotto un vaso contenente dell' acqua. Si sospende il corpo pesato ad un capello o ad un filo dilicatissimo di seta cruda , e s' immerge nell' acqua , poi mediante un cappio fatto nel capello si attacca al piatto della bilancia. Il corpo deve pendere liberamente nell'acqua, senza toccare alcun punto del vaso, Allorchè s'immerge non viene sempre bagnato in tutti i punti ; e ne risulta alla superficie qualche bolla che allegerisce il corpo. Per prevenir questo effetto è meglio umettare il corpo con un pennello bagnato prima di metterlo nell'acqua. Quando non vedesi alcuna bolla alla sua superficie, si pesa nell'acqua; peraltro i corpi polverosi o porosi convicne tenerli qualche tempo sotto acqua nel voto. Sappiamo , dalle leggi dell' idrostatica , che un corpo immerso nell' acqua perde tanto del suo peso quanto pesa il volume d'acqua ch'esso sposta ; in conseguenza la perdita di peso del corpo nell'acqua è precisamente uguale al peso di un volume di acqua uguale a quello del corpo. Se per esempio , esso pesa nell'aria 166 parti , e che , pesato nell'acqua ne perda 50 , per cui non ne pesi più che 116, ne segne che un volume di acqua uguale al suo , pesa 50. Per rendere questo peso paragonabile a quello dell'acqua presa per unità == 1000, si fa una regola di proporzione come segue : la perdita in peso del corpo nell'acqua stà al peso di questo corpo nell'aria, come il peso dell'acqua = 100 al peso specifico domandato. Si ha dunque nell' escmpio citato 50: 166:: 1,000: 3,320; perciò il peso specifico del corpo pesato è espresso da 3,320. In questo caso non si calcolò il peso del capello adoperato. Ne risulta un errore, ma tanto piccolo che ordinariamente si trascura. Un errore più grande proviene dalla temperatura dell'acqua, che può esser diversa nei diversi pesati, quantunque sia raro che tale differenza meriti grande attenzione. In tal caso, si valuta il peso specifico dell'acqua 1,000, alla temperatura di 40,1, e per la correzione si fa uso della tavola ch'io diedi, nel to. I, parlando dell'acqua. Se, per esempio, il calore dell'acqua fosse di 10,º il suo peso specifico sarebbe 0,99978 per cui si direbbe 50 ; 166 : : 0,99978 : 3,319. Trovasi così che it peso specifico del corpo sarebbesi aumentato di 0,001 nell'acqua più leggiera. Il peso specifico del corpo rendesi alquanto più piccolo coll'ultimo calcolo, perchè non si tenne conto della contrazione dell'acqua tra i 100 e 40,1, ch' è differenza si piccola da trascurarsi totalmente.

2.º Corpi solidi , più pesanti dell' acqua e solubili in essa. Si pesano in liquidi che non gli disciolgano , dei quali si conosca il peso appetitico.

3.º Corpi soldi, polevrati, più pesonti dell' acqua. Si pesano in un piccolo vaso di vetro, che riempiesi poi di acqua dopo arrec introdotto la polvere e pesata, per esacciarne tutta P aria contenutivi, poi i immerge il fisaco con precausione nell' acqua sospesa da un capello. Conviene aver un contrappeso che faccia equilibrio al vaso fineres util'acqua, eritando con ciò di calcolare il peso specifico e il

peso assoluto del vetro.

4.º Corpi solidi più leggieri dell' acqua. Si attaccano ad un corpo pesnie, del quale si conocano il pero assituto e il peso sycufico, per cui ambidue rimasgono inmersi nell'acqua. Quello che il corpo leggiero inmerso perde in peso più di quello che avrebbe perduto it corpe più grave, esprime il peso di un valoma di acqua uguale a quello del corpo leggiero; per esempio, un pezzo di lagno che pesa 166 si attacca ad un pezzo di piombo che perderebbe 200 humerso mell'acqua. Se i due corpi immersi insieme perdono 553, la quantità 333 perduta di più è ciò che pesa un volume da leggo qi quidi si ha il pero specifico del leggo con la proporzione, 332: 166:: 1,000: 0,500, per cui il peso specifico del leggo del leggo è mela di quello dell' acqua.

5.º l liquidi si possono pesare in due modi diversi, a ) Prendesi un peso di vetro, è ten determina la perdita nell'acqua, e si soapende ad un capello (1), posela s' inmerge nel liquido di cui vuolsi conoscere il peso specifico. La perdita che prova il peso di vetro nell'acqua, atà allora alla perdita nel liquido, come il peso specifico dell'acqua a quello del liquido stesso. Se, per esempio il peso di vetro perde sa nell'acqua e 18 nel liquido; à ha 20: 18:: 2, 2,000: 0,900. Se al contrario la perdita nel liquido; à la voc. 18:: 3.

25, si dirà, 20 : 25 : 1,000 : 1,250.

b). Prendesi un'ampella esatamente pesata, di colle strettissimo, si empie di acqua fino ad un certo segno fatte sul colle medesimo ; si epsa allora quest'acqua, e si nota il suo peso sopra l'ampolla con un diamante. Pesando altri l'iquori nella medesima ampolla riempita fino al punto segnato, si ottiene pesandola il loro peso specifico, abasta paragonari misieme, como precedentemente, questi pesi. Se l'ampolla contenesse esattamente teso parti in peso di acqua, il peso trovato on attri liquidi indicherabbe il loro peso specifico eszasa silva cakcolo.

Un fisico con turacciolo smerigilato è più consodo a tal uso. Soi empie tolalmente, si ottura in modo che non vi resti alcuna bolicina dil aria, e si asciuga esternamente senza toccarlo con le mani. Pestati in esto prima dell'acqua, poi l'altro liquido, ambidue alla stessa temperatura. Con questo metodo di pesare vi è un errore considerevole, quello cioè che il fissco è sostenuto dall'aria, e pesa in conseguenza meno di quello che peserebba nel vido. Perci è necessario correggere questo risultamento, per ottenere il peso specifico nel vido. Si the de l'actilisamio. Il peso del fissco è consociuto, ed

(1) Quando i liquidi sono corresivi si adopera un filo d'oro estremamente fino,

anche il peso specifico del vetro. Noto è anche il peso dell'acqua. Quindi si divide il peso del fiasco voto pel numero esprimente il peso specifico del vetro , e con ciò si ottiene quanto pesa un volume di acqua uguale a quello del vetro, cui si aggiunge il peso dell'aequa medesima; si badi che nell' aria a om, 76 di pressione ed a o" di temperatura , l'acqua pesa 17170 di meno che nel voto. Si fa il calcolo dietro la temperatura dell' aria ( V. l' articolo misuranz ). Indi il peso dell' aria deve essere sottratto tanto dal peso dell' acqua come da quello dell'altro liquido prima che l'analogia precedentemente indicata dia un risultamento esatto nel calcolo. Parimenti pesando un solido, si commette l'errore che il suo peso, determinato nell'aria, sembra più leggiero d' una quantità corrispondente a quello che pesa un volume di aria uguale al suo; ma allorchè, conoscendo quanto pesa un simile volume di acqua , se ne aggiunge 17170 al peso del corpo solido , l'errore ordinariamente è si piccolo che in generale si troscura nel calcolo.

6°. Gas. La determinazione del peso specifico de' gas è una operazione dilicata e difficile, di spettanza della fisica, pure il chimico

deve spesso eseguirla.

A. Gas permanenti. Si pesano ne' palloni di vetro aventi al collo una ghiera d'ottone col robinetto dello stesso metallo: si pesa prima il pallone pieno di aria , prendendo esatta nota dello stato del barometro e della temperatura: tutte le pesate si fanno per sostituzione ( V. BHANCIA ). Si fa quindi nel pallone il voto il più perfetto che si possa ottenere con la macchina pneumatica , e si pesa di nuovo , notando i cambiamenti che possono esser sopravvenuti risguardo alla pressione ed alla temperatura dopo la prima pesata. Ciò che pesa meno di prima dà il peso dell'aria estratta.

Il gas di cui si tratta di determinare il peso specifico deve essere stato disseccato, o sul cloruro calcico, o sull'idrato potassico solido. Si è talvolta tentato di pesare i gas al massimo d'umidità, e di poi sottrarne il contenuto di acqua, determinato col calcolo, ma i risultamenti a questo modo ottenuti sono stati incerti. Il gas dee esser stato raccolto sul mercurio in una grande campana di vetro tubolata e con robinetto d'ottone. La parte superiore della tubolatura dec avere una madrevite tale, che quando vi si fissa il pallone con la sua vite , l'aria n'è perfettamente scacciata. L'apertura cilindrica del cannello che riunisce i due robinetti deve essere abbastanza stretta perchè vi entri il meno possibile di aria, atteso che non si può evitare l' accesso dell' aria nel pallone. Dopo di avere invitato il pallone sulla campana, si aprono i due robinetti e si lascia entrare il gas nel pallone. Se la campona non è grande abbastanza per empire il pallone, si adoperano fiaschi ripieni di gas puro e disseccato, e si fa passare il gas da questo fiascho nella campana, poi nel pallone fino a che questo ne sia pieno. A tale oggetto si adoperano robinetti che si chiudono quando si empie la campana e che si aprono per far passare nel palloue ciò che contiene la campana. Quando il pallone è pieno s'introduce nella campana una quantità di gas sufficiente per far che il livello del mercurio sia lo stesso all' interno ed all' esterno, nel momento in cui si chiude il cobinetto del pallone. Allo stesso tempo si osserverà lo stato del barometro e del termometro. È chiaro che bisogna fare in modo che la temperatura del mercurio nella iniocra sia la stessa di quella dell'aria ambiente. Si pesa quindi il pallone, osservando di nuovo lo stato del harometro e del termometro. Supponendo che questo stato non abbia prasorato variazione si trovvrà il peso specifico del gas con nan semplice regola del tre, giacche il peso dell'aria estratta dal pallone: al peso dello stesso volume di gas che riempie l'aria nel pallone: si [peso specifico dell'aria] z. Y. (peso specifico del gas). Ordinariamente col calcolo si portano il volume dell'aria capullo del gas alla temperatura zero e da lla pressione ci di "n.76.

In prosieguo riferirò questo calcolo. B. Gas non permanenti, Si conosce generalmente il peso specifico de' gas permanenti con una tale esattezza, che non si può aver bisogno di determinarlo con novelle esperienze. Per contrario, avviene spesso che debbansi pesar gas non permanenti di corpi composti, il cui peso specifico può dare importanti schlarimenti sul modo di combinazione e sul peso atomistico. Rispetto a ciò rinvio ai numerosi ed importanti risultamenti riferiti nel to. primo e dedotti dal peso dei corpi composti in istato di vapore. Questo metodo di ricerca è stato, non è ancor molto tempo passato, inventato da Dumas. S'introduce il corpo volatile in una bolla di vetro pesata, a lungo collo, stretto ed assottigliato all' estremità in punta dilicata; si riscalda in questa bolla, o con un bagno, ad nn grado determinato, per esempio 30° al di sopra del suo punto d'ebollizione, fino a che la bolla sia perfettamente ripiena del gas non permanente; quindi si osserva lo stato del barometro e si suggella a fuoco la punta. Non avendo io fatte esperienze su tal proposito mi limiterò a riferire i seguenti particolari , che trovansi esposti nell'eccellente trattato d'analisi chimica

Dopo di avere operato nel modo superiormente esposto, si pesa il váso di vetro e se ne determina la capacità, se non fosse conosciuta con precedenti esperienze.

Si adopera una bolla di vetro d'una capacità di circa 600 centimetri cubici e vi si salda un cannello di vetro stretto q. fa. V, 6g. 15, di 8 a 10 polici di langhesas e di 1 ad 11/2 linea di diametro, si curra il cannello in d, dopo di averne assottiglian l'estremità. La bolla deve casere netta e secca nell' interno. Si pesa, osservando lo atsot del barometro e del termometro.

Si trata ora d'introdurre la sostanza organica volatile nella bolla. A tale oggetto, se la sostanza è lignida, a rissadala la bolla dolcissimamente e s'immerge la ponta nel liquido; col raffreddamento una certa quantiti del liquido va nella bolla, 5 a 6 grammi della sostanza ordinariamente bastano, purchè il peso specifico del vapore non sia troppo considerabile.

Se la sostanza organica è solida, si deve fondere a mite calore, e vi si fa immergere la ponta della bolla, precedentemente riscaldata. Se la sostanza è molto più volatile dell'acqua, si riscalda la bolla a bagno-maria, nel quale sia un termonettro esatto. La fig. 16, ta. V, mostra la disposizione dell'apparato.

Allorchè la temperatura dell'acqua che circonda la bolla è giun-

to al pinto di ebollizione della sostanza organica, svolgesi una eorrente di vapore dalla punta aperta. Si lascis giungere la temperatura a circa 50° al di sopra del punto di ebollizione della sostanza. Si bada di fare sparire con alcuni carboni accesì le goccie della sostanza, che possono formarsi nella porsione del cannello mon sommersu.

Quando non si svolge più vapore dal cannello, ciò che si riconosce all'immobilit della finama d'un cerino, che si avvicina all'a punta, si suggella il cannello, osservando lo atoto del termometro, nel bagno, si toglie immedistamente la bolla dall'acqua, e, hon nettato, si pesa. Costemporaneamente si notano i cambianenti che possono essere sopravvenuti nello stato del harometro e del termometro.

dal momento in cui la bolla vôta è stata pesata,

Spesso I aria atmosferica non n'e stafa intieramente senceitat dal vapore della sostanza posta in eccesso. Affin di conoscere ii volume dell'aria non iscacciata, non che quello della sostanza vosta immerge il cananello della bola nel mercurio, e, e dopo di aver tagliata la pauta con una lima, si rompe sotto questo metallo. Il vòto prodotto dalla condensassione del vapore si riempie di mercurio. Affin di condensare gli ultimi venligi di vapore che possono anoce rimaneris, si uneste estremamente la bolla coli' etere al punti ove el osservamo anocar bolle di aria nell'interno. Si riempie con acqua lo apsaio cha mella bolla nono descapado di mercurio. Il volume dell'acqua deve entala bolla nono descapado di mercurio. Il volume dell'acqua deve dell'aria persone fa conoscere il volume dell'aria atmosferica che il vapore della sostanza sona verse senciata. Si versa quindi il mercurio dalla palla in un-camello graduato, d'una grandezsa conveniente per determinare il volume e del caspor della sostanza.

Il volume dell' sria atmosferica non iscaeciala giunge ordinariamente da 1 a 3 centim. cub. Talvolta l'aria è stata intieramente scaeciata, ed allora il mercurio riempie tutta la espacità della bolla.

Se la sostanza organica è meno volatile dell'acqua, si sosituisce al hagno-maria il bagno di un liquido il cui punto d'ebolizione è più elevato. Per le sostante il cui punto d'ebolizione sa tra 100 e 200.º
C. il bagno più conveniente è quello di cloruro di zinco, proposto da Saltmann. Il cloruro di zinco la la proprietà di non depositare sostanza solida ad un valor forte e sostenuto, giacchè quando la soluzione concentrata ba abbandonato la sua acqua e che la temperatura s'innolza dippiù , inconsincia a volalitzarasi del cloruro di zinco, ma non se ne solididica punto (1).

(1) Dumas adopera spesso l'acido solorico concentrato. Relativamente alla determinazione della temperatura del gas sel monencion in cui singeglia la punta, Mischerichi ha procorato di render questo metodo più eastlo, servendosi di vasi dirici, perche questi possono lasacire nel dubbio se la temperatura del hogno è comunesta fino al centro dei vuso, e che così pun insultarente mai diferezza di 8 a 10°. Il vasa cidandre adoperato da Mischerlich ha parimenti una ponte cepillare. Si mette in un elidadro di rame nel quale de do a rendere la sorgiula dei consultare un manuto possibile. La temperatura che ha il vaso pieno di vapore nel monento in cui si seggila si detternina mercho un vaso di vetto della medenina genora de dalla medenina gandeza, po-more un resu di vetto della medenina forna e dalla medenina genora.

Log. A + log. P - log. V + log. 8 = log. B.

Peso specifico = A + B.

In queste formule s'indica per

t' la temperatura osservata allorchè il vaso è stato suggellato;

t la temperatura nel momento della pesuta; l'una e l'alfra temperatura essendo indicata in gradi centigradi;

V il volume del vaso alla temperatura t, indicato in centimetri cubici;

V'— v, il volume del vapore privo di aria afin temporatura t, ngualmente in centimetri cubici: v è il volume dell'aria atmosferica contenuto nel vapore;

ò il coefficiente di dilatazione del vetro, o la quantità di cui una massa di vetro occupante l'unità di volume ( per esempio, un centimetro cubico) alla temperatura o°, si dilata per ciascun grado centi-

λ, lo stesso coefficiente per Paria, e in generale per tutt'i gas: secondo le sperienze recenti di Rudberg ( Poggendorff's Annalen, Bd, XLI, S. 27!), questa quantità è=υ,00565;

1 + λ't', il volume occupato alla temperatura t' per l'aria, il cui volume a o° è 1;

1 + λt, lo stesso volume alla temperatura t;

1 + 5 (1'+1) il volume occupato alla temperatura t' da una massa di vetro il cui volume a t',o, o ciò che è quasi lo stesso, a o' è 1; P, la differenza tra il peso del pallone ripieno di vapore e del

pallone ripieno di oria; a, il peso d'un centlmetro cubico di aria atmosferica alla temperatura ordinaria I e sotto la pressione barometrica b; i due punti

indicati espressi in grammi-

La maniera con cui si è trovata questa formula è indicata negli Annali di Poggendorff, t. 41, p. 449. Per applicazione, io suppongo che i risultamenti d'una esperienza sieno:

sto accosto all'altro e ripieno d'aria perfettamente secca. Si stoggolla questo vaso contemporaneamente all'altro. Se altora si apre sotto il mercuno il camello pièno di aria e un deferminia i tvolune dell'aria in ecconience per paragourio con quello che contenera primitramente ad una determinata temperatura e sotto fai stress perssione simusolirene, si poliri aclivolar feitilente la temperatura dell'aria merce il uno coefficienti di diatazione, fin altri cui all'interni dell'aria merce il uno coefficienti di diatazione, fin altri cui all'attro dell'aria merce il uno coefficienti di diatazione, fin altri cui all'attrono dell'aria merce il uno coefficienti di diatazione, fin altri cui altri cui adoptera di lamente di temporatura di finominiciane a volunifizzazio, Ad una temperatura dell'aria fin fine di temporatura uniforme. Si ci usoto di vetro. Allurche si adoptera il mepredure la temperatura uniforme. Si ci usoto il tumoinetto a mercuijo fino a che la temperatura uniforme. Si ci usoto il tumoinetto a mercuijo fino a che la temperatura uniforme. Si ci usoto il tumoinetto a mercuijo fino a che la temperatura uniforme. Si ci usoto il tumoinetto a mercuijo fino a che

257 PRIO SPECIFICO.

Si troverò.

$$\log_{\bullet} V = 243457$$
 $-\log_{\bullet} (V-v) = 239993$ 
 $-\log_{\bullet} (\sqrt{v-v}) = 239993$ 
 $-\log_{\bullet} (\sqrt{v-v}) = 0.0008$ 
 $-\log_{\bullet} (\sqrt{v-v}) = 0.0008$ 

Per ottenere facilmente il peso d'un centimetro cubico del vapore a o° ed a om,76 di pressione barometrica, si aggiunge al logaritmo del peso specifico superiormente trovato il logaritmo d' un contimetro cubico a oº ed a oº,76 e si cerca in uno specchictto di logaritmi il numero che corrisponde alla somma de' logaritmi. Indicando quest' ultimo peso per 8 si trova per l'esempio scelto :

Per conseguenza un centimetro cubico del vapore pesa 0,005957 gram. a o' e sotto om,76.

Come nell'esempio precedente, il volume dell'aria atmosferioa contenuto nel vapore è abbastanza considerabile, atteso che giunge a 7 ad 8 per 100 della mescolanza gassosa, se n'è dovuto tener conto. Allorchè il volume di aria non forma che 1/3 o 1/2 per 100, si può trascurare, ed allora non è necessario neppure avere riguardo alla dilatazione del vetro.

Prenderò per esempio il calcolo del peso specifico del vapore dello stesso liquido scelto per l'esempio precedente. Ammettero soltanto che il volume di aria atmosferica restante giunge ad 1,2 centimetro cubico per 314 centimetri cubici del vapore del liquido. Sieno dunque:

$$V = 315,2$$
 cent. cub.  $t' = 197^{\circ},5$  C.  $p = 0,7105$  gram.  $t = 22,1$   $b = 758,1$  mill. a  $0^{\circ}$   $t' - 1 = 175,4$ 

Si avrà :

Il peso di un centimetro cubico del vapore si calcola in questo caso come nel precedente.

Si facilitano molto i calcoli precedenti mercè gli specchietti contenenti i valori de' log.  $(1+\lambda 1)$ , log.  $(1+\delta)$  (t'-1) e log. 8 per diversi valori di t Questi specchietti son stati fatti da Poggendorff (Annalen, Bd. XLI, S. 460.). Io li riferisco in questo logo perchè limitano l'uso delle tavole logarismiche ordinarie alla ricerca dei valori di log. V, log. (V-v) e log. P.

#### PESO APECIFICO.

## SPECCHIETTO I.

Dilotazione de gas per temperature espresse in gradi centigradi.

λ=0,0365.

| ι. | Log. (1+1) | Diff.      | t.  | Log. (1+\l) | Diff. | t.  | rog. (1+yt, | Diff, |
|----|------------|------------|-----|-------------|-------|-----|-------------|-------|
| •  | 0,00000    |            | 10  | 0,01557     | 10    | 20  | 0,03060     | 148   |
|    | 0,00138    | 158        | n:  | 0,01710     | 11    | 21  | 0,03207     | 147   |
| 2  | 0,00316    | 158        | 12  | 0,01862     | 12    | 22  | u,o3354     | 147   |
| 3  | 0,00473    | 157        | 13  | 0,02013     | 13    | 23  | 0,03301     | 147   |
| 4  | 0,00629    | 156        | 14  | 0,02164     | 14    | 24  | 0,03647     | 146   |
| 5  | 0,00785    | 156        | 15  | 0,02315     | 15    | 25  | 0,03792     | 145   |
| -6 | 0,00941    | 156        | 16  | 0,02465     | 16    | 26  | 0,03927     | 145   |
| 7  | 0,01096    | 155        | 17  | 0,02615     | 17    | 27  | 0,04082     | 145   |
| 8  | 0,01250    | 154        | 18  | 0,02764     | 18    | 28  | 0,04226     | 144   |
| 9  | 0,01404    | 154        | 19  | 0,02912     | 19    | 29  | 0,04370     | 144   |
| 30 | 0,04513    | 143        | 90  | 0,12336     | 119   | 150 | 0,18963     | 102   |
| 51 | 0,04655    | 142        | 91  | 0,12455     | 611   | 151 | 0,19065     | 102   |
| 32 | 0,04798    | 143        | 0.3 | 0,12574     | 119   | 152 | 0,19167     | 102   |
| 53 | 0,04939    | 141        | 93  | 0,12693     | 119   | 153 | 0,19269     | 102   |
| 34 | 0,05080    | 141        | 94  | 0,12811     | 118   | 154 | 0,19371     | 103   |
| 35 | 0,05222    | 142        | 95  | 4,12929     | 811   | 155 | 0,19472     | 101   |
| 36 | 0,05362    | 140        | 96  | 0,13046     | 117   | 156 | 0,19573     | IOI   |
| 37 | 0,05502    | 140        | 97  | 0,13163     | 117   | 157 | 0,19674     | 101   |
| 38 | 0,05641    | 130        | 98  | 0,13280     | 117   | 158 | 0,19775     | 101   |
| 39 | 0,05780    | 130        | 99  | 0,13397     | 117   | 159 | 0,19875     | 100   |
| 40 | 0,05918    | 138        | 100 | 0,13513     | 116   | 160 | 0,19975     | 190   |
| 41 | 0,06056    | 138        | 101 | 0,13629     | 116   | 161 | 0,20075     | 190   |
| 42 | 0,06194    | 138        | 102 | 0,13745     | 116   | 162 | 0,20175     | 190   |
| 43 | 0,06331    | 137        | 103 | 0,:3860     | 115   | 163 | 0,20275     | 190   |
| 44 | 0,06468    | 137        | 104 | 0,14975     | 115   | 164 | 0,20373     | 99    |
| 45 | 0,06603    | 137        | 105 | 0,14090     | 115   | 165 | 0,20474     | 99    |
| 46 | 0,06741    | 136        | 106 | 0,14203     | 115   | 166 | 0,20572     | 99    |
| 47 | 0,06876    | 135        | 107 | 0,14319     | 314   | 167 | 0,20670     | 98    |
| 48 | 0,07011    | 135<br>135 | 108 | 0,14433     | 114   | 168 | 0,20769     | 99    |
| 49 | 0,07146    | 133        | 109 | 0,14546     | 113   | 160 | 0120867     | 98    |
| 30 | 0,07280    | 134        | 110 | 0,14659     | 113   | 170 | 0,20965     | 98    |
| 51 | 0,07414    | 134        | 111 | 0,14772     | 113   | 171 | 0,21063     | 98    |
| 52 | 0,07547    | 133        | 112 | 0,14885     | 113   | 172 | 0,21100     | 97    |
| 53 | 0,07680    | 133        | 113 | 0,14997     | 112   | 173 | 0,21257     | 97    |
| 54 | 0,07813    | 133        | 114 | 0,15100     | 112   | 174 | 0,21354     | 97    |

| t.   | Log. (1+11) | Diff. | t.  | Log. (1+ \lambda!) | Diff. | t.    | Log. (1+1) | Diff.    |
|------|-------------|-------|-----|--------------------|-------|-------|------------|----------|
| 551  | 0,07945     | 132   | 115 | 0,15221            | 112   | 175   | 0,21451    | 97       |
| 56   | 0,08077     | 132   | 110 | 0,15333            | 113   | 176   | 0,21548    | 97       |
| 57   | 0,08209     | 132   | 117 | 0,15444            | 111   | 177   | 0,21644    | 96       |
| 58   | 0,08340     | 131   | 118 | 0,15555            | 111   | 178   | 0,21740    | 96       |
| 59   | 0,08470     | 130 . | 119 | 0,15766            | 111   | 179   | 0,21836    | 96       |
| 60   | 0,08600     | 130   | 120 | 0,15776            | 110   | 180   | 0,21932    | 96       |
| 61   | 0,08730     | 130   | 121 | 0,15886            | 110   | 181   | 0,22028    | 90       |
| 62   | 0,08860     | 130   | 122 | 0,15996            | 110   | 182   | 0,22123    | 95       |
| 63   | 0,08989     | 129   | 123 | 0,16105            | 109   | 183   | 0,22218    | 95       |
| 64   | 0,09117     | 128   | 124 | 0,16215            | 110   | 184   | 0,22313    | 95       |
| 65   | 0,09246     | 129   | 125 | 0,16324            | 109   | 185   | 0,22408    | 95       |
| 66   | 0,09374     | 128   | 126 | 0,16432            | 108   |       | 0,22502    | 94       |
| 68   | 0,09501     | 127   | 128 | 0,16541            | 109   | 187   | 0,22597    | 95<br>94 |
|      | 0,09628     | 127   | 128 | 0,16649            |       | 189   | 0,22785    |          |
| 69   | 0,09755     | 127   | 129 | 0,16757            | 108   | 109   |            | 94       |
| 70   | 0,09882     | 127   | 130 | 0,16864            | 107   | 190   | 0,22879    | 94       |
| 71   | 0,10008     | 126   | 151 | 0,16972            | 108   | 191   | 0,22972    | 93       |
| 72   | 0,10133     | 125   | 152 | 0,17079            | 107   | 192   | 0,23065    | 93       |
| 731  | 0,10259     | 126   | 133 | 0,17186            | 107   | 193   | 0,25158    | 93       |
| 74   | 0,10384     | 135   | 134 | 0,17292            | 106   | 194   | 0,23251    | 93       |
| 75   | 0,10508     | 124   | 135 | 0,17399            | 107   | 195   | 0,23344    | 93       |
| 76   | 0,10633     | 125   | 156 | 0,17505            | 106   | 196   | 0,23437    | 93       |
| 77   | 0,10757     | 124   | 157 | 0,17611            | io6   | 197   | 0,23529    | 92       |
| 78   | 0,10880     | 123   | 138 | 0,17716            | 105   | 198   | 0,23621    | 92       |
| 79   | 0111002     | 123   | 159 | 0,17821            | 105   | 199   | 0,23713    | 92       |
| 80   | 0,11126     | 123   | 140 | 0,17926            | 105   | 200   | 0,23805    | 92       |
| 81   | 0,11249     | 123   | 141 | 0,18031            | 105   | 201   | 0,23896    | 91       |
| 82   | 0,11371     | 122   | 142 | 0,18136            | 105   | 202   | 0,23987    | 91       |
| 83   | 0,11493     | 122   | 143 | 0,18240            | 104   | 203   | 0,24076    | 92       |
| 84   | 0,11614     | 121   | 144 | 0,18344            | 104   | 204   | 0,24170    | 91       |
| 86   | 0,11735     | 121   | 145 | 0,18448            | 104   | 205   | 0,24351    | 90       |
| 87   | 0,11856     | 121   | 146 | 0,18551            | 103   | 207   | 0,24441    | 91       |
| 88   | 0,11977     | 121   | 147 | 0,18055            | 103   | 208   | 0,24532    | 91       |
| 89   | 0112087     | 120   |     | 0,18661            | 103   | 200   | 0,24622    | 90       |
| 1    | 0,12217     | 120   | 149 |                    |       | 100   |            |          |
| 210  | 0,24711     | 89    | 240 | 0,27323            | 84    | 270   | 0,29787    | 8o<br>8o |
| 311  | 0,24801     | 90    | 241 | 0,27408            | 85    | 271   | 0,29867    |          |
| 213  | 0,24890     | 89    | 242 | 0,27492            | 84    | 272   | 0,29946    | 79<br>80 |
| 214  |             | 90    | 243 | 0,27576            | 84    | 273   | 0,30105    | 79       |
| 1-14 | 0,25069     | 89    | 244 | 0,27660            | 84    | 1 274 | 1 0,50105  | 79       |

| t.   | Log. (1+11) | Diff. | t.  | Log. (1+ 11) | Diff. | t.  | Log. (1+ht) | Diff. |
|------|-------------|-------|-----|--------------|-------|-----|-------------|-------|
| 215  | 0,25158     | 89    | 245 | 0,27744      | 84    | 275 | 0,30284     | . 79  |
| 216  | 0,25246     | 88    | 246 | 0,27827      | 83    | 276 | 0,30363     | 79    |
| 217  | 0,25335     | 89    | 247 | 0,27911      | 84    | 277 | 0,30442     | 79    |
| 218  |             | 88    | 248 | 0,27994      | 83    | 278 | 0,30521     | 79    |
| 219  | 0,23512     | 89    | 249 | 0,28077      | 83    | 279 | 0,30600     | 79    |
| 220  |             | 88    | 250 | 0,28160      | 83    | 280 | 0,30578     | 78    |
| 221  | 0,25677     | 87    | 251 | 0,28243      | 83    | 281 | 0,50655     | 78    |
| 222  |             | 88    | 252 | 0,28326      | 83    | 282 | 0,30735     | 79    |
| 223  |             | 88    | 253 | 0,28408      | 82    | 283 | 0,308:3     | 78    |
| 224  |             | 87    | 254 | 0,28490      | 82    | 284 | 0,30991     | 78    |
| 225  |             | 87    | 255 | 0,28573      | 83    | 285 | 0,30968     | 77    |
| 226  |             | 87    | 256 | 0,28655      | 82    | 286 | 0,31046     | 78    |
| 227  | 0,26211     | 87    | 257 | 0,28737      | 82    | 287 | 0,31123     | 77    |
| 228  |             | 86    | 258 | 0,28818      | 81    | 288 | 0,31101     | 78    |
| 229  | 0,26384     | 87    | 259 | 0,28900      | 82    | 289 | 0,31278     | 77    |
| 230  |             | 86    | 260 | 0,28981      | 81    | 290 | 0,31355     | 77    |
| 23 t | 0,26556     | 86    | 261 | 0,29062      | 81    | 291 | 0,31432     | 77    |
| 232  |             | 86    | 262 | 0,29144      | 82    | 292 | 0,31590     | 77    |
| 233  |             | 85    | 263 | 0,29225      | 81    | 293 | 0,31586     | 77    |
| 234  |             | 86    | 264 | 0,29305      | 80    | 294 | 0,31662     | 76    |
| 233  |             | 86    | 265 | 0,29386      | 81    | 295 | 0,31758     | 76    |
| 36   |             | 85    | 266 | 0,29466      | 80    | 296 | 0,31815     | 77    |
| 237  |             | .85   | 267 | 0,29547      | 81    | 297 | 0,31891     | 76    |
| 238  |             | 85    | 268 | 0,29627      | 80    | 298 | 0,31967     | 76    |
| 239  | 0,27239     | 85    | 269 | 0,29707      | 80    | 299 | 0,32043     | 76    |

### PESO SPECIFICO.

# SPECCHIETTO II.

# Dilatazione de' gas.

d= 1/5,000.

| t' t C°. | Log.(1+8(1'-1)) | Diff. | t'-t C*. | Log.(1+ð(1'-1)) | Diff. |
|----------|-----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 100°     | 0,00117         |       | 200°     | 0,00234         | 12    |
| 110      | 0,00129         | 12    | 210      | 0,00246         | 12    |
| 120      | 0,00140         | 11    | 220      | 0,00257         | 17    |
| 130      | 0,00152         | 12    | 230      | 0,00269         | 12    |
| 140      | 0,00164         | 12    | 240      | 0,00281         | 12    |
| 15o      | 0,00177         | 12    | 251      | 0,00293         | 12    |
| 160      | 0,00186         | 11    | 260      | 0,00304         | 11    |
| 170      | 0,00199         | 12    | 270      | 0,00316         | 13    |
| 180      | 0,00211         | 12    | 280      | 0,00328         | 12    |
| 190      | 0,00222         | 11    | 290      | 0,00339         | 11    |

## SPECCHIETTO III.

Peso di un contimetro cabico d'aria in grammi = 8.

| ıC°-                | Log. slumjgo.o                                                                                                                 | Diff.                                                | ıc°.                                               | Log. s b=760,0                                                                                                                  | Diff.                                                | ıc°.                                                     | Log s ly=760,0                                                                          | Diff                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,11363—3<br>0,11205—3<br>0,11048—3<br>0,10890—3<br>0,10734—3<br>0,10578—3<br>0,10425—3<br>0,10425—3<br>0,10113—3<br>0,09960—3 | 158<br>157<br>158<br>156<br>156<br>155<br>155<br>155 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | 0,09807—3<br>0,09654—3<br>0,09502—3<br>0,09350—3<br>0,09199—3<br>0,09048—3<br>0,08898—5<br>0,08749—5<br>0,088600—3<br>0,08451—3 | 153<br>153<br>152<br>152<br>151<br>150<br>149<br>149 | 20<br>21<br>22<br>23<br>23<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 0,08154—3<br>0,08009—3<br>0,07863—3<br>0,07717—3<br>0,07571—3<br>0,07456—3<br>0,07281—3 | 148<br>147<br>146<br>146<br>146<br>145<br>145<br>145 |

BERZELIUS Vol. IX.

### SPECCHIETTO IV.

Correzioni de logaritmi dello Specchietto III., pe valori di 6, rioè a din dello stato barometrico superiori ed inferiori a 0°,76 nell'atto della pesata.

| Millimetra | Correzioni posi-<br>tive o negative,<br>secondo che 6 è<br>superiore o infe-<br>riere a om, 6. | Millimetri | Correzioni positi-<br>ve o negative,<br>secondo che 6 è<br>superiore e infe-<br>riore a oT,76. |     | Correzioni positi<br>ve o negalive,<br>secondo ahe 6 e<br>sujesiore o infe-<br>riore a om, 76. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ 1        | 0,00057                                                                                        | 4          | 0,00228                                                                                        | 7   | 0,00390                                                                                        |
| 2          | 0,00114                                                                                        | 5          | 0,00285                                                                                        | . 8 | υ <sub>1</sub> 00456                                                                           |
| 3          | 0,00171                                                                                        | 6          | 0,00342                                                                                        | 9   | 0,00513                                                                                        |

Ho detto superdormente che il peco del vapore di una sostanza poteva servire di contropravos dell'analisi di questa sostanza. Infatto è noto che i pesi atomistici de' corpi sono 'o uguali si pesi specifici del loro vapore o semplici multipi o sottamultipili di questa postanza pesi appendici prendendo per unità quello del gas ossigeno. Se dunque si moltiplica il peso atomistico per 1,1016, peso specifico del gas ossigeno, preso per unità il peso specifico dell' aria, si trovano i pesi specifici del vapore de' corpi per la medesima unità', oppare de' multipli o de' sottomultipli di questi pesi specifici. Questa osservazione λe
applicabile a tutt' teorpi, e semplici e composti. Così il peso atomistico del iodo, quello dell' ossigeno essendo preso per unità, λe
7,89, cl.-il peso specifico del suo vapore −7,89, 1,1016 −8,700.
L' experienza ha dato 8,72. Il peso atomistico dell' acqua, 1' ossigeno serrendo sempre d'unità , è 1,1248, al peso specifico del suo vapore dietro ciò sarchie 1,11460. 1,1016 −11240; il esperienza non
ha dato che 0,0453 o circa la metà.

La sola esperienza può indicare se i pesi specifici in tal modo calcolati coincidano con quelli realmento sacrrali, come ciò si nota pel vapore di iodo, o se debbono esser moltiplicati o dirità per an numero semplière, come pel vapore di acqua. Le sperienze finora fatte ci dimostrano che il numero pel quale bisogna moltiplicare o dividere il peso specifico estechado per renderio ugante al peso specifico osservato, è sempre on numero initiro o una frazione semplicissima. Per conseguenza, allorché deduciono immediatamente il peso specifico del vapore d'un corpo dal suo peso atomistico, sia moltiplicando il peso atomistico per 1,1025, se il corpo è sempice, sia moltiplicando il pesi atomistico degli elementi rispetimiemo per la numero

degli atomi e per 1,1006 e facendo la somma de prodotti, se il cospo è composto, allorchè, dico, noi calcoliamo così il peso specifico, il risultamento deve o coincidere coli peso specifieo determinato coll' esperienza, o non differirae che per un fattore semplice. Aflorche clo avviene, possiamo considerar l'analisi o la pestata come essta-

La relazione che passa tra il peso specifico calcolato ed il peso specifico determinato coli esperienza indica se il gas ha sofierto una diminuzione od un aumento di volume. È succeduta una condensazione se il peso specifico osservato è maggiore del peso specifico cal-

colato , e v è stata dilatazione nel caso contrario.

L'indagine della relazione di condensazione o di dilatazione può considerarsi come il principale obbietto della determinazione del peso de rapori ; giacche , trovata tale relazione , il peso atomistico della sostanza , se s'emplice, o il numero e il peso degli atomi elementari , se la sostanza è composta , fan calcolare il peso apecifico de vapore , con esattezza infinimente maggiore della pessa diretta.

PIEDESTALLO V. SOSTEGNO.

Pissyra. Istumento che serve a travasare i liquidi senza che ocerra cambineri i vaso di sio. La tav. Vi, 6g. 3, rappresenta questo piecolo istrumento. Esso consiste in un cannello di vetro assottigilato in punta alquanto sottite, a di sopra della quale vi è asofista una bolla. Inspirando l'aria si fa entrar il liquido nella bolla a, tenendo in esso la punta d'. al di sopra della bolla, il cannello è ricurvo come abe, per meglio osservare quando la bolla comincia ad empiral. Adoprana a anche altre pipetta e a cannelli diritil. Questi intromento server massianamente a prendere le dissoluzioni di potassa o di soda causiche mel flaschi over a conservano (v. v. l. I., Zurico del saporni). Lult. Vin flaschi over a conservano (v. v. l. I., Zurico del saporni). Lult. Vin fig. 4, nelle quali l'inspirazione dell'aria il fa mediante il caoutehone : ma con esse non si possono pender che pipetto quantità, d è anche difficile nettarfe dopo averte adoperate. Per le pipette graduate v. Particolo mirut.

Proserva. Istramento che serve a misurare le temperature molto clerate. Re ho già descritto alcuni di tal genere (v. i. 1). Un altro midolo, di cai non parlai allora, consiste un fonder insieme del plombò e dell'argento, nonché dell'argento e del platino in moltissime proporsioni differenti, e ottenere a tal modo altrettaine combinazioni d'ineguale fissibilità, i cai gradii di fissione cadant ca quelli del piombo e del platino. Predonsi dei globetti di queste leghe grossi come teste di spilli, si appiananto, e si pongono per ordine sopra dischi di argilla refrattaria, i quali si metono in un trogfuolo parimenti di argilla refrattaria. Dal numero dei globetti fasti vedesi tra quali punti di fissione si è trovato il massimo colore.

PREURATIO. Dicesi apparato preumatico l'amione degli strumenti necessari per far l'esperienze sopra i gas. V' ha dne sorte di apparati che servono a raccogliere i gas, l'uno sopra il mercurio, l'alto sopra l'acqua. Pel-primo si veda l'articolo Apparato a mercurio, e pel secondo gli articoli Tanozza e Gastometro.

La teorica della combustione di Lavoisier, e in generale, la moderna dottrina chimica, si disse per qualche tempo chimica pneumatica ; perchè si occupava specialmente dell'esame dei corpi gassori, fino allora assal poco conosciuti.

Polyenizzane. Operazione meccanica e chimica, che occorre assal spesso. Ne ho già parlato all'articolo Mortaio. È necessario molte volte ridarre una polvere al più alto grado di tenuità. Questo paò ottenersi mediante la triturazione in un mortaio. Dopo ciò conviene macinar la polvere coll'acqua, sopra una tavola di pietra con un macinino. A tal modo diviene ancora più fina, e , quando sentesi che, il macinino si muove nella materia, come fosse essa un olio, quando non odesi più rumore macinando, la polvere è tanto fina quanto pnò. esserlo. Allora, con un fiasco a getto, staccasi la materia dalla tavola e si raccoglic in un vaso. Queste tavole da macinare debbono essere, di porfido, di agata o di pietra da tucile; tutte le altre pietre si logorano, per cui il corpo polverizzato si meschia con particelle della. pietra. Anche le pietre dure vengono un poco intaccate, per cui la materia macinata ne contiene qualche piccola porzione. Occorrendo un'e-, strema precisione, può talvolta esser necessario conoscere quanta materia sia stata logorata. A tale oggetto si prescrive di pesar la sostanza prima e dopo la polverizzazione; l'aumento di peso dinota la quantità. logorata. lo non nego la possibilità di pervenire co l ad un risulta-, mento certo; peraltro debbo confessare di non aver mai potuto macinare una sostanza , nemmeno sotto sequa , senza qualche perdita , per cui un simile metodo non può essere preciso. In qualche occasione ho pesato il mortajo prima e dopo, e a tal modo conobbi la quantità, di materia da esso perduta.

La massa lola dal macinino e stemperata la una maggior quanti di acqua, si riduce in un liquido poco aleno; si ilsacia in quies te per circa un misuto, poi si decanta il liquido torbido tepranno tante dal precipitato formatosi si aversa in un bicchiere, e si la scia schiarire. Il primo precipitato fornatosi si macina una seconda. Culta y e il tratta allo stesso nodo coll' acqua. Ciò dicesi terigazione. La potvere che dropone il liquido torbido dopo qualche tempo, ordinarimente nello apzaò di dodici a rentiquatir ore, si trova al più alto grudo possibile di divisione meccanica. Si separa l'acqua limpica, e si si, seccera la polevere. I minerati che veogionis analizzare calcinandoli con la potassa o col bitofato potastico, debboni sottopore, alla levisposino, se vuolsi ottenere una seconopazione computua. Altrimenti, i grani più grossi del rimanente potrebbero, nella calcinazione, non iscompora un'informemente col restante della massa,

Postruszaziones. V. Polectizione.

Parcutrizzo Allorebà un corpo disciolto viene istantaneamente separato dal suo dissolvente, in forma solida, da una chimina azione, dicesi che precipita, e è il aedimento de chimia prezipiato. Se, per esempio ; si mischi una dissoluzione di allume, con una dissoluzione di regione di potassa causites, l'allumina si separa, sotto forma di prescipitato. Si comprende che una simile precipitazione può operarsi in, un vato qualunque ; futtavia viasi che meglio cannengono sono quelli, che si restringono un poco superiormente, come indica la lav. y, sig. 8, perché si estita che il precipitato sderirea alle pareti, e i stato in

vece raccoglicsi al fondo,

Procorro. Questa patola indica una sostanza cui dirdero origine, nel corso d'un operazione, altre materie nelle quali essa non esistera. Pereiò distinguesi il prodotto dall'edato, il quale intendesi che esistesse già totalmenie formato prima dell'operazione, e soltanto siasi separato dalla massa.

RADICALE. Dicesi radicalele il corpe combustibile che, in un ossido, trovasi combinato coll'ossigeno. V. l'articelo Base, rispetto

alla differenza fra il radicale e la base.

Reaserse (Cartas) (V. Cartas reagente).

Reaserse, si dice, parlemo d'una sostanza, allorché ha la proprictà di produrre con un'altra sostanza qualche fenomeno detaminato, pel quale al posas riconoscere l'una o l'altra di esse. La
produzione di questo fenomeno è detta rezzione. Così, per esempio,
una goccia d'infuso di lnoce di galla, fatast cadere in un fiquido
contenente del forro, gil comunica un color nero, che manifesta l'epel ferro. Una goccia di qualche liquor socido versala in una dissoluzione azzurra di tornasole, la colora in rosso; quindi ti tornasole à
un reagente per gil acidi.

RECIPIENTE. Nelle esperienze con la macchina pneumatica, dicess recipiente la campana di vetro posta sopra il piatto della macchina ove si fa il vòto. Nelle distillazioni, dicesi recipiente il vaso cho serve a raccogliere lo stillato, e che si addatta al collo della storta.

I recipienti nelle dittillazioni hanno diverse forme: pernobnasi ordinariamente dei matracci. Il recipiente templece (1as. VII, fig. 16) è una pulla di vetro con un collo alquanto allargato verso la bocca. Il recipiente tubolato (fig. 17) somigha al precedente; se non che il publone ha sulla pancia lateralmente una tubolatura chiusa con turiscolio di vetro smeriglisho. Adopraria particolarmente nelle distillazioni ove occorre lasciar un'uscfua a qualche sostanza gassona. La fig. 18 rapperenta un recipiente che si prefestace nel casì in cui devesi recogliere il prodotto in diversi tempi della distillazione. Esso ha verso il fondo un cannelto divito che si fa entrare attraverso un sughero conico. Il prodotto raccogliesi nel fisico inferiore, il quale si cangia all'upop per ottoren lo sitiliato separatamente in diverse porazioni.

Il vaso detto recipiente foccentino è rappresentato dalla fig. 19.

Re parlai trattando degli olii volatili (, r. v. 17). A è un fiasco
conico, allargato verso la base, e tubolato al fondo. Il cannello di
verto ricurvo BC si adata nella tubolatera mercè an turacciolo di
sughero. Nella distillazione, l'olio e l'acqua entrano insieme in D';
poi si separano a poco a poco l' uno dell'iètro, e l'olio viene a
galla. Allocchè l'altezza di tutto il liquido in A sormonta quelà
dello atesso in BC, p'acqua cola per C, in guisa che il livello rimane sempre lo, stesso in A. Quesa' soqua raccoglica in un vaso E,
posto al di sotto di C. La forma allargata del vaso A fi che l'acqua
riminga qualela tempo in quiete, e possa l'olio raecoglicasi alla superficte, siccèle mo cola in C. che acqua solbanto:

In mancanza d'un simile recipiente si fa uso d'una boccio ordinaria a lorga apertura in cui vi sia un turaceiolo di sughero con duo buchi; per uno de quali, tav. VII, fig. 34, passa un imbuto il cal zolto termina immediatamente ai di sotto del turracciolo; per l'altro passa na sióne, il cui ramo lungo ya fino al fondo della boccia, mentre che l'altro ramo, posto all'esterno, termina a circa 2/5 della boccia. Altorebe la boccia incomincia a riempiris d'acqua e di olio volatile, si aspira l'acqua pel ramo esteriore del sióne, si quale fa inlora colare l'acqua del fondo della boccia, fino a che la pressione nella boccia bilanci la colonna di acqua nel ramo esteriore. Il camello non deve esser grandissimo; con questo mezzo l'acqua riname nel camello dopo che ha cessato di colare, e quando giunge una novella quantità di liquido nella boccia, al l'annello lacia scorrere zitila a stilla una quantità di liquido nella boccia. Di l'annello lacia scorrere attila a stilla una quantità di liquido chiaro che devesi cambiar boccia, quando lo stato di olio incomincia a giungere all'apertura del sifone nella boccia. Devesi a Reiser l'idea di questo recipiente.

Woehler ha perfezionato questo recipiente, e sa uso della seguente vantaggiosa disposizione. Si prende , tav. V , fig. 17 , una boccia di qualunque grandezza , ma a larga apertura , avente un turacciolo di sughero con due buchi , per uno de' quali passa un cannello dritto ab, di circa 1/4 a 1/2 pollice di diametro ed assottigliato all' estremità inferiore b; all' altro buco si adatta un cannello ed più stretto ed a remi inuguali , il più lungo de' quali si arresta al di sotto del turacciolo nella boccia. Per l'apertura a, in cui si può mettere un imbuto , s' introduce il prodotto della distillazione , dopo di aver versato nel fondo della boccia un leggiero strato di acqua, da chiudere l'apertura di ab. Egli è chiaro che l'olio volatile, supposto più leggiero dell' acqua , rimane nel cannello db , mentre che l'acqua passa per l'apertura b nella boccia ed esce alla fine per cd. Il cannello cd non opera come sifone se non fino a che il livello del liquido in ab passa l'orifizio d. Cessa di scorrere allorche il liquore in ab'si trova allo stesso livello di d. Se si volessero adoperare i rami del cannello ed in modo inverso, questo cannello opererebbe naturalmente come sifone e tutto l'olio sarebbe spinto da ab nella boccia. La distillazione terminata , si ha con questo apparato , il gran vantaggio di poter togliere il cannello ab coll'olio, chiudendo ermeticamente iu a. Allora è facilissimo di separar l'acqua dall'olio mercè la piccola apertura b. Questo apparato è principalmente vantaggioso nelle distillazioni in piccolo.

REFRATTALO. Si dice di un corpo, particolarmente d'un minerale o d'un argilla, che resiste, senza fondersi, al più forte calore de fornelli.

Recoto. Quest' è un metallo ripristinato e riunitosi con la fusione in una sola massa.

RESOLINO. Dicesi di un metallo, per significare ch' esso non è punto ossidato, o in generale che non è combinato, per alcun modo, e trovasi allo atato metallico.

RETTIFICARE. Espressione farmaceutica che significa purificare o concentrare con la distillazione.

Ripassinare. È toglier l'ossigeno ad un corpo ossidato, e ridurlo allo stato primitivo di corpo combustibile. Ci esprimiamo così per significare che rendonsi liberi i radicali dei cloruri, dei solfuri, cc. Per Te ripristinazioni in piccolo, adopterando il gas istrogeno, tuassimmanente melle analisi quantitative, tussis il apparato descratto nella trassimia, fig. 13. Il fisso o a serve allo sviluppo del gas istrogeno, el e provveduto di un cansello ad imbuto pel quade vi ai vera l'actio, i è i i acuato di simpio, ricarvo, con una bolla soffata, che serve alla cannello è mito eracticamente, col contribueç, ad un altre cannello ci mito eracticamente, col contribueç, ad un altre cannello contissimo chi entra a traverse un sughero, nel cannello c. questo cannello e tripieno di cloruro nalcico anidro, grossamente polverizzato, il quale serve a disseccera il su quale con que a disseccera il quale serve a disseccera il controlo con controlo proposamente polverizzato, il quale serve a disseccera il controlo con controlo proposamente polverizzato, il quale serve a disseccera il controlo con controlo proposamente polverizzato, il quale serve a disseccera il controlo con controlo proposamente polverizzato, il quale serve a disseccera il controlo con con controlo con con controlo con control

all cannello d'e soffiato nel mezzo in bolla, nella quale mettesi in sostanza che vuoloi ripristinare, per cui si espono al calore di una fampana a spirito di vino. Questo cannello di ripristinazione è unito crincatinamete e mobilimente, edi assoutchouse, ad un cannello di vetro cortissimo; il quale mediante un ampliero entra nel cannella di disoccazione che dis ingresso al gas. Queschipporato serve in generale a riscadiar qualche sostanza solida in qualche gas, specialmente a prepurare il cincura di solida, il clorare di soloro cel altri dorari volsiti. A tale cannello a bolto di disorno cel altri dorari volsiti. A tale cannello a bolto di cincura di soloro cel altri contra volsiti. A tale cannello a bolto di investe del quale può anche service una piccola storta tabolata e ricurare d'altro in basso, a fine di rivolgeria entro il vaso desinato a raccoglicre il prodotto, che si manticue in una mescolassa refrigerante.

Nell' arte docimastica, dicesi assaggio di ripristinazione un' esperienza che consiste nel ripristinare un ossido metallico, trattandolo col carbone, in un erogisolo, all'oggetto di ottenero il metallo contenutovi.

ROBINETTO. Utensile indispensabile nelle esperienze sopra i gas. È necessario avere molti robinetti di ottone, le cui parti si adattino tutte nei medesimi passi di vite. Un robinetto consiste in un cannello metallico, con una dilatazione ed un buco conico, nel quale entra una chiave perforata trasversalmente. Alle duc estremità , la canna è gucrnita di viti. La tav. IX, fig. 12 AB, rappresenta la canna metallica, e D la chiave conica. Le lince punteggiate indicano l'apertura. Alla estremità più stretta della chiave vedesi una piccola prominenza quadrata nella quale vi è un foro con passi di vite rivolti di basso in alto. Posta la chiave a suo luogo, mettesi l'anello II sull'estremità di cisa , sicchè la parte quadrata adattasi nel foro quadrato , fuori del quale non deve essa sporgere ; invitasi poi la piccola vite I del piccolo buco. A tal modo si assoggetta la chiave con la forza necessaria perchè non iscappi cosa alcuna. Essa dev'esser stata perfettamente pulita con lo smeriglio nel buco conico. Solitamente gli stessi sabbricanti più abili di stromenti non perfezionano questo lavoro, e convien farlo da sè medesimi. È necessario pel lungo tempo di circa due ore, girare continuamente, da una parte e dall'altra, la chiave nel buca, prima con olio d'uliva e smeriglio levigato, poi con olio di uliva e tripolo levigato, e finalmente col solo olio, La chiave chiude bene quando, il robinetto invitato sulla macchina pucumatica, le cui viti debbono corrispondere a quelle dei robinetti , e fattone il voto , non avviene la minima elevazione nel mercurio del barometro entro due ore. Una buona chiave deve chiadere ermeticamente, anche unta soltanto coll'olio; ma è più sicuro ungerla col sevo , o meglio con mescolanza di due parti di cera e una di olio di uliva fuse insieme. Quando vuolsi invitare un robinetto in qualche cannello, in modo che si congiunga perfettamente, prendesi una ruotella di marrocchino, vi si fa un foro perchè vi entri la vite, s' imbeve di sevo, od, in alcuni casi, di cera, e si pone tra il robinetto e il cannello. Le compressione che prova il cuoio, quando si serra la vite, fa ch' esso chiuda ermeticamente tutte le giunture. Per maggior sicurezza, si praticano alcuni piccioli incavi circolari all' orlo della superficie piana tanto della vite che della madrevite. Le ruotelle sottili di caoutchouc otturano meglio delle altre, e non occorre stringere tanto la vite. Talvolta è d' nopo unire insieme due robinetti, il che sarebbe facile se ciascuno di essi avesse da una parte la vite e dall'altra la madrevite; ciò peraltro potrebbe divenir incomodo. A tal uopo adoprasi un piocolo pezzo intermerdio, fig. 13, il quale abbia in ambedue le estremità una madrevite corrispondente alle viti del robinetto ; le madreviti però sono costruite in guisa da non lasciare alcun interstizio ove rimanga aria , che, nel passaggio dei gas, si meschierebbe con essi. La parte esterna della madrevite dev essere quadrilatera per poterla prendere con una chiave e serraria bastantemente.

SATURARE. Si dice quando due corpi si combinano insieme al punto di non potervi più unire alcun' altra quantità nè dell' uno nè

dell' altro. Il primo di questi corpi diccsi saturato.

Scorrio. Combustione strepitosa che avviene quando si accende una mescolanza di qualche corpo combustibile con alcuni nitrati , clorati , bromati , iodati , seleniati , cromati , ec. o con un ossido di un metallo nobile. Usasi anche questa parola per distinguere la combinazione dei gas operata con detonazione. Scorificatorio. Piccolo vaso a forma di piatto, di pasta di cro-

giuolo , sul quale pongonsi , nei fornelli a muffola , le sostanze che voglionsi arrostire. Vedonsi nella fig. 34, tav. VI.

SEDIMENTO. Dicesi il più delle volte d'una sostanza che si depo-

sita spontaneamente in un liquido torbido,

Sirona. Cannello ricurvo (tav. IX , fig. 14) , formato di due rami uno più lungo dell'altro, mediante il quale si può separare un liquido chiaro dal sedimento depostosi senza inclinare il vaso che lo contiene. Si empie il sifone di acqua, si ottura il ramo più lungo col dito, e s' immerge il più corto nel liquido. Appena si trae il dito dall'orificia il liquido scola, perchè la colonna di acqua contenuta nel ramo lungo pesa più di quella contenuta nel ramo corto, e siccome l' aria non può penetrarvi e sostituirsi in luogo del liquido, questo assurbe continuamente, per effetto del suo proprio peso, il liquore contenuto nel ramo corto; quindi il liquido non cessa mai di scolare pel sisone, finchè il ramo lungo si trova al di sotto del suo livello. Per impedire che il sifone tragga seco una parte del sedimento , si suo e chiudere il ramo corto all'estremità , e farvi un' apertura laterale, come vedesi in a fig. 15. A tal modo, siccome il liquido non entra nel sifone di basso in alto, se ne può lasciar colare la maggior parte, senza toccare il precipitato. Talvolta si adatta anche al ramo

SOSTEGNI. lungo un cannello inspiratore, come be, col quale non occorre più empire il sifone di acqua. Basta immergerlo nel liquido, e inspirarnelo, otturando il ramo col dito. Alcuni chimici sogliono, anche nelle esperienze dilicate, separare la porzione limpida col sifone, per evitare le feltrazioni , sovente lunghe. La feltrazione è preferibile , poichè la necessità di nettare il sifone per togliere le porzioni di liquido rimastevi aderenti , è un nuovo pericolo di perdita.

SIFONE COMICO. V. Pipetta.

SHALTI. Vetri coloriti coi quali s' imitino le pletre preziose. Sostegni. Per collecare dei recipienti , delle lampane , od altri simili oggetti che debbonsi porre or più alti or più bassi, usansi dei sostegni simili a quello rappresentato tav. VII , fig. 15. A , B e C si adattano tutti sui piede D, e si possono fissare a diverse altezze anediante la vite E, servendosi di A, terminato da un disco piano per sostenere la lampane od altro, e sostenere in qualche distillazione il recipiente, conviene aggiungervi un cercine di paglia, nel quale entri il recipiente medesimo. Per sostener recipienti e coppe rotonde in cui mettonsi gli stessi recipienti, all'oggetto d'immergerli nell'acqua o nel ghiaccio, si fa uso della parte C formata di tre rami fra i quali ponesi stabilmente il recipiente o la coppa. B serve a sostenere cannelli. Gli oggetti che debbonsi tenere ad alteaze per le quali altri sostegni sarebbero troppo elevati, si adoperano dei dischi di legno, di diversa grossezza, coi quali s'innalza il sostegno all' altezza desiderata.

I matracci e le storte, quando si tolgono da un apparato, si pongono sopra cercini di paglia, o sopra piccoli dischi di legno. Allo stesso oggetto può anche servire l'orlo d'un bicchiere. Per sosostenere i crogiuoli nelle calcinazioni e nelle fusioni, si usano del sostegni conici di argilla refrattaria calcinata; la parte più larga ponesi sulla graticola. Più ordinariamente adoprasi un altro crogiuolo rovesciato. Se è troppo alto, convenendo che l'altezza del sostegno non oltrepassi due pollici, se ne taglia una pórzione ; i piccoli crogiuoli della altezza di due pollici non hanno un fondo bastantemente largo da pervi un cregiuelo di platino. Si pessone fare degli ottimi sostegni con pezzi di grandi crogiuoli di piombaggine rotti-

Dicesi sostegno a vite un istrumento che, nelle esperienze, serve a sostenere le storte, i cannelli di vetro, ec. col quale si può facilmente dar loro la situazione e l'inclinazione conveniente. Questi sostegni vengono costruiti diversamente, i più commodi sono i seguenti:

1°. Quello di Gay Lussac, è rappresentato tav. VI, fig. 24 c 25. ab è una tavola, e cd un asta cilindrica di legno, in cssa introdotta , con la quale la parte ef può fissarsi a diversa altezza mediante una vite, g, rappresentata fig. 5, che mostra questo pezzo ef veduto d' alto in basso. Consiste in un parallelepipedo di legno in ; pel foro & passa il cilindro cd , fig. 24. În kt vi è un buco rivolto verticalmente verso &, nel quale entra l'asta &f, guernita d'un passo di vite e d'una madrevite m. Con tale disposizione, si può girare ef sopra il suo asse, e, strigendo la madrevite, m, fissarlo in tutte le direzioni volute. La fig. 24 mostra il pezzo ef in profilo. Esso è incavato a guisa di forchetta, e forato, ai due terzi della sua lunghezza, d'un

buco o, fig. 25, pet quale passa ma vite o, fig. 24. Questa vite muovesti liberamente nel foro della lamina superiore; nella lamina inferiore, essa entra nel passi di vite per cui , quando si serra , accoitana le due lamina le quali ritengono fermannente qualunque corpo posto in e ed in p. Qui sono adatata due lette di sughero, loggermente incavate, che preservano il collo delle atorte a i canuelli di vistro dal rompersi. Innalazado od abbassanda il larcoito f e girandolo intorno all' asse  $M_f$  come intorno a  $cA_f$  si poù con la maggior facilità insare in qualunque posisione una storta.

2°. Il sostegno di Schattom (1) è rappresentato dalle fig. 36 e 2°. Il piecle acide è lo tesso come nella fig. 34 e la differenza tra i due appranti consiste nel perzo e/. Il prenlelepipedo in è ngualmente lo stesso. Il foro h abbraccion ed, c la vive ga fui sas absura; ma il pezzo e/ h au lunghissimo fusto e/, ele si poù apingere innanzi e indictro nel foro ki, è dissario serrando la vite m, fig. 26. Il per-

zo et ha la forma d'un parallelepipedo.

Per le due estremità passano due forti fill di ferro cad e erd . fissati in alto, con le madreviti ce, in un pezzo di legno pq, e ricurvati inferiormente in d, in modo che l'uno porta un piccolo anello saldato, e l'altro un uncino al quale si attacca l'anello. A tal modo si può introdurre immediatamente. l'uncino di filo di ferro cad nella estremità di crd ricurvata in forma di cappio. In ab trovasi una fetta di sughero, e così pure in rz. Questa è profondamente incavata in r ed in s; in guisa che i fili di ferra cadana nei canali particolari che impediscono al pezzo di sughero di piegare al dinanzi o al di dietro, quando si serra la vite. Si può ottenere lo stesso effetto tagliando un grosso turacciolo di sughero, nel senso della lunghezza, e attaccandolo con un luto resinoso, per la parte retonda inferiore, ad un pezzo di lamierino piegato a semicilindro, che sospendesi allora, con un cordone di seta, ad uno dei fili di ferro, per averlo sempre pronto. La vite o serve allo stesso uso, attraversando il pezzo pq, la quale invitandosi accosta l'uno all'altro, rs ed ab, in modo di tenere l'oggetto posto tra essi.

Il sostegno di Gay-Lussac è più comodo pei piccoli oggetti; quello di Sefstroem è più foste, e può servire per istorte di maggiore capacità, contenenti molta materia. Questo ha ua moto di più di quel-

lo di-Gay-lassac, et potendosi accostare ad in. .

La fig. 18, 18.º V, rappresenta il sostegno di Ecistroem montato. All 3 mientetto a vite ordinarie che 3 merco una conveniona apertura; di passeggio al fauto (f. C. vite che fissa il fauto (f. in questa apertura; di simultanesmente che: ai articolor di propositione a piacere. A incavo all'estremità dell'uncinetto a vite; til quale è grande abbastanan per potere adatture l'uncinetto a fauti differentissimo dimensioni; per sesupio ad un apparato per feltrare od al regolor d'una lampana a spirito di vino. D. y vite che fa fissare l'amelication, a (a), ai pana a spirito di vino. D. y vite che fa fissare l'amelication, a cavo semiciliadrico in cui a uncte il fisso. Secondo me quest'apparato

<sup>(1)</sup> Selstroem ha dato la prima idea di questo aostegito", a tutti gli akti superiore e" per la solidità com cui gli oggitti possono fissatvisi, e per la facilità con cui se ne può cambrar la posizione.

à di quelli che non se ne può far dimeno in un lavoratorio; ed è con-

Sirota. Ve ne sono di più sorte. Le migliori sono di platino, perchè si possono usare nel maggior numero dei casi. La tav. Vi, fig. 40, 7 appresenta una spatola di platino, terminata in cuechiasio du une atteninità. D'altra estremità e piana e puita, almeno da una delle due facce. Questa estrenità adoprasi nel lavaeri per riconoscere se una sostana sopra il felto è lavata perfettamente. A tale oggetto, a il ascia cadere una goccia del liquore feltrato sopra la faccia pulta di platino, e si fa evaporare alla famma dello uprino di vino. Si osserva poi se vi rinane alcuna macchia; como dicemmo all'arcio la vivae. Della contra della contr

STACLIARI. Questa manipolazione non è necessaria che nelle operazional grossolane y per altro esas ricorre sovente. Occorrono molti stacci di crini ed alcuni anche di seta , costruiti in guisa da poteril chiudere sotto e sopra con coperchi, l'inferiere dei quali raccogite la polvere che passa per lo staccio , e il superiore impeditoc che al disperda. Comiene anche avere un cribre di latta, formato di cinque e sel cribri che entrino l'ano nell'altro, e i cui bachi vedano diusi-unendo gradatumente di grandeza, dal superiore all'inferiore. Superiorenene si chinde con un coperchio , e inferiormente, ai satata una ottiene in ogni ecompartimento una polvere diversa, il che sovente è assai utile. Io lo riguardo come un apparato che dere trevara in calunque lavoratorio.

STORTA. Vaso che serve a distillare, generalmente fatto di vetro ; una storta è , a dir propriamente , un matraccio cui si ricurvò il collo , come indica la tav. VI , fig. 16. Le più antiche avevano la forma rappresentata dalla fig. 15, e quando inclinavasi il collo per eseguire una distillazione, la pancia non poteva più contenere che poca materia i inoltre i liquidi che colano in istric, come l'alcoole ed alcuni acidi , facilmente saliyano dalla pancia nel collo , lungo la superficie del vetro. Si abbandono questa forma per cadere in un altro estremo ; facevasi il collo della pancia alquanto inclinato , poi rigurvavasi solamente di alto in basso, come indica la fig. 16. È quasi impossibile eseguire una distillazione in simili storte, perchè la maggior parte dello stillato si condensa all'origine del collo e ricade nella pancia. La fig. 14 rappresenta una storta ben conformata, il cui collo comincia della sommità e da uno dei lati della pancia : in questo sito è larghissimo, e si va restringendo a poco a poco. La parte del collo al di sopra della pancia dicesi volta; dev'essere una parte della pancia medesima , affinchè se qualche cosa salta di hasso in alto per l'ebollizione, ricada nella pancia per effetto della incurvatura del vetro, e non entri nel collo. Un largo collo vicino alla pancia accelera mirabilmente la distillazione, perchè può contenere molti vapori ; e offre all'azione raffreddatrice dell'aria una superficie properzionalmente minore.

Escensislissimo nella forma della storta è che la curvatura tra si collo e la paneia a siga. 4s, si a disposta in guisa che la linea si sia retta, e la linea ponteggiata der faccia un angolo ottoso con esso. Se , al contario, la atorta è fasta come nella figg. 175, e come si la ordinariamente nelle vetiere, perchè più facile da eseguire, tuto quello nel si condensa fino alla linea punteggiata si su tutti l punti della volta e del collo , riende nella pancia, mentre nella fig. 15, la linea dalla cui origine conineia la distillazione è molto più prossima alla pancia, di maniera che una storta simile alla fig. 14 distilla in meno della metà del tempo che un'atra simile alla fig. 17 si su quena avesse la forma indicata dalla linea punteggiata cala , diverrebbe più vantaggiosa , e distillerebbe più resto.

Diconsi storto tubolate quelle nella cul volta vi è un becciuole con turacciolo smerigliato, fig. 18. La figura indica inoltre la differenza che si ammette nella forma delle storte; imperciocche prendonsi , nella distillazione dei liquidi poco volatili , le storte a pancia quasi sferica , come la fig. 18 , mentre per l' ctere e per l'alcoole , si preferiscono a pancia ovale, come la fig. 14. Le storte tubelate sono, come è chiaro , più comode. In un lavoratorio occurrono storte di vetro di tutte le dimensioni, da quella la cui capacità è di un mezzo pollice cubico, fino alle più grandi che contengono cento cinquanta pollici cubici. Nelle esperienze pei gas , e specialmente devendosl riscaldare qualche corpo solido in un gas , usansi altre storte particolari , fig. 19; dette campane ricurve dai chimici francesi. Ponendo verticalmente il collo di queste storte; si riscalda subito la parte inferiore della pancia, con una lampana a spirito di vino. Tutte le storte debbono essere, nella pancia particolarmente, di vetro sottile senza grani nè buliche, altrimenti sarebbero soggette a rompersi.

In alcuni cusi, trathundosi speziolmente di preparare l'acido idrofluorico, eccerre una storta du un apparato distilialorio di platino. La fig. 20 ne rappresenta uno. A è una specie di fiasco a bocca lorga; l'apperatura CD è di metallo tanto grosso da potervi adutare a sicegamento si colio della storta B. Quest' apertura dev' estere bastantemente larga da potervi introdurre tutto il ditto medio, e i finsico, o la storta propriamente detta, deve avere una profoculità che lo atesso dito no tocchi il fanodi cel etuti anche nell'angolo formato dai lati, sema di che non si pottebbe esser ceri di aver ben nettata la storta. Per lo sitte on notivo de accessivo che l'angolo inferience e l'angolo superiore farebbesi d'un crequisolo di platina, esser hettals con la subbia. Il capitalo della storta B finisce un un cannollo di svilippo, cui so ne adata a sfregamento un altro di platino, un peco più luugo, all'oggetto di scilippori i suffendemento dello stillato.

Non è saro che occorra qualche piecolissima storta di platine per seguire alcune calcinazioni in vasi chiusi. Si fa con un crogiuolo di platino, fig. 21, A, il cui orlo superiore sia bastantemente grosso per poterlo sacrigliare in molo da adottarti perfettamente il capitello B, il cui orlo inferiore deve essere aqualmente di anagore spessezza. Simile capitello deve chiudere ermeticamente od aluneno tauto bene che nulla possa sucire della giudutra, finchè ano vi abbia una TANAGLIE.

grande pressione. Questo piccolo apparato è utilissimo nei casi in cui importi conoscere se si svolgano sostanze volatili da qualche corpo ner l'azione di un forte calore rovente. Se vuolsi arroventare un corpo non nell'aria, ma in un altro gas, per esempio nel gas idro-geno, s'introduce un cannello retto di sviluppo, fino nella parte posteriore di B , e , tosto che l'aria atmosferica venne espulsa dal gas , si riduce l'apparato al calore rovente , continuando sempre a farvi affluire lo stesso gas. Convien ricorrere a tale espediente allorchè debbonsi , per esempio , far roventare l'iridio , il rodio , il palladio o l'osmio e pesarii per qualche investigazione analitica.

Debbonsi inoltre avere in un lavoratorio delle storte di-porcellana e di argilla refrattaria. La loro forma è indifferente , perchè servono soltanto a calcinare del corpi solidi o a distillare delle sostanze che richiedono un' altissima temperatura. Acciocchè non si rompano, conviene riscaldare con molta circospezione, anzi le storte di argilla debbonsi generalmente lutare , all' oggetto che si riscaldino lentamente. Ho già parlato, nel primo volume, dei cilindri di ghisa che ser-

vono a preparare il gas ossigeno coll'ossido di manganese. Se ne adoprano anche di maggiore grandezza, con una canna più larga, per la distillazione secca, per esempio, delle ossa e del corno di cer-vo, del succino, ec. Nei tavoratori dei farmacisti si usano invece le storte di ghisa , simili a quella indicata nella fig. 22 , la cui ampia tubolatura si chiude con un turacciolo B, ugualmente di ghisa, la quale ai luta poi esattamente con argilla e sabbia.

SUBLIMAZIONE , SUBLIMARE. Si chiama così nna distillazione nella: quale il prodotto si ottiene in forma solida. Le sublimazioni si eseguiscono ordinariamente nei matracci, e allora il sublimato si raccoglie nel collo. Spesso è difficile trarnelo compiutamente. Per evitare quest' inconveniente Ure propose un apparato sublimatorio che merita qualche attenzione , rappresentato nella tav. VII , fig. 2. Esso consiste in due vasi di metallo, di vetro o di porcellana, uno dei quali è piano e più largo dell' altro. Nel più stretto mettesi la sostanza che vnolsi sublimare, poi si ricopre l'apertura col più largo che si empie di acqua fredda, sostituendone di tratto in tratto, a proporzione che si evapora. Finita l'operazione, la parte esterna del matraccio superiore trovasi riempita della materia sublimata. Si può anche benissimo prendere un grande crogiuolo di platino pieno di acqua, e introdarne il fondo nell'apertura di un'altro più piccolo, nel quale ponesi la sostanza che si deve sublimare.

TANACLER da tagliare il carbone. Quando si fanno assaggi di fusione, sia nella fucina o nel fornello a vento, e occorra ottenere una altissima temperatura, è necessario rompere il carbone in piccoli pezzi, della grossezza d'una noce; perchè, se fossero ineguali, non cadrebbero uniformemente, e lascerebbero dei grandi spazi, cadendo poi tutto ad un tratto. Si possono tagliare i carboni con una piccola mannaia; ma a tal modo perdesi molta polvere. Quindi, a tal uopo, adoprosi una tanaglia , simile a quella rappresentata tav. 1 , fig. 17. acab è nna cassa di legno che serve a raccogliere il carbone ; uno dei rami della tanaglia eif è stabilmente invitato sopra uno dei suoi lati ; l'altro gh è mobile e serve a tagliare. In i trovasi nn ferro orizzontale sagliente che impedisce gh di abbassarsi troppo mentre si taglia.

TAVOLA. Benchè qualinque tavola possa convenire ad un chimico , tutte peraltro non sono ugualmente commode. Le sostanze che vi si spandono sopra corrodono il legno, ne tolgono i colori e le vernici, per cui le tavole dei chimici sono ordinariamente della peggior apparenza. La miglior maniera di evitare questo inconveniente, è avere delle tavole costruite in guisa da poterle coprire con lastre di maiolica bianca. Queste lastre debbono congiungersi insieme perfettamente, e si lutano gli interstizi con una vernice ad olio di lino ed ossido di zinco, oppure solfato baritico. A tal modo le tavole si nettano facilmente, si può meltervi sopra qualche piecolo fornello, e in generale soddisfanno a tutte le condizioni. Una tavola coperta con una piastra di ghisa, posta sotto il camino d'una stanza, serve la molti casi di focolare . e a tal modo convertesi una camera ordinaria in un lavoratorio chimico.

TERMOMETRO. Istrumento da tutti conosciuto ( ved. tav. VII, fig. 3 ), che serve a misurare la temperatura. La sua invenzione viene attribuita a molti : ordinariamente se ne fa onore ad un olandese per nome Cornelio Drebbel; altri lo attribuiscono a Santorio, È probabile che ambidue ne abbiano conceputa l'idea. Il termometro di Drebbel consisteva in un cannello di vetro soffiato in bolla all' estremità superiore . come vedesi fig. 4 , tav. VII , e la cui estremità inferiore introducevasi in una boccia contenente dell' acqua carica di acido nitrico. Riscaldando la bolla, ne usciva un poco d'aria, e col raffreddamento di essa lo stesso liquido poi ascendeva ad una certa altezza nel cannello, che era graduato con una scala adattata, peraltro eseguita senza alcun principio determinato.

Il termometro di Santorio era costruito secondo lo stesso principio, con la differenza però che il cannello inferiormente era ricurvo, ed aveva alla sommità una bolla che tenevasi aperta. Si empiva di acqua la bolla inferiore, e quaadó riscaldavasi la superiore e ne usciva un poco d'aria , il liquido saliva nel cannello ( red. fig. 4 ). L'uno e l'altro sono due termometri ad aria. Oltre l'inconveniente di non esser paragonabili , hanno anche quello di alterarsi per le variazioni: barometriche.

Il primo miglioramento del termometro apparve verso la metà del XVII secolo, fattosi da un membro dell' Accademia del Cimento a Firenze. Una bolla era soffiata all' estremità di un cannello stretto; questa bolla, e una porzione del cannello riempivansi di alcoole; immergevasi la bolla nell'acqua bollente, e quando l'alcoole era asceso a segno da riempire compiutamente il cannello, se ne chiudeva ermeticamente l'estremità. Questo cra un termometro a spirito di vino, purgato d'aria, in cui l'alcoole non potevasi evaporare. Si portava il termometro in una cantina, e si segnava zero il punto ove l'alcoole arrestavasi. Lo spazio al di sopra e al di sotto di questo punto dividevasi in 100 parti eguali. Tale divisione era in qualche modo arbitraria per cui-i termometri non riuscivano paragonabili.

I Fisici ebbero uno stromento così imperfetto per circa mezzo secolo. Soltanto verso la fine del XVII , Renaldini , Professore nella Università di Padova, propose un metodo determinato di graduazione. Secondo lui , s' immerge la bolla del termometro nel ghiaccio , e

ai segna o "il punto dove l'alcode si orresta; poscia gli altri gradi si determinano, a nencho andici penti d'a nequa di gliaccite con una parte di acqua bolicate, e notando il punto ove si arresta il termonere tre introduto in questa mescolanas; a indi immergendo il istromento successivamente in altre mescolanas; indi immergendo il istromento successivamente in altre mescolanas di in parti d'acqua fredda e 2 d'acqua bollente, p. qui fredda e 3. dii bollente, p. 8. di fredda e 4, di bol-clente, e.c., si segna ogni volta l'alezza cui si arresta. A tal modo, ottenevansi dis termonutri paragonabili quantunque fosse setremamente difficile eseguirii con tale precisione che realamento si accordassero insieme.

Al principio del XVII secolo, Newton ideò un termometro che riempi, non il alcoole, ma di olio di lino, perchè questo liquido sosteneva meglio le alte temperature. La graduazione cominciava a punto del gelo q, e prendeva eggi un altro punto dal caloro del sangue nel corpo umano. La distanza tra questi due punti dividerasi in dodie punti eguili ; e queste parti servizano. A Newton per dividere il soto termometro in gradi di nguale grandezza. Quindi l'ebollizione dell'acqua corrispondeva al grado 54, la fissione dello stagno al grado 7, ec. A tal modo Newton determinò alcune temperature e le riandi in una tavola.

Allo stesso tempo, Amontons ideò a Parigi un termometro ad aria, nel quale essa rimanera rinchiusa dal mercurio, e la disposisione n'era tale che, quando si osseriavano contemporancamente le variazioni del barometro, si poterano sottrarre da quelle the dipendivano dalla temperatura. Amontons ebbe in mira di subilire che la ebollizione dell'acqua fosse un termine invariabile, la quale precazione erasi glia adottata prima di lui dal Renaldini, il termontero di Amontons aveva almeno quattro piedi di lunglezzia, per cui era poco maneggevole pel suo peso per la sua iraglittà.

Solianto nel 1714 vennero eseguiti i primi termometri paragonabili da un fabbricante di strumenti di Danzica per nome Daniele Gabriello Fahrenheit , il quale non pubblicò mai il metodo da lui seguito. I primi suoi termometri erano a spirito di vino, cui sostitui subito dopo il mercurio. Per determinare lo zero del suo termometro , ne immergeva la bolla in una mescolanza di sale ammoniaco e di neve di cui non indicava le proporzioni relative, perchè erano forse arbitrarie. La graduazione non era stabilita sopra temperature inalterabili , come lo è oggidì ; ma siccome egli aveva conosciuto , dai suoi sperimenti, che 11124 parti di mercurio, in volume, riscaldate da questo punto zero fino alla temperatura dell'acqua bollente, si dilata: vano a segno da occuparne 11336, cioè aumentavano di 212, egli divise la distanza tra lo zero e il punto di ebollizione dell'acqua in 212 gradi uguali, secondo il qual sistema il punto di congelazione dell'acqua corrispondeva a 32º e quello del calore del sangue a 96º. La più parte dei termometri costruiti da Fahrenheit non estenderasi al di là di 96°; tuttavia ne rimangono alcuni graduati fino a 600°, termine dell' chollizione del mercurio.

All' incirca, nel tempo stesso, Réaumur faceva conoscere il suo termometro a Parigi. Esso era a spirito di vino diluito; affinche potesse resister meglio alle alte temperature: la sua graduazione era tale che ciascun grado indicava 111000 di dilatazione di liquido, preso al punto del gelo. Résumur aveva a tal modo o per punto di congelazione dell' acqua, e 80º per quello della sua ebollizione. In anpresso il suo termometro venne pur riempito di mercurio, e graduato secondo lo stesso principio; ma allora i termometri a spirito di vino e a mercurio non accordavansi più insieme, perchè il calore non dilata uniformemente questi due liquidi , per cui il termometro a mercurio segna 85º nell' acqua bollente. Si procurò di rimediare a tale difetto rendendo ciascuno dei 40 primi gradi al di sopra dello zero più piccolo di 130 degli altri 40 gradi seguenti , rispetto ai quali erano in conseguenza nella proporzione di otto a nove-

Delisle prepose un altro principio di graduazione. Egli poneva lo zero al punto di ebollizione dell'acqua, e divideva la massa a questa temperatura in 10,000 parti eguali di cui ciascuna doveva costituire

un grado.

Nel 1740, un Ginevrino, per nome Ducrest, propose il primo di graduare il termomettro seguendo due punti fissi, piuttosto che il calcolo del volume del liquido contenuto netl' istromento. Egli pose un termometro nelle cantine dell'osservatorio di Parigi e segnò o' il puna to ove arrestossi il mercurio; poi si servì del punto di ebollizione ; che lo fissò a 100°. La distanza tra questi due punti venne divisa in 100 parti egnal).

Celsius, professore ad Upsal, fu il primo che, verso il 1761 i richiamò l'attenzione dei fisici sulla necessità di graduare il termometro servendosi di due temperature determinate , senza badare alla dilatazione del liquido. Egli stabili lo zero al punto di congelazione della acqua, e chiamò 100º quello dell'ebollizione di essa. Questa divisione è oggidì generalmente adottata in Francia e in Isvezia (1).

Ultimamente Heinrich propose dividere la distanza tra i punti di congelazione e di ebollizione del mercurio in 1000 parti eguali , a fine di non dover usare, nel calcolo delle temperature, gradi distinti

col segno + ed altri col segno -.

I termometri sono ora quasi sempre a mercurio, più di rado a spirito di vino, e si graduano costantemente secondo i punti di congelazione e di ebollizione dell'acqua, quantunque questi punti si distinguano con numeri differenti seguendo la scala di Fahrenheit, quella di Réaumor o quella di Celsius,

Per convertire i gradi di Fahrenheit in gradi di Celsius, se sono al di sopra del punto di congelazione, si sottrae il numero 32 l e si divide il residuo per 1,8. Se il numero dei gradi di Fahrenheit è al di sotto del punto di congelazione, si sottrae da 32 e si divide il residuo per 1,8. Se il grado di Fahrenheit è al di sopra dello zero, si comincia dall'aggiungere 32, poi si divide per 1,8.

Per convertire i gradi di Celsius in gradi di Fahrenheit, si molti-

<sup>(1)</sup> Christin di Lione , stabilì , al tempo stesso di Celsius , la medesima divisione della scala termometrica; ma l'uno e l'altro partirono da principi diffe-renti. Christin aveva cenosciuto che il volume del mercurio al punto di congelazione sta al suo volume al punto d'ebollizione : : 66 : 67, e dietto ciò fece cigseun grado di 176600 del volume di mercurio al punto di congelazione.

plica per 1.8 e si aggiunge 32, se i gradi sono al di sopra del pundo di congelazione; se sono al di sotto di questo punto, per altro al di sopra di — 1.7°  $\frac{\pi}{4}$ , corrispondente a o' di Fahrenheit, si sottrae la somma da 52, e se sono al di sopra di 1.7°  $\frac{\pi}{4}$ , si sottrae 32 da questa somma. Gio può esprimersi con le formulo esguenti , nelle quali F sienfica il numero di gradi di Fahrenheit, e C quello di Celsius.

Riduzione dei gradi di Fahrenheit in gradi di Celsius

1.° Al di sopra del punto di cogelazione ,  $\frac{F-3_2}{1,3}$  , 2.° tra il punto di congelazione e o°,  $\frac{3_1-F}{1,3}$  ; 3° quando il numero dei gradi è al di sopra di o°,  $\frac{F\times3_2}{1,3}$ 

Riduzione del gradi di Celsius in gradi di Fahrenheit

1.° Al di sopra del punto di congelazione,  $C \times 1,8 + 32$ ; 2° tra il punto di congelazione e  $-17\frac{5}{6}$  (=50°F.), -32,  $C \times 1,8$ ; 3.° al di sotto di 17 $\frac{5}{6}$ ,  $C \times 1,8$ -32.

Per ridurre i gradi Réaumur in gradi di Celsius , si moltiplica il namero dei primi per 1,25; per ridurre quelli di Celsius in gradi di Réaumur , si dividono i primi per 1,25.

Per convertire i gradi di Reaumur in gradi di Fahrenheit si se-

gue la formula  $\frac{R \times 6}{4} + 32 = F$ , e per ridurre i gradi di Fahrenheit in gradi di Réaumur , la formula è  $\frac{F - 32 \times 4}{4} = R$ .

I vastaggi di usere l'alcode consistono nel dilatarsi otto volte più del meccurio, per cui il suo volume, in 100 gradi, sumenta di 0,121, e quello del meccurio si aumenta soltanto di 0,015; e noll'essere questi termometri a spirito di vino i soli atti a misurare le temperature inferiori a quella della congelazione del mercurio. Ma essi hanno poi l'incoaveniente di non esfenderesi fino al punto dell'e-bollizione dell'acqua, nonche quello di essere la dilatazione dell'al-coole meao uniforme di quella del mercurio.

I vantaggi del mercurio consistono nell'essere la sua dilatazione nolto più uniforne; di poter oriener costantemente questo metallo della sessa natura e acevro di siria; e nell'essere la senia termomerica molto più estesa, olteche di mercurio essendo miglior condustor del calorico; assume più prontamente la temperatura dei corpicircostanti.

L'uso del termometro diede origine ad una quistione importantissima, di sapere cioè, se, in tutte le parti della scala, un egual numero di gradi indichi una eguale quantità di calorico libero; se, per esempio, volendo innalzare la temperatura di un corpo dagli 8 Berricus Vol. IX.

ai 10 gradi , occorra la stessa quantità di calore come per portaria dai o8 ai 100 gradi. Tale quistione venne promossa nel 1723 da Brook Taylor, che avendo meschiato insieme pesi uguali di acqua calda e di acqua fredda, osservò la temperatura della meseolanza, Tali esperienze vennero poi ripetute da Black, Deluc e Crawford , e ac ne dedusse , come risultamento generale, che quanto più s'innoltrava la scala, meno calore occorreva a produrre un grado di più, ma che servendosi del termometro a mercurio , la differenza compresa tra ob e 100°, è si noco considerevole che si può trascurar totalmente senza errore notabile. Al contrario , tale differenza è grandissima quando si usa il termometro a spirito di vino, e uno di questi stromenti graduato allo stesso-modo di un termometro a mercurio, trovasi all'indietro di un termometro a mercurio di molti gradi , quando la temperatura si approssima a quella della congelazione del mercurio. Dalton ( nel suo nuovo sistema di filosofia Chimica, t. I, p. I, dell' edizione Inglese), deserisse la curva che queste aberrazioni seguono rispetto al mercurio. e propose un metodo di graduazione del termometro , tale che , per tutta l'estensione della scala, per un egual numero di gradi esprima sempre un eguale accrescimento di calore, lo uscirci dai limiti del mio argomento, se mi arrestassi ad esaminare i motivi annunziati da Dalton e l'esattezza dei risultamenti ottenuti.

Formazione dei termometri. Il primo oggetto da aversi in mira è la scelta dei cannelli termometrici. Alcuni hanno un canale rotondo ed altri schiacciato , la cui dimensione varia. Il canale schiacciato merita la preferenza, perchè vedesi meglio con una minor quantità di mercurio. Scelto un cannello termometrico, devesi immantinente chiudere alle dne estremità sopra la lampana, poichè la polvere o l'umidore potrebbero penetrarvi e alterarlo. È indispensabile , inoltre , che il canale abbio dovunque la stessa larghezza. Per esserne certi, s'introduce nel cannello una piccola quantità di mercurio, in modo che si formi una colona soltanto di alcune linee, la quale si misura esattamente con un compasso, e si fa poi scorrere a poco a poco da una estremità alla altra del cannello, e si Tipete la misura della sua lunghezza con lo stesso compasso. Se conserva dovunque la medesima lunghezza, il cannello è buono; se cangia, non se ne prende che la parte trovatasi rigorosamente dello stesso calibro; oppure vi si fa scorrere il mercurio per porzioni, si determina sopra di esso la lunghezza occupata dalla colonna, e dietro questa misura si corregge la graduazione. Altri particolari su ciò si troveranno nei manuali di fisica,

Si solla ad una delle estremità del camello di vetro una bolla della grandeza, che si crede conveniene, la quale deve avere una certa spessezza del una solidità bastante. Questa operazione non deci faria con la bocca, perchè la menoma umidità guasterebbe il termometra; si eseguisce con una boccia di caoutchouer, nel cui orificio siasi introdotto un turacciolo di sugliero: si fa entarer il cannolto mella boccia a traverso il turacciolo, e si soffia comprimendola. Si può anche, pinvere d'una boccia di caoutchouer, servirsi di una piecola bolla di vetro, e riscaldarla alla famma d'una lampana a spirito di vino. Poscia si misura la langhezza che dere avere il ternometro, e, al di sepra di questo punto, si soffia il cannello i uni alta bolla alquanto

più grande della prima. Allora esso ha la forma rappresentata nella tay. VII , fig. 5. Dopo il raffreddamento , s' immerge l' estremità assottigliata nel mercurio distillato e ben bollito, e riscaldasi una delle bolle in modo di scacciarne l'aria. Col raffreddamento, il mercurio entra nel cannello e sale nella bolla a. Di qui si sa passare nella bolla b; a tale oggetto, si riscalda questa bolla, dopo averla rivolta al basso, e se ne scaccia l'aria : quindi il mercurio discende in essa per effetto del raffreddamento. Quando la bolla b è totalmente piena di mercurio, o che la bolla a lo è ai due terzi , prendesi il cannello con un filo di ferro ricurvo, come indica la fig. 5, e si sospende sopra un poco di carbone, ove riscaldasi in tutta la sua estensione, in modo di farvi bollire il mercurio, e dopoche il metallo bolli per qualche tempo, i suoi vapori scacciarono tutta l'aria e tutta l'umidità , e le bolle più allora non contengono che mercurio in istato gassoso. L'estremità assottigliata del cannello, che non dev'esser troppo calda, si tocca al-. lora con cera da suggellare, e questa fondendosi viene attratta nel cannello, ove si consolida quando spegnesi il fuoco. Dopo ciò, sì ritrae il termometro, si tiene rivolta in alto l'estremità chiusa con la cera , e mentre raffreddasi , la bolla b e la porzione del cannello al di sotto di a si empiono di mercurio. Dopo il raffreddamento, s' inclina un poco, e riscaldando la bolla inferiore, si scuccia alquanto mercurio , acciocche l'apparato raffreddatosi , il metallo vi si trovi all'altezza dovuta. Allora si fonde con circospezione e si salda il cannello al di sotto di a. Il termometro è allora fatto e scevro di aria.

I fabbricanti di strumenti di fisica è raro che abbiano tante cure , per cui non si può fidarsi dei loro termometri. Essi si limitano a soffiare una bolla, e per empire il termometro di mercurio attaccano intorno all'orificio del cannello, con cera da suggellare, un piccolo cornetto di carta e lo riempiono di mercurlo. Poscia fanno alternativamente riscaldare e raffreddure la bolla , finchè ne sia piena. Non è raro che , operando a tal modo, i cannelli si spezzino per effetto del mercurio freddo che vi entra. Altri saldano , all' estremità superiore del cannello, un altro cannello più largo, e a tal modo possono, per iscacciarne l'aria, riscaldar la bolla non che questa specie d'imbuto, e far bollire il mercurio in tutta la lunghezza del termometro. Purgasi allora il cannello dall' aria ; a tal nopo , dopo aver ottenuto una co-Ionna di mercurio della dovuta lunghezza, si assottiglia il cannello all' estremità , e si riscalda la bolla finchè il metallo esca dalla punta , la quale si chiude alla lumpana all'istante quando allontanasi la bolla dal fuoco. La graduazione di un simile termometro, fattosi il voto in questa maniera, non può giammai estendersi fino all'ebollizione del mercurio.

In un termometro bea faito, il mercurio cade allorchè sì capovolge la palla; se vi rinane una bollicina dipende da un atomo di aria rincibiusa nell'istromento, e vedesi comparir sempre al medesimo ponto ove disperre drizzando il termometro. Se, al contrario; il mercurio è perfettamente severo d'aria, la colonna del metallo; contenuta nel cannello, si distacca dalla palla; e si divide sopra dei differenti punti ogni volta clue si capvorolge l'istromento. In generale, i termonetri sodimut che trovansi presso i vendiiori di siffati istarmenti, non sono prefetamente purgati d'ivia, si mercunto cioè non fa il martello quando si rovescimo. Ma talo dificto è sensa importanza per le temperature che non oltrepassano i limiti ordinut; ad altre più elevate temperature poi, P istrumento le inicia inestamente, perché l'ascensione del mercunio comprime l'aria contentutvi, per cui la palla dilatasi un poco, trovandosi riscaldata, od anche si rompe.

Si determinano i punti di ebollizione e di congelazione nel modo seguente : s' immerge la palla del termometro nella neve umida , e quando il mercurio cessa di discendere, si segna sul cannello con un diamante, il punto ove arrestasi. In questi ultimi tempi, venne osservato che un termometro scevro d'aria cangiava a noco a poco il suo punto di congelazione nelle prime settimane, e che questo punto s' innalzava d'un quarto di grado, di mezzo grado, ed anche d'un grado e mezzo. Questo fenomeno sembra dipendere dal non esser la bolla di vetro perfettamente sferica, per cui, scevra di aria, viene compressa dal peso dell'atmosfera, la quale azione non giunge immedia-tumente al suo mazimum. Se la bolla è di vetro più grosso, o se prendesi il punto di congelazione dopo aver chiuso il termometro, il fenomeno più non avviene. I fabbricanti di strumenti di fisica sovente prendono il punto di congelazione mentre il termometro è ancora aperto. Dopo aver segnato lo zero del termometro, riscaldasi alquanto la palla e immergesi in un vaso di aequa bollente, tenendolo nel mezzo, senza che tocchi alle pareti nè al fondo. Si segna ancor col diamante il sito ove il mercurio si arresta. Peraltro devesi aver riguardo allo stato del barometro quando si determina il punto di ebollizione ; poichè si sa ( v. to. I, Calorico ) che l'acqua bolle più facilmente quando il barometro è più basso. È meglio correggere il punto di chollizione e ridurlo dall'altezza barometrica osservata a quella di 760 millimetri, acciocchè sia lo stesso per tutti i termometri. Inoltre è necessario che il vaso sia aperto, e i vapori non rimangano rinchiusi, nè incontrino alcuno ostacolo al loro sviluppo, senza di chè il punto di ebollizione dell'acqua si troverebbe aumentato. Se il termometro tocca il fondo del vaso in cui si eseguisce l'ebollizione, acquista una temperatura un poco più elevata di quella dell'acqua, per cui il punto di ebollizione trovasi troppo alto. Se il vaso è assai alto, e la palla si accosta al fondo, l'acqua parimenti ha una temperatura più elevata, la quale va diminuendo verso la superficie a proporzione che le bolle di vopor acqueo aumentano di volume e la colonna d'acqua comprimente il fondo diviene minore. Basta immerger la palla alla profondità d'un police e mezzo, e mantenendola sempre allo stesso sito si ottiene un punto di ebollizione all'incirca identico in tutti i casi. Si prescrive d'immergere il termometro, per tutta la sua lunghezza nella neve umida e nell'acqua bollente o nel vapore di essa, a fine di esporre alla medesima temperatura anche la porzione di mercurio che trovasi nel cannello; ma siccome misurando le alte temperature mettesi ordinariamente soltanto la palla nel mezzo riscaldato, tale precauzione è inutile pei termometri che servono a quest'uso. Però conviene adottare siffatta avvertenza per quelli co' quali vuolsi misurare esattamente la temperatura dell'atmosfera.

Rispetto alla graduzzione del termometro, cioà alla divisione in 100 parti equali dell' interrallo compreso tra o", e 100°, richèdecis maggior abitudine di quella che può aversi ordinariamente. Per rendere questa divisione più facile; usasi un triangolo equilatero di oltone, la cui base è divisa in 100 parti eguai, e ogni parte è congiunta da una linea retta col vertice dell'aguaj, e ogni parte è conlora il cannello del terasumetro, paralit-lamente alla base in modo chi la ponta di cungelazione e quello di challisione ecdasone sile linea estreme ai ha la distinca coesarrette, e rimane solanto di imagori, qui altra sostanza per la contruzione delle scole, 'perchè, tenendo il termometro contro la luce, l'altresa del mercurio si scarge benissimo a traverso queste corpe, che è semi-trasperatio.

Per riconoscere se la scala è esattamente divisa, si misureno con un compasso sette o nove gradi, poi si trasporta le stesso compasso di grado in grado, e si osserva se l'apertura abbraccia costantemente lo stesso numero di gradi. Per assaggiure un termometro e conoscenne l'esattezza, il miglior metodo è quello di paragonarlo ad un termometro modello, immergendolo accanto di esso in mezzi diversamente riscaldati. In mancanza di termometro modello, si perviene a correggere un termometro purgato d'aria ponendolo orizzontalmente, riscaldando il cannello in modo che una porzione della colonna di mercurio si distacchi dal rimanente, facendo poi scorrere questa porzione staccata, inclinando il cannello, ed esaminando diligentemente, su tutti i punti, qual sia la differenze di gradi corrispondente alla lunghezza della piccola colonna metallica. A tal modo calcolasi il numero reale di gradi cui corrisponde ciascuna divisione sopra la scala, Bessel ed Hellström diedero eccellenti precetti sulla maniera di correggere le indicazioni inesatte di un termometro scevro di aria; matale argomento spetta totalmente alla Fisica.

la appresso immaginaronsi dei termometri che indicano il mazimum e il minimum della temperatura tra due osservazioni. Tale è quello detto in Inghilterva termometro di Six , per la prima volta descritto, nel 1794, da Rutherford. Esso consiste, a dir propriamente, in due termometri, l'uno a spirito di vino, l'altro a mercurio, am-bidue rappresentati nella lav. VII, fig. 6. Il termometro A contiene lo spirito di vino, il termometro B il mercurio. L'uno e l'altro contengono anche un poco d'aria, per cui vedesi una piecola dilatazione all' estremità chiusa. Sono attaccati sopra una piecola e grossa tavola di besso, e le palle sono guarentite da una coppa di ottono invitata. Ciascua termometro ha la propria scala. Il termometro a mercurio B, serve al maximum di temperatura; esso ha dinanzi al mercurio un pezzetto di filo di ferro , che il mercurio spinge in avanta dilatandosi, e rimane allo stesso sito, quando il mercurio retrocede... Il minimum è indicato dal termometro a spirito di vino A, il quale contiene, nell'alcoole, un piecolo pezzetto d'avorio, che, con una leggiera inclinazione dell'istrumento cade fino alla apperficie del liquido , senza poterla oltrepassare ; allorche il termometro si abbassa , il pezzetto di avorio viene tratto dall'alcoole, perchè la sua aderenza per esso vince l'attrito contro il vetro; ma quando la temperatura,

s' innalza, e l' alcoole s' inoltra ; esso lascia l' avorio ove trovasi. L'estremità inferiore indica a tal modo la temperatura più bassa cui il termometro venne esposto. Fattane l'osservazione, si abbassa il lato del termometro sospeso orizzontalmente, per cui ricade il filo di ferro sopra il mercurio, e scorre l'avorio fino alla superficie dello spirito di vino. Se il filo di ferro si arrestasse in qualche sito, farebbesi scorrere con una calamita. Un altro perfezionamento si aggiunse da poco a questo termometro, rappresentato fig. 7 ove vedesi ridotto ad un solo termometro. A è una palla allungutissima , soffiata all' estremità d'un cannello di vetro ricurvo, come indica la figura ; il cui diametro interno è da mezza fino ad una linea. La palla e la parte ricurva del cannello, fino in b , sono piene di alcoole scolorito; poi , nel ramo discendente e nel ramo ascendente vi è del mercurio , da b fino in c, e al di sopra di questo uno strato di alcoole, da c fino in d, e l'estremità retta e chiusa del termometro è scevra di aria. Sopra il mercurio è posto, in ambidue i rami, un minuto pezzetto d'acciaio, avente all'incirca la forma d'un piccolo spillo, con un bottoncino a ciascuna estremità; tra i due bottoncini è attaccato un crine di cavallo ricurvo in arco, per la elasticità del quale il pezzetto di acciaio si arresta su tutti i punti che vuolsi nell'interno del cannello. Lo spirito di vino contenuto nella palla A e nel cannello ricurvo fino in b, è la sostanza le cui dilatazioni pel calore debbonsi misurare. Esso fa ascendere e discendere il mercurio nel ramo, sccondo ch' esso stesso s' innalza o si abbassa. La colonna di mercurio a sinistra si abbassa per l'azione del calore e sale per quella del freddo; quella a destra si abbassa pel freddo e sale pel calore. I uezzetti di ferro ne vengono così sollevati, e rimangono nel più alto punto, per cui quello a sinistra indica il maximum di freddo, e quello a destra il maximum di calore. L'istrumento si gradua dietro le osservazioni con un buon termometro, e conviene che i gradi sieno ineguali sopra i due rami, perchè la scala del ramo sinistro non misura che la contrazione dell'alcoole, e quella del ramo destro misura la dilatazione insieme dell'alcoole e del mercurio. Fattasi l'osservazione , si attrae l'indice alla superficie del liquido con una calamità a ferro di cavallo,

Vennero anche costruiti dei ternfometri metallicie, sul principio che, quandi osi piegnon in arco due lamine metalliche saldate instiemi, le quali si dilatino inegualmente pel calore, quest'arco si apre, osi chiude maggiormente, per le varirationi di temperatura secondo che si roffredda o si riscalda. La prima esperienza di la genere venne serguita da Pelter, mecconirco di Bunswick; si suo sistrumento consisteva in due barre rette e parallele, lumghe quantro piedi, largo due linee e mezzo, si una di ferro, l'altra di ottone, inchiodate insteme ad una delle loro estremita. All'altra estremita eravi attaccato, salla barra di ottone, un ago mobile, lumgo tre piedi, che attraversava la barra di ottone, un ago mobile, lumgo tre piedi, che attraversava la barra di ferro. Siccome le barre si altungano inegualmente per effetto del calore dell'aria, s'ago si muove, e la sua lumghezza sutuncha la dimensione dei gradi. Rielsen di Norvegia migliorò questa idea, saldando una piecolisisma listarella di acciasi con una di ottone, a «incurvando ei na reco, i cui canglamenta produtti dalle ineguane, e «incurvando ei na reco, i cui canglamenta produtti dalle ineguane, e «incurvando ei na reco, i cui canglamenta produtti dalle ineguane.

glianze della temperatura vengono ingranditi da un rotismo, e officio de gradi molto cetesi mediante un piccolo indice. L'istrumento intere no ha la forma d'un orologio da tasca ordinario, sul cui quadrate.

un ago mobile segna i gradi del termometro.

Posteriormente, i fratelli Breguet, di Parigi, parfezionarono ancor più queri stormento. Est prescro per-termounter una spirale composta di due lamine l'una di platino, l'altra di argento, saldate sissieme. Siccome la inquesiglianza di dilatzatione di questi due metalli è si grande da cagionarne talvolta la rottura, collocarion te esse una singuettu di oro. La 6g. 8 rappresenta questo termometro. Naso consiste in una spirale di venissette giri, attaccata in A ad un bracasiste in una spirale di venissette giri, attaccata in A ad un bracasiste in una spirale di venissette giri, attaccata in A ad un bracasiste in una spirale di venissette giri, attaccata in A ad un bracasiste in una spirale di venissette giri, attaccata in A ad un bracasiste in una spirale di consiste di consiste in una spirale di consiste di cons

Il cerchio gradusto è sostenuto de tre piecoli picidi. È evidente che quando la tempieratora cangia, la spirale si apre o i chiude, e indica i gradi. Fra o' e soo' l'aço fa due rivoluzioni, e it cerchio non la che quarantoto gradi. Questo termonetto è assis più sara sibile del termometri ordinari a mercurio. In una especienza in uni di questi ultimi termometri si è posto accanto d'un termometro a spirale, sotto il recipiente d'una macchina parunatica, alla temperatura di 19° si 19°, fattosi il video, il termometro a mercurio diecce dai 19° si 19°; e quello aspirale dai 19° a. 4°. Quando si lasciò ricantari l'oria, caso sala 80°, mentre il termometro, amercurio conti-

nuò a discendere.

Tinozza priguratica. Quest' è il vaso che contiene l'acqua o il mercurio, ove introduconsi i gas.

Tinosza a mercurio. V. Appurato a mercurio.

Tinoza idrapacumatica. Le inigliori sono di legno rivestite internumente di piombo, acciocchè l'acquà non trapeli. Una tinoza di legno dev'esser falsa da un bottaio. È meglio collocarla sopra un sostegno posto in guisa che si possa all'uopo innalezala od abbassarla. Trasportatore me sas. V. Gas (trasportare e trastate).

TRAVASARE. Nelle esperienze di chimica, saper versore na liquido da un vaso in un altro senza nulla perdere, è un arte indispensabile in qualunque operazione analitica. Le difficoltà di travasare i liquidi. sono di due sorté. 1.º Può restare aderente all'orlo del vaso da cui si versa , una goccia che , quando riponesi il vaso , cola salla parete esterna, e quindi si perde e reade esconea una operazione cui si dedico molto tempo. Può anche avvenire che versando il liquido, non iscoli immediatamente nel vaso che deve riceverlo, e si spanda in parte sulla faccia esterna del vaso che lo contiene. Quand' anche nulla si perdesse si guasta l'opera , perchè dopo il travasamento non è possibile raccogliere tutto quello che rimane aderente al vetro. Questo inconveniente avviene quando l'apertura del vaso non ha un orlo o quando è troppo pieno, per cui il lato esterno forma un angolo acuto col getto del liquido che scola. La miglior maniera di riuscirvi è adoperar vasi di forma conveniente. Quelli che sono i più alti hanno la forma rappresentata nella tav. XI, fig. 8; l' orlo inclinato fa che si eviti la perdita. Vi è un altro metodo più sicuro, quello di ungere leggermente di scvo l'orlo esterno del vetro, nel sito da cui si deve versare : il sevo impedisce che il liquido coli sulla parete del vetro, e se ne raccoglie perfino l'ultima goccia. A tal nopo introduco un pezzo di candela di sevo in un piccolo cilindro di osso o di legno, in modo che sporga alquanto. Facendo uso del sevo i vasi servono, qualunque ne sia la forma; per altro non devesi usare quando trattasi di dissoluzioni concentrate di alcali caustico, o quando il liquido è caldo a segno da fondere il sevo, 2.º Un'altra perdita può avvenire travasando un liquido, quando si versa a pieno getto in un altro liquido, perchè sovente vengono gettate fuori del vaso alcune goccic. Si evita tale inconveniente ponendo contro il sito unto di sevo una bacchetta di vetro con la quale si dirige il getto sulla parete del vaso ove si versa il liquido. Quando più l'angolo formato da questa bacchetta con la parete laterale del vaso donde il liquido cola, si accosta ad un angolo retto, tanto minore è il pericolo. Versando, non coviene che gli orli dei due vasi si tocchino e quindi il-liquido coli lungo la interna parete, perché potrebbe accadere che si spandesse così anche sulla parete esterna.

Nordemàtoeld ha inventato un intrumento vantaggiosissimo nelle analisi castle per caeguire la decantazioni senza perdita e con la maggiore facilità. Quest'istromento che Nordenàsiosid denomina decanticare e che dovrebbe trovarsi in tutti i lavoratori, non essendo stato descritto in veruna parte, ho stimato a proposito di darne in questo luogo una particolarizata descrisione e di accompagnaria con un

disegno.

Allorchè si vuol separare un liquido da un precipitato, è incilina ordinariamente il vaso in cui il precipitato si è deposito), e si
a colare il liquido chiaro lunghesso un cannello che per tale oggetto
si adatta, contro l'ordo del vaso. Ma come il feltro in cui si decanta,
non può ordinariamente ricevere se non una porzione del liquido chiaro per volta, devesi di tratto in tratto interrompere momentamenamente
la decantazione, con che il liquido s'intorbida, mentre non si può
venicnte adattazione, con che il liquido s'intorbida, mentre non si può
venicnte adattazione, con che il liquido s'intorbida, mentre non si può
venicnte adattazione, con che il liquido s'intorbida, mentre non si può
venicnte adattazione, con che il liquido s'intorbida, mentre non si provenicnte adattazione datta in presentione ano pre feltrare con un istruvenicne e l'altra lo mostra in prospettira, a d' (fig. 1. della tuv. V)
finto dell'apparato per feltrare, il quale deve esser cilindrico per potervi collocare l'imbuto in sotto al punto ver trattasi di decantare.

b b il piato fissalo ad un manico e da potersi alzare ed abbasare mercè d'una vite, nello stesso modo coine il braccio di un apparato ordinario per feltrare. Questo piato ba un asse, di cui non vedesi che il capo e, sul quale si muove un altro piato ff dentato al suo orlo circolare in ottone, e fissalo in modo che il suo centro

coincida con quella dell' asse e.

Una vite senza fine g<sub>1</sub> mosso dal manubrio h permette di far descrivere al pianto f f un angolo di circa 90. A questo piatto è adattato, pel braccio i, fig. 2, un apparato per tenere un bicchiero analogo al portaprovini di Gahn (e ed. l' art. Gassonerrao) i ma diverso da quest' ultimo in quanto che la vite k si trova rispinta in dictro per

uno spazio sufficiente da potersi introdurre al centro del disco ana copiglia di ferro o di ottone, aperta in cima; la quale si può mettere ad un'altezza maggiore o minore mercè la vite, e riceva nella sua estremità forcuta la biscoletta di vetro m, che con la vite o si può fis-

sare in qualunque posizione.

Dopo di aver situato al aito conveniente il bicchiero n che contiene il liquido da decantaria, col ligane a, e stringendo la vite 1, ai unge l'orlo del bicchiero nel modo ordinario col sero, poi si finsa la bacchetta di vetro m i modo che la sua estremità inferiore giunga all'incirca all'asse di rotassione dell'istromento; si mette l'imbuto col feltro immediatuamete al di sotto di quest'estremità della becchetta di vetro, e s'incomincia a decantare girando il manubrio h. Subito che il feltro è pieno che si noti un intorbidamento nel liquore, s'interrompe la decantazione fino a che siasi chiarito il liquore, c'a tale oggetto non è nesessario diminute l'inclusaione del bicchiero. A questo modo si può decantare quasi compiutamene il liquore chiaro, e l'avare quindi il precipitato, se è necessario, situando di nuovo il bicchiero in positione veriticale, versando dell'acqua sul precipitato e ricominciando la decantazione.

Tubolatura. Si da questo nome al bocciuolo posto sulla pancia d'ana storta o d'un matraccio. Allora questi vasi diconsi tubolut. (V. Storaz e acciperate ). I fiaschi che hanno più d'una apertira

diconsi egualmente tubolati.

TURACCIOLI. I turaccioli che servono a chiudere le boccie c, in generale, i vasi chimici, non sono oggetto di poca importanza. Richiedesi spezialmente, che otturino ermeticamente. Ordinariamente so-

no di sughero o di vetro.

I turaccioli di sughero sono quelli che otturano meglio perchè, la loro elasticità serve a serrarli nelle aperture. Debbonsi preferir sempre i migliori ad uso della chimica. Si scelgono quelli di sughero mollo ed omogeneo, senza parti dure nè cavità. Convien anche saper t gliare i turaccioli, e avere delle tavole di sughero, per adottar quelli occorrenti alle grandi aperture. Per dar loro la forma conveniente usasi anche la lima, con la quale una persona poco esercitata può meglio che col coltello tagliarli e renderli della forma occorrente. Adopransi a tagliare il sughero dei coltelli particolari, di lama sottile e larga. Si aguzzano a secco sopra una pietra di gres, il che ne rende il tagliente meno affilato, e più dentato a sega , tagliando essi con tutto ciò assai bene e il tagliente conservandosi meglio. A fine di rendere il taglio del sughero più facile, si suole talvolta immergere il coltello nel sevo. Per dare ai turaccioli la mollezza necessaria, conviene premerli dolcemente da tutti i lati , alla quale operazione serve l'apparato semplicissimo che vedesi nella fig. 1, tav. VI. La parte inferiore AB è assoggettata sopra un tavolino. La parte superiore ED è annessa alla prima eon una cerniera, ed ha un manico in E. Le duc parti hanno degli incavi corrispondenti eece di diverse grandezze. Mettonsi i turaccioli in questi incavi, e si comprimono premendo d' alto in basso ED; ad ogni pressione, si gira un poco il turacciolo.

Spessissimo è necessario far passare dei cannelli di vetro a traverso turaccioli di su licro. Le aperture a tal uso si eseguiscono in due modi, con un ferro infuocațio con una lima. Si risce ugualmente bene; to preferisco la lima, a) perché il ferro rovette riscațial ai trunceiolo e lo gonfia, si perché distrugge il suptero tutto all'imforno, e quando occorre un altro buou acento al primo, p'intervallo frapposto perde ordinariamente la sua consistenzo. Per seguir le aperture con la mas si fa uso di lime e raspe rotonde di diverso calibro, cominciando da un grosso filo di ferro, sino a 378 di politee di spesseza. Le lima uno debbono essere troppo fine, e perché non intaccano abbastanza il suphero. Perciò sono preferibiti le raspe. Quando le lime sono piene di suphero e di lordeura, si nettano facendole macerare in una siscira tripida di calce e di cenere. Una lima o una raspa di cui siasi rotta la punta può servire movamente facendole la punta solla mola.

I turacciol di sughero che rimangono molto tempo in un luago caldo, o adepresti ad ottorare delle bosce contenenti sicio solforico concentrato, calce viva, od altre sodanze che attragono fortemente l'umidità, si disseccano, divengono più piccoli, e non otturano bene. Prima di usarii conviene farti seccare alla più alta temperatura che possano sostenere. In altre circostanze per opporsì al disseccamendo dei suglieri si capovoligno le bocce, per cui il sugleros i trova continuamente a contatto col liquido. Si suole auche coprire la parte externa dei sugheri con resina per impedire che si dissecchino.

I taraccioli di setro usansi più generalmente. Debbono essere lisciati con lo smeriglio, perchè otturino ermeticamente. Soltanto in Francia si porto quest'arte alla perfezione. Le bocce fabbricate a Parigi hanno dei turaccioli perfettamente smerigliati, e costano meno di tutti gli altri, il che dipende che altrove lo smercio di questa manifattura è troppo ristretto per pagare le spese d'un perfetto lavoro. Quindi conviene smerigliar da se stessi i turoccioli , oppure perfezionare quelli che trovansi in commercio, i quali sono lavorati con sabbia grossolana per cui il vetro rendesi più scabro che liscio. Si eseguisce questa operazione con ismeriglio fino, tanto che diventino le superficie levigate, e si adattino perfettamente l'una sopra l'altra, Il lavoro si fa benissimo quando il turacciolo si adutta già fino ad un certo punto; altrimenti, se trattasi di lavorare un turacciolo per chiudere una boccia la cui apertura non sia stato peranche lavorata, è necessario l'uso d'un tornio. A tale oggetto adopransi dei coni di rame di diversi calibri, che si piantano sul tornio, i quali non devono essere che pochissimo conici. Si ungono con mescolanza di smeriglio in polvere e d'olio di oliva, si logora il boccinolo tenendo il fiasco contro il cono di rame che si fa girare. Prendesi poi un turacciolo di vetro di grandezza conveniente, si pianta sul tornio e sopra di esso con ismeriglio fino. In mancanza di turaccioli conviene servirsi di appositi coni di rame cavi. Questo lavoro si riduce a poco, e la briga viene compiutamente compensata dal grande vantaggio di avere buoni turaccioli.

Talvolla è necessorio ottuerre ermeticamente dei vasi di larga apertura. In simili circostanze si legora l'orifrio del vaso in molo di reuderlo perfettamente liscio , e si ricopre con un disco di vetro publio. Avendo la precauzione di mettero del sevo sull'orlo del vaso , il disco di vetro , postori sopra , lo chiade ermeticamente. Fer VETRO. 283

impedire che si sposti, si può adoperare con la vite di legno rappresentata fig. 2.

Sovente i turaccioli bene smeriglini aderiscono alle pareti del collo con tanta forza che non se'ne possono più togliere. Si tiene il collo della boccia nella fisamma d'una lampana setaplice a spirito di vino ; girandolo condinamente, i ni modo che tatto ai riscaldi, e il culore lo dilati bastantemente a segno che n'esca il turacciolo. Se il turacciolo aderisce per la disseccazione di un sale interposto, si rovescia la boccia, e si tiene la tale posizione per qualche tempo in un bicchiere di acque, fanchè il sale siasi disclolta.

Avviene anche talvolta che gli alcali caustici intacchino la superficie del vetro, per cui i turaccioli aderiscono; non rimane allora

che rempere il collo, non potendosi fare diversamente.

Melle esperienze di clamica, particolarmente nelle distillusioni, socorre talvolta, pel cannelli di vetro e per quelli di sicurezza, qualche turneciolo forato che non sia di sughero. Prendest in tal caso la 
steutite o pietra di lardo, i i lalco, i agalamntoltie, la spuma di mare, ed anche il legno, tutte sostanze facili a tagliare col coltello. 
Si logora e si rotonda l'apertura del turacciolo di pietra di lardo o 
di legno in guisa che si adatti, e con qualche diligenza si pervitea 
farili congiungere bastantemente perche non cocorna nemano luto. 
In questo turacciolo al fanno i fori occorrenti pei cannelli, che si lutas 
no con luto ad olio. In mancanza di simili pietre tenere, si possono 
fabbricar dei turaccioli con pezzi di crogluoli di piomboggine nativo 
con la piomboggine nativo.

Verzo (sofficar II). È indispensabile che il chimico sappia lavorare il vetro al la lampana, deven ai cannelli di vetro diverse forme, soffiare delle bolle all' uopo, ecc. Quantuaque quest'arte consista nella destrezza e abilità che acquistanta solanto con luogo esercizio, lo farò parola delle manipolarioni generali che la rigiasrdano. Tre orgetti principalmente debboni considerare, ciò sono la lampana, il mantice, il vetro.

La lumpana conosciuta col nome di lampana da smaltatori , è fatta di latta, Essa ha la forma rappresentata nella tav. IX , fig. 6. È stretta dinanzi e più larga di dietro , all'oggetto di contenere più olio. Il lucignolo è di cotone filato e assai grosso. Il porta-lucignolo è interamente diviso, nel senso della sua lunghezza, come vedesi in a, mediante una laminetta sottile di latta, ai cui due lati disponesl il lucignolo in modo che abbia un'eguale spessezza. Questo portalucignolo è appoggiato ad un lamicrino posto al fondo della lampana, come ab in B, ove si vede la lampana in profilo. Questa lampana si mette in un vaso piatto di latta. Si suole nel coperchio farvi un'apertura e, che serve a introdurvi l'olio. La metà anteriore del coperchio si apre a cerniera. Adoprasi il sevo o l'ollo di uliva per combustibile : gli altri olii danno un calore men adattato. Il sevo è incno dispendioso, e richiede una lampana aperta anche di dietro, a fine di potervi introdurre i pezzi di sevo all'uopo. Allorche si tratta soltanto di escreitarsi, si può bruciare il sevo. L'olio di uliva è preferibile nella lampana d'un lavoratorio, perchè sarebbe incommodo dover ogni volta, che occorre curvare un cannello di vetro, comiaciar dal fondere il sevo solido nella lampano. Il che avrebbe anche l'inconveniente nell'affrettarsi di disaldare la lampana.

Si seffia in due modi, con la bocca, o con un doppio mantice posto sotto la tavola. Quando si soffia con la bocca, usasi un cannello di vetro, oppur di latta, della forma che vedesi nella fig. 7. Esso viene sostenuto da un piede ab, che vedesi al dimanzi nella figura, del quale si stringono i rami con un anello c, per meglio assoggettarvelo. Quando adoprasi il mantice, occorre una tavola simile a quella rappresentata nella fig. 8. AB è il doppio mantice, e C il pedale con cul si fa operare. Quando è salito alla maggiore altezza, potrebbe tompersi se si premesse con forza e senza precauzione il pedole: per evitarne il pericolo, vi è superiormente un animella ef, che l'aria non può sollevare; ma gando ascende fino alla punta d posta sotto la tavola, questa punta abbassa la piastrina e, e l'animella si apre-Essa poi ricade essendovi in e un filo di ferro, che dirige l'aprirsi e il chiudersi dell'animella. Secondo che vuolsi avere un fuoco più o meno gagliardo, pongonsi sopra il mantice dei pesi di piombo gg. L'aria viene scacciata dal cannello di legno he, ed entra nel cannello di metallo A, composto di alcuni pezzi mobili coi quali si può cangiare. la direzione del soffio, quando occorre. Vi sono molti becchi di diverse aperture che si adattano alla estremità del cannello, secondo la forza del fuoco di cui si abbisogna. I grossi becchi danno un calore più forte, e si carica di minor peso il mantice; ma richiedono anche una fiamma più grande , altrimenti si spengono affatto. Usansi quando si soffia qualche bolla assai grande.

L'arte di soffiare il vetro consiste principalmente nel ben regolare, il fuoco e productre una finimia conveniente scondo le occorrease, Non si possono dar percetti a tale proposito. La bontà della finama dipende tanto dal più o dal neno che, quando si ottenne, è ancessario on alterar più minimamente la situazione rispettiva della lampana ce del bucolare del mantice. La finama è honon quando illumina poco, è rotonda all' estremità e, durante il soffiamento, arde con un rome particulare, per cui si può coll' ecchio e coll' orecchio giudicare della son efficavia. Uno finama hilbante, chiara tranquilla non e cetta e con consentato della consenta della consenta con el buona, e che con una cativa fiamma, il più abile soffiatore in vetro non potrable risuctivi. Conviene nei principi, accostumani all'uso del canaello soffiato con la bocca, si perchè e questa un'arte de deresi possedere, si perchè trovasi maggior facilità di moderare.

e aumentare il calore all'uopo.

Il yetro adoperato in simili lavori è sempre in forma di cannelli; na non è indifferente lo stato di essi. Debnon e serce internamente net it, senza polvere nè unidità. Percià non devesì sollar mai entro un cannello, perchè si unuterche bi internamente, e non si potrebbe più usare se non si fosse perfettamente disseccate, lostando lo menoma unidità a farlo rompere. Dalla natura del vetro dipende la facilità di lavoratio. Vi ba vetri poco fusibili e poco omaggenet, i e cui parti si extendono inegualmente, questi non possono convenire. Il vetro usato in Francia pet cannelli, è fasibilissimo, senza piombo. Esso è atto perfettamente a costruire gli apparati che non debbono esporsi ad un coltor tevente; r'estiste anche benissimo gli gaidi. Tuttaria occorrozono.

285

similanente dei cannellii di vetro porhissimo fasibile, per gli apparati tici quali le sostanie rengono espota all'influenza dei calore rovente, oppare all'introduzione di qualele gas, essendo necessario che il vetro non possa gonfiari i, ne mutar forina e aggine della sostanza introdottavi. I bisogni della Chimica richiteggono un'ampia provigione di cannelli di differente diametro e di diversa spessiva. Ne occorrono di vetro sottile, e di vetro grosso, specialmente quando debbonsi incaryare, mentre is sottili formano nan piega nel sito del l'incurvatura, per coi maneano di solidità. Convien evitare quant' è possibile l'uso del vetro composto di pionbo;

I lavori che si eseguiscono generalmente consistono nell' assottigliarci cannelli , curvarii, saldarii insieme, soffiarne le bolle ad una estremità oppur nel mezzo, conformarii ad imbato, finalmente allargarne l'apertura e farne l'orlo rovesciato. Farò qualche ccano di cia-

scuno di questi lavori.

Per mettere al fuoco un camello di vetro, a specialmente quand'à grosso, convien tenerio per qualche tempo nella famma, prima di soffiario. Si attende che sia ben penetrato di calore, al che domandasi un tempo più o meno lungo secondo la spessezza del vetro, e secondo che tiensi la porzione coperta di foliggine, prima nel dardo della famma, poi nella punta ovè più calda; tatutavia i cannelli di vetro sottile e di piecolo diametro si possono por nella famma immediatamente. Mentre riscaldasi il cannello, convien giardo confinamiente nella famma, affinche si riscaldi da ogni lato. Quindi convien saper giarre i cannelli sugulamente con ambo le mani percha il cannello amnolito si attortiglierebbe girandolo più presto coll'una che coll' altra mano.

Per assottigliare un cannello, dopo averlo bastantemente ammollito, si trae dal fucoco e si stira con mano ferma. Non conviene stirarlo quand'è nel fuoco perchè si fonderebbe e separerebbe traversalmente in due parti. Se occorre un' estremità affilata lunghissima, si ammucchia un poco di vetro, cioè se ne aumenta la massa, poi si stira. Talvolta è necessario dilatario un poco soffiandovi dentro. Una delle cose più difficili è assottigliare uniformemente un cannello di grande calibro. Si tiene il cannello continuamente nel fuoco, e si fa avanzare regolarmente quanto occorre perchè la fiamma operi sul vetro non peranco aminollito, stirando il cannello stesso a misura che esce dalla fiamina. Per piegarc i cannelli di vetro è facilissimo , in ispezialtà quando sono grossi e di piccolo calibro. I cannelli più sottili non s'incurvano bene alla lampana; a tal uopo prendonsi due mattoni, si mettono l' uno contra l' altro, a tre o quattro pollici di distanza, e si chiude lo spazio con due altri mattoni; in questo pongonsi dei pezzi di carbone accesi, e quando ardono bene, mettesi sopra di essi il cannello che vuolsi incurvare, avvertendo che non sia a immediato contatto coi carboni : girasi il cannello sopra sè stesso, finchè sia bastantemente ammollito, poi si ritrae dal fuoco e si piega all'istante.

Per saldare insieme i cannelli di vetro, convien prima assottigliarli all'estremità, facendoli fondere e chiudendoli, poi soffiandovi destro, il che riduce il vetro in nua lamina sottilissima che si distacca; il cannello trovasi così ridotto in un orlo sottile rovesciato. Le 286 VETRO.

estremità così preparate si riscaldano contemporaneamente, e quando sono ammollite nel fuoco, si premono l'una contro l'altra con la possibile esattezza e uniformità. Allorchè si vuole saldare un cannello sopra una bolla o sopra un altro cannello , si comincia dal riscaldare , con una fiamma appuntita e in conseguenza più limitata, il sito ove dee farsi la saldatura , e quando vedesi perfettamente ammollito , si tocca nel mezzo, con un cannello di vetro chiuso all' estremità e prima riscaldato un poco , il quale vi aderisce immediatamente , e in questo sito medesimo stirasi un cannello. Indi si ammollisce di nuovo questo sito, e vi si soffia come dicemmo precedentemente, il che vi produce un foro rotondo ad orlo rovesciato, sopra il quale si salda l' estremità dell' altro canuello il cui orlo siasi ridotto alla stessa maniera. Se dopo aver eseguita una simile saldatura si ritrae il vetro dal fuoco, fendesi infallibilmente nel punto saldato, e la fenditura si estende talvolta a molta distanza. Si evita quest'inconveniente riscaldando l'uno dopo l'altre, fino al grado di fusione, i diversi punti della saldatura in una fiamma appuntita e limitata : allora la giuntura si schiaccia, ma si può ritondar soffiando leggermente nel cannello : si fa poscia fondere e si soffia di nuovo a più riprese , finchè questa giuntura siasi resa perfettamente omogenea col rimanente. Si ripete la stessa operazione sulla parte vicina, e continuasi su tutta la circonferenza della saldatura. Per ottenere quest' intento ad un tratto, girando il vetro sopra sé stesso, provasi troppa difficoltà di conservargli la forma ed il diametro uguale a quello della parte non fusa. Una saldatura eseguita nel modo ora indicato, è tanto forte quando il rimanente del vetro.

Per soffiare una bolla, si chiude il cannello all'estremità ove si vuole soffiare, e si riscalda per tutta la lunghezza che occorre, girandolo continuamente ; quando il vetro è ammollito , si soffia la bolla. Si ottiene più facilmente una bolla regolare, affilando in punta l'estremità del cannello. È difficilissimo soffiare una bolla in mezzo ad un cannello , perchè domandasi molta abitudine a riuscire di mantener in linea retta le due estremità del cannello in mezzo al quale si soffia la bolla senza allontanarie, nè premerle l'una contro l'altra, mentre si soffia. Se vuolsi ottenere una bolla ovale, si tira un poco il cannello soffando. Siccome la massa di vetro del cannello nun basta talvolta alla formazion della bolla , perciò si comprime il vetro nel senso della sua lunghezza, girandolo continuamente nel fuoco, finche la massa sia sufficiente per la bolla richiesta.

Per dare all' estremità d' un cannello la forma d' imbuto, si comincia dal soffiarlo in bolla, poi se ne riscalda la metà e il terzo superiore, e si soffia la parte riscaldata con tanta forza che ottiensi sottilissima e frangibile al menomo contatto; quindi si toglie e formasi un orio rovesciato, del quale si appianano le ineguaglianze nella fiamma. Io non mi estendo dippiù non potendo offrire particolari sufficienti , perchè l'arte di esecuzione non si può apprendere dai libzi , e la sola pratica la dà.

Per allargar qualche collo di matraccio, o qualche grosso cannello e fargli un orlo rovesciato, si ammollisce nella fiamma, riscaldando cautamente, poi si allarga con na carbone tagliato in punta più o 0. 287

meno ottusa , all' uopo ( e. fig. 9. ). I carboni che meglio convengono a tale oggetto, sono quelli- che cadono dagli alti forni senza ardere. Sono ordinariamente duri , compatti , alquanto conduttori del calorico, ardono difficilmente, per cui il vetro quasi fuso non gli accende, e nemmeno vi aderiscono, come avviene coi carboni ordinarl. Se questa operazione vuolsi eseguire sopra qualche piccolo matraccio soffiato alla lampana, conviene riscaldarlo prima lungamente e con circospezione; adoprasi a tale oggetto un istromento particolare rappresentato nella tav, IX, fig. 10, ch'è un grosso filo di ferro, alla cui estremità è attaccata una piccola coppa piana di sottile lamierino. Intorno ad una parte del filo vi sono due altri fili di ferro più sottili attortigliati , le cui estremità ridotte in cappio sono ricurve, al dinanzi della piccola coppa. S'introduce il collo del piccolo matraccio nei due cappi, mentre la pancia appoggia sulla coppa. Questi fili rivolti intorno al filo più grosso debbono esser mobili , per farli discendere quanto occorre, acciocchè la pancia venga ritenuta nella coppa dalla loro pressione.

Verno (tugliare il). Sovente è necessario accorciare il collo d'un matraccio di vetro, ed è anche utilissimo far delle coppe cvaporatorie con le pancie del matracci e delle storte rotte. Tutte queste ope-

razioni richiedono qualche attenzione,

Per tagliare il vetro assai grosso, per esempio i grossi colli di matraccio, usansi seluni strumenti simili a quello rappresentato nella tav. IX, fig. 11, i quali debbono essere di differenti grandezze. Si seeglie il ancilo che meglio si adatta al sito del collo del matraccio che vuolai tagliare, si arroventa mei corboni, poi si applica sopra il collo del matraccio, e vi si lastai circa un mezzo minuto o poce più. Si toglie l'ancilo e allo stesso momento si tocca il punto riscal-dato con un perzetto di legno insunidito, oppurer si si fa cader sopra, un goccia di acqua. Il vetro si fende e il collo staccasi immantinente.

Si può anche legare intorno al collo del matraccio um filo di cone imberato di olio di termentime e darvi fuoco. Quando finisce di ardere, si tocca la parte riscaldata cell' acqua fredda. Oppure si degano solidamente due finiculele intorno al collo, sopra e sotto il luogo ore vuolsi spezzare e nello spuzio tra l'una e l'altre se ne passa una terza più sostitie: du uounizi prendono le due estremità di questa, e la fauno andage e venire celeremente, tenendo fermo inoletre l'uno la pancia e l'altro il collo del matraccio; dopo alcuni stanti il collo si fende, per effetto del violento calore prodotte dall'altrico della funicella sopra il vetro. A tal modo si spezza con tanta regolarità, che sembra smerigilato.

Il miglior metodo però di tagliare il vetro, quando non sia troppo grosso, consiste nel servirsi d'un pezzo di carbone ardente.

Ma siccome il carbone ordinario si spegne e perde la punta, è mecessario preparar un carbone particolare per tagliari l'etto, come insegna Gahn : n. Dieci dramme di gomma arabica si disciolgone fin dee once di acqua o si una quantità lue cle la dissoluzione occupi il volume di tre once di acqua; n. Si stempera mezz'oncia di gomma adraganti con tanta sequa bellente che la soluzione occupi il vo-

lame di quattro once di acqua; c. due dramme di storace si disciologno in next'o notice du netro di alcode a o, 83; d. finalmente, perz'oncia di betzoino al discioglie in due quinti di oncia dello stesso lacode. Si missono insieme le dissoluzioni ve de, poirt si aggiungono le dissoluzioni c e d., rimescolando il tutto diligentemennte. Possia mettonis in questa mescolarazi ero once, opporer tre e mezzo, di carbone di legna tenero, polverizzato, e passato per situaccio di seta, e si petsi oggi cossi in un mortini di ferro, in modo di farne una pasta omogenea e cocrente. Quando la pasta direnne maneggevole, si riduce in bastoni lungli otto politic, e grossi quanto le grosse pensiculos in perintistima è aver la polvere di carbone pastato per situaccio di esta fino, e baltere lungamente la massa, manienendola molle ed unida quanto conviene. Seguendo questo metodo prescrito da Gahn, oltençonsi degli escellenti carboni per tagliare il vetro.

Usansi questi bastoni cilindrici accendendoli ad una estremità ; continuando essi ad ardere da sè, la parte infuocata diviene sempre appuntita. Con questa punta si può condurre una fenditura sopra un vetro con la stessa sicurezza con cui si traccia una linea con la penna. Quando il vetro che si vuol tagliare non ha alcuna fenditura, si comincia dal farvi un segno con la lima, e applicandovi questo carbone, apresi una fessura che si conduce ove si vuole. Per tagliare il colto d'un matraccio e conservare intero il pezzo che si stacca , oppure fender un fiasco nel mezzo senza cominciare da una fenditura verticale dell'orio fino a questo punto , si fa il tratto con la lima nello stesso luogo ove dee farsi la fenditura, seguendo la direzione che deve avere : ponendo il carbone ardente all'estremità di questo tratto di lima, producesi una fenditura che si conduce a volontà. È bene segnar prima cell' inchiestro o con uno spago il corso che deve avere la fenditura , a fine di determinarla in retta linea. Con un poco di pratica, si pervienc facilmente ad eseguire quest' operazione, come si facesse con una riga e col diamante. I principianti comincino ad esercitursi , fendendo a spirale un bicchiere da bere , dall' orlo sino al fondo. Al principio della spirale, si fa un tratto con la lima sull' orlo del vetro, e da questo punto si conduce la fenditura a spira col carbone acceso. Un bicchiere così tagliato può tuttavia empirsi di acqua; ma sollevandolo, la spirale si apre senza compersi e l'acqua ne sfugge.

Servendosi di questo carbone, devesi avvertire di non usarlo che quando è ridotto in punta; adoperatolo, si spegne nella sabbia seca.

Varno (\*meriginer îl.). Questa è una delle cose che debbonsi asper fare in un'avoratorio. Si hanno sorente dei turaccioi da smerigliare sopra dei fiaschi (V. turaccioio), degli orii di campane o di imbuti da polire, ed anche talvotta degli interi dischi di vetro, delle storte e dei matracci da adattare l'uno sopra l'altro a siregamento, invece di lutaril. A tal uopo, si hanno delle piastre di piombo o di rame, all'incirca circolarie piane, di otto a dicti polici di diametro, sulle quali si smeriglia il vetro con sabbia o con isseriglio ed acqua, prima con lo sanergilio grosso, poi con altro più fino, di due sorte, Sempre si frega con lo stesso smeriglio sulla stessa piastra , e si lava bene il vetro, prima di portarlo dalla piastra a santejilo grosso sono pra l'altra a smeriglio fino; senza questa percausione si rischierebbe repara della sulla stessa percausione si rischierebbe di monta dischi di vetro coa spigniani pre quoglio di monti richotto lanta dischi di vetro coa spigniani pre quoglio in quisa che si possa versave a ulla sostama che trovasi nel felitro, un liquido che operi lungamente sopra di cusa e rimancrvi senza co-lare pel feltro; si quale effecto non si ottiene che con dischi coa smerigliati. Toltone il disco comincia la feltrazione. Similmente, nelle esperienze sopra i gas, è utilissimo avere delle campane coll' ordo coal smerigliato, per potette chiudere con dischi pure smerigliati allo stesso modo.

Si smerigliano le pietre come il vetro. Quest' operazione à sovente necessaria nell'esame dei minerali , perchà l'esistezza di qualche corpo eterogeneo si riconosce meglio che in qualunque altro nodo dopo averli smerigliati e puili. Si comineta dal render la superficie del minerale liscia quant' è possibile, poi si pulisce sopra pisatre di piombo con simeriglio in polvere, di cui se ne debbono avere alueno cinque sorte, di differente finezza. Per passare da una sorta di sineriglio alla altra, a il avat la pietra diligentemente, afinche non vi resti alcun grano dello smeriglio precedente. Finalmente si pulisce con polvere di smeriglio levigatissima , e sopra il piombo con tripoli o con ossido ferrico rosso levigato finissimo. Questa operazione richiede più pazienza che abilità.

Rispetto alle diverse sorte di smeriglio, si ottengono le più ordinarie con istacci di grossezza descrescente, e le più fine con la le-

vigazione, come fu detto all' articolo polecrizzare.

Via. Quando si eseguisce un' operazione chimica con la dissoluzione in un liquido, dicesi che si è fatta per via umida. Se al contrario usasi la calcinazione o la fusione al fuoce, dicesi operare per via secca.

Voro: lo spazio compreso sotto il recipiente di una macchina pneumatica da cui se ne estrasse l'aria. Non è giammai sasolatamente secvero d'aria, ma si può peraltro ottenere nu roto tale che il barometro non si sostenga che ad 172 di polifice di altezza. Il roto di Torriccili è lo spazio voto nel barometro: esso bensì è privo di aria, ma confene un peco di mercario allo stato eassone.

Woulf (apparato di). V. Apparato di Woulf.

FINE DEL TOMO IX ED ULTIMO.

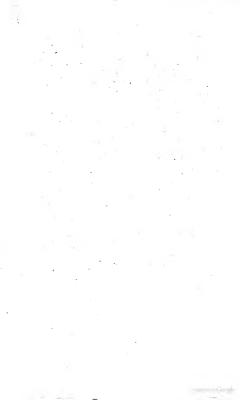

## INDICE GENERALE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE

## DEL TRATTATO DI CHIMICA DI G. G. BERZELIUS.

I numeri romani indicano il tomo gli arabi la pagina.

|                          | Tomo | Pag.  |                    | Tomo Pag. |
|--------------------------|------|-------|--------------------|-----------|
| Acciaio                  | III. | 197   | Acetato mercurico  | IV. 287   |
| Accrescimenti e feno-    |      | •••   | mercurico e solfu- |           |
| meni che produce la      |      |       | ro mercurico       | IV. 287   |
| pianta relativamente al- |      |       | mercuroso          | IV. 282   |
| a terra, all'acqua ed    |      |       | metilico           | VII. 702  |
| all'aria.                | "VI  | 53    | metilico e cloro   | VII, 715  |
| Acetati                  | III. | 249   | molibdico          | IV. 350   |
| Acetato alluminico       | IV.  | 103   | molibdoso          | IV. 358   |
| ammonico                 | IV.  | 22    | morfico            | VI, 189   |
| antimonico               | IV.  | 35o   | narcotico          | VI. 194   |
| argentico                | IV.  | 305   | nichelico          | IV. 191   |
| baritico                 | IV.  | 42    | pionilico          | IV. 220   |
| birameico                |      | 258   | platinico          | IV. 326   |
| bismutico                | IV.  | 230   | potassico          | 111, 298  |
| brucico                  |      | 203   | potassico ed aci-  |           |
| cadmico                  | IV.  | 205   | do arsenioso       | VII. 828  |
| calcico                  | 1V.  | 68    | rameico            | IV. 257   |
| calcico e cloruro        | ,    |       | rameico-calcico    | IV. 260   |
| calcico                  | IV   | . 68  | rameico surbasico  |           |
| cerioso                  | IV   | 125   | raineoso           | IV. 251   |
| chinico                  |      | 207   | rodico             | IV. 315   |
| cinconico                | VI   | 213   | rodico-sodico.     | IV. 315   |
| cobaltico                | 1V   | . 184 | scipiombico        | IV. 221   |
| cromico                  | IV   | 377   | sesquirameico      | IV. 259   |
| etilico                  | VII  | . 500 | sodico             | III. 342  |
| ferrico                  | 10   |       | stagnico           | IV. 235   |
| ferroso                  | IV   |       | stagnoso           | IV. 234   |
| glucinico                | iv   |       | strontico          | IV. 51    |
| ipermolibdico            |      | . 361 | tellurico          | IV. 388   |
| ipervanadico             | iv   | . 371 | tripiombico        | IV. 220   |
| ittrico                  | iv   |       | trirameico         | IV. 260   |
| litico                   |      | 354   | uranico            | IV. 243   |
| magnesico .              | IV   |       | vanadico           | IV. 367   |
| manganoso                |      | . 133 | zinchico           | IV. 200   |
|                          |      |       |                    |           |

| 292                             | IN    | DICÉ 6 | ENERALE.                            |           |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-----------|
| -9-                             | Tomo  |        |                                     | Tomo Pag. |
| Acetato zirconico ·             |       | 115    | Acido caffeico                      | VII. 285  |
| Acetile                         | VII   | 554    | caincico                            | VI. 133   |
| Aceto                           | VII   | 590    | canforico                           | VII. 352  |
| Acidi a radicale sem-           | ****  | 390    | caproico                            | VIII. 465 |
| plice                           | 11.   | _      | carbazonico                         | VII. 362  |
| Acidi a radicale com-           |       | 9      | carbolico                           |           |
|                                 |       | 0-     | carbonico                           | VII. 746  |
| posto<br>Acidi e basi inorgani- | п.    | 89     | castorico                           | II, 67    |
|                                 |       |        |                                     | VIII. 607 |
| che dell'orina                  | VIII. | 303    | catecucico                          | VI. 170   |
| Acidi particolari for-          |       |        | cevadico                            | VI. 366   |
| -mati per l'azione              |       |        | chinico                             | VI. 92    |
| dell'acido nitrico              |       |        | chinovico                           | VII. 197  |
| su varie materie                |       |        | cianico                             | II. 113   |
| vegetali                        | VII.  | 34 ı   | cianilico                           | V. 89     |
| Acidi piromalici                | IV.   | 394    | cianurico                           | II. 120   |
| Acidi prodotti dall'a-          |       | -      | citrico                             | II. 100   |
| zione del calore su             |       | - 7    | clorico                             | II. 57    |
| l'acido meconico.               | VI.   | 100    | cloroso                             | II. 58    |
| Acidi vegetali .                | VĮ.   | 73     | cloroso e ipoclo-                   |           |
| Acidi vegetali la cui c-        |       | •      | roso                                | IV. 393   |
| sistenza è stata ac-            |       |        | cobaltico .                         | III. 166  |
| cennata, ma esige               |       |        | coccoconcinico                      | VI. 174   |
| novelle indagini per            |       |        | colico                              | VIII. 195 |
| essere ummessa                  | VI.   | 175    | concinico                           | VI. 142   |
| Acidi volatili del burro        | VIII. |        | · comenico                          | VI. 100   |
| Acido absintico                 |       | 220    | cramerico                           | VI. 141   |
| acetico                         | VII.  |        | crenico ed apocre-                  |           |
| acctoso (acidoal-               | ****  | -      | nico                                | VII. 605  |
| deidico )                       | VII   | 559    | croconico                           | VII. 852  |
| allantoico o al-                | ****  | ,,,,,, | cromico                             | II. 322   |
| lantoina                        | VIII. | 450    | crotonico                           | VI, 366   |
| ambreico                        | VIII. |        | decatetrilico                       | VII. 775  |
| amiddalico                      |       | 423    |                                     | 111. 773  |
| amigdalico                      |       | 268    | del legnoso o ve-<br>geto-solforico | VII. 338  |
| antimonico                      |       | 357    | del sale ramcico                    |           |
| antimonico                      |       |        |                                     | VI. 120   |
|                                 |       | 356    | polveroso                           | VI. 170   |
| apocrenico                      |       | 605    | ellagico                            |           |
| arsenico                        |       | 305    | enantico                            | VII. 394  |
| arsenioso                       |       | 303    | equisetico                          | VI. 136   |
| aspartico ed aspar-             |       |        | etionico ed isetio-                 | ****      |
| tati                            | VII.  |        | nico                                | VII. 476  |
| benzisolforico                  | VI.   |        | fellanico e colani-                 |           |
| benzoico                        | VI.   |        | co                                  | VIII. 201 |
| bensolforico                    | VI.   | 114    | fellico, colinico e                 |           |
| boletico ·                      |       | 134    | dislina                             | VIII. 194 |
| bombico                         | VIII. |        |                                     | e IV. 395 |
| borico                          | II.   |        | fosforico                           | 11, 44    |
| bromico                         | 11.   |        | fosforoso                           | II, 49    |
| butirrico                       | VIII, | 464    | fulminico                           | 11. 120   |
|                                 |       |        |                                     |           |

|                       |        |      | ENERALE.                         | 203                                   |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                       | Γomo   | Pag. | T                                | omo Pag.                              |
| rido fumarico         |        | 107  | Acido meconico                   | VI. q6                                |
| fungico               | VI.    | 134  | molibdico                        | II. 34 ı                              |
| gallico               | VI.    | 156  | mucico                           | VII. 346                              |
| . Gallicoe acido sol- |        |      | nitralinico                      | VII. 358                              |
| forico concen-        |        |      | nitrico                          | II. 27                                |
| trato                 | VII.   | 336  | nitrico e coleste-               |                                       |
| idrobromico           | II.    | 130  |                                  | VIII. 571                             |
| idrocianico           | II.    | 152  | nitrico ed acidi                 | 57.                                   |
| idroclorico           | 11.    | 124  | grassi                           | VIII. 571                             |
| idroclorico e pro-    |        |      | nitrico ed acido u-              |                                       |
| teina                 | VIII.  | 608  |                                  | VIII. 572                             |
| idrofluoborico        |        | 141  | nitrico e proteina               | VIII 56a                              |
| idrofluorico          |        | 135  | nitrocmatico                     | VII. 366                              |
| idrofluorico con al-  |        |      |                                  | VIII. 611                             |
| tri acidi             | 11.    | 145  | nitromeconico                    | VII. 367                              |
| idrofluosilicico      |        | 143  | nitropicrico                     | VII. 362                              |
| idroiodico            |        | 132  |                                  |                                       |
| idroipersolfociani-   | 11,    | 132  |                                  | VIII. 6:4                             |
| co                    | **     | 162  | nitroso                          | 11. 34                                |
| idrosolfocianico      |        | 158  | olcico                           | VI. 357                               |
| idrosolfocianico i-   | 11.    | 136  | olco-ricinico                    | VI. 365                               |
| drosolforato          |        | •    | osmico ed ossido                 |                                       |
| idrosolforico         |        | 161  | di osmio vola-                   |                                       |
|                       | 11.    | 146  | tile                             | III. 29                               |
| igasurico ( stri-     |        |      | ossalico                         | II. 24                                |
| cnico)                | V1.    | 156  | ossiclorico                      | 11. 54                                |
| iodico                | 11.    | . 65 | ossiodico                        | 11. 66                                |
| ipoacctoso            | VII.   | 357, |                                  | III. 215                              |
| ipoenile-fosforoso    | VII.   |      | paratartrico (racc-              |                                       |
| ipo fosforoso         | II.    | 51   | - mico)                          | VI. 74                                |
| ipopierotossico       | VII.   | 301  | particolare ottenu-              | 11. 66                                |
| iposolfoglutico o     |        |      | to dal sevo                      | VII. 351                              |
| solfoglutico          | VII.   |      | pettico                          | VI. 14 t                              |
| iposolfoindacotico    | VII.   | 69   | pirochinico                      | VI. 96                                |
| iposolto-naftalico    | VII.   |      | pirocitrico                      | II. 103                               |
|                       | · VII. | 760  | <ul> <li>pirocomenico</li> </ul> | VI. 105                               |
| iposolforico          | 11.    | 21   | pirogallico                      | VI. 160                               |
| iposolforoso          | 11.    | 25   | pirolegnose                      | VII. 683                              |
| ippurico              | VIII.  | 298  | piromeconico                     | VI. 102                               |
| isometionico          | VII.   | 698  | piromucico                       | VII. 549                              |
| laccico               | VI.    | 139  | piroracenico                     | VI. 27                                |
| lampico               | VII.   | 56o  | pirotartrico                     | 11. 98                                |
| lattico               | VI.    |      | pirozoico                        | VIII. 624                             |
| lattucico             | VI.    | 103  | , pulcanico                      | VII. 623                              |
| lichenico             | VI.    | 136  | ricinico                         | VI. 365                               |
| malico e suoi aci-    |        |      |                                  | • VI. 158                             |
| di empircuma-         |        |      | rodicico                         | VII. 848                              |
| tici                  | 11.    | 104  | rosolico e bruno-                |                                       |
| manganico             |        | 215  | lico                             | VII. 749                              |
| margarico             |        | 354  | saccarico                        | VII. 341                              |
|                       | ,,,,   | -24  |                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| 294                    | 1362    | HER G     | ENERALE.                |           |
|------------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|
|                        | Tomo    |           |                         | Tomo Pag. |
| Acido sebacico         | VII,    | 793       | Acquavite               | VII. 400  |
| selenico               |         | 278       | di grano                | VII. 400  |
| selenioso              |         | 275.      | di. patute              | VII. 401  |
| ailigico               | H,      | <b>86</b> | estratta da altre so-   |           |
| solfo-indacotico       | V11.    | 69        | stanze .                | VII. 4o5  |
| solforico              | и.      | 9         | Aesculus hippocasta-    |           |
| solforico e carne      | VIII.   |           | . num                   | VII. 266  |
| solforico e colla      | VIII.   |           | Affinamento dell' oro   | 111. 23   |
| solforico e luna       | VIII.   |           | Affinità                | I. i      |
| solforico e protei-    |         | ,         | Agarico bianco          | VII. 225  |
| na                     | VIII.   | 565       | Aglio                   | VII. 136  |
| solforoso              |         | 22        | Albite                  | IV. 101   |
| soverico               |         | 356       | Albumina                | VIII. 26  |
| stearico               |         | 348       | coagulata               | VIII. 28  |
| stearo-ricinico        |         | 364       | non coagulata           | VIII. 26  |
| succinico II. 111      |         | 396       | vegetale                | VI. 297   |
| tantalico              |         | 360       | vegetale estratta       | 11. 197   |
| tartrico               | ii.     | 96        | da'semi che for-        |           |
| tertrico e solforico   |         | 337       | mano emu'sioni          | VI. 307   |
| tellurico              |         | 296       | vegetale estratta       | 11. 307   |
| *tellurico             |         | 298       | da'fusti e dalle        |           |
| btellurico .           | 111     | 298       | foglie fresche          | VI. 308   |
| telluroso              | 11.     | 298       | vegetale tratta dal     |           |
| *telluroso             | 11.     | 293       | latte dell' albero      |           |
| Melluroso              | 11.     | 294       | della vacca             | VI. 307   |
| titanico               | 11.     | 295       | Alcali                  |           |
|                        |         | 375       |                         | II. 191   |
| tungstico              |         | 347       | vegetali                | VI. 176   |
| umico ed umina         |         | 603       | vegetali non cono-      |           |
|                        | VIII.   | 280       | sciuti ancor tan-       |           |
| urico ed acido ni      | * VIII. | 272       | to da potersi col-      |           |
| trico concentra        | ******  |           | locar con cer-          |           |
| to                     | VIII.   | 272       | tezza in questa         | 272 /     |
| urico ed acido ni      |         |           | classe di corpi         | V1. 240   |
| trico allungato        | VIII.   |           | Alcarsina               | VII. 828  |
| valerianico            |         | 104       | Alcoole                 | VII. 407  |
| vanadico               |         | 331       | anidro                  | VII. 410  |
| xantoproteica          | VIII.   |           | e sale di platino,      | VII. 578  |
| Aconitina              |         | 224       | sotto l'influenza       |           |
| Aconita .              |         | 243       | de corpi che fa-        |           |
| Acqua                  | 1.      |           | cilmente abban-         |           |
| Acqua di calce         |         | 246       | donano l'ossi-          |           |
| Acqua dell'amnios del- |         |           | geno                    | VII. 550  |
| la donna               | VIII.   | 446       | Alcool trattato con gli |           |
| Acqua dell'amnios del- |         |           | alcali e co'loro me-    |           |
| Ia vacca               | VIII.   | 448       | talli                   | VII. 586  |
| Acqua e ammoniaca      |         |           | Alcune idee generali su |           |
| contenute nel casto.   |         |           | l'analisi quantitativa  |           |
| reo                    | VIII.   |           | dell' orina             | VIII. 355 |
| Acqua-regia            | 11.     | 129       | Aldeide                 | VII. 55 t |

i Grijk

|                         |         |     | ENERALE.                | _     | 295   |
|-------------------------|---------|-----|-------------------------|-------|-------|
|                         | Tomo    |     |                         | Tomo  |       |
| lloro                   |         | 297 | Amaro di coloquintide   |       | 500   |
| llossana e basi salifi  |         |     | Amaro di rabarbaro      |       | 502   |
| cabili                  | VIII.   |     | Ambra                   | VIII. |       |
| ed acido nitrico        | VIII.   |     | Ambreina                | VIII. |       |
| ed scido solforoso      | VIII.   | 588 | Amfigeno o Leucite      |       | 100   |
| ed acidi solforico      |         | _   | Amido                   | VI.   | 250   |
|                         | , viii. | 587 | Amido ordinario, Fe-    |       |       |
| ed acido solferoso      |         | _   | cola                    |       | 250   |
| ed ammoniaca            | vIII.   | 591 | Amido di lichene        |       | 26 ı  |
| ed acetato piom-        |         | -   | Amigdalina              |       | 268   |
| bico                    | VIII.   | 597 | Ammelido                | v.    |       |
| ed ammoniaca            | VIII.   |     | Ammelina                | · v.  | _94   |
| llossantina             | VIII.   |     | Ammelina                | VIII. |       |
| 'e basi salificabili    | VIII.   |     | Ammoniaca               |       | 222   |
| e idrato baritico       | VIII.   | 582 | caustica liquida        | п.    | 224   |
| e idrogeno solfo-       |         | _   | a contatto dell'a-      |       |       |
| rato                    | VIII.   |     | ria                     | ₩III. | 582   |
| e ossidi metallici      | VIII.   |     | fuori il contatto       |       |       |
| e sali                  | VIII.   |     | dell' aria              | VIII. |       |
| llumina                 |         | 252 | Ammonio                 |       | 220   |
| lluminato ferroso       |         | 165 | Amomum curcuma          |       | 143   |
| lluminato glucico       |         | 108 | Amomum zedoaria         |       | 143   |
| lluminato magnesico     | IV.     |     | Amomum zengiber         |       | 143   |
| lluminato zinchico      |         | 200 | Anacio                  |       | 295   |
| lluminio                |         | 252 | Analcimo                | ıv.   | 101   |
| loè                     |         | 499 | Analisi della bile con  |       |       |
| losali di ammoniaca     | IV.     |     | l'acido solforico       | VIII. | 175   |
| vanadici                |         | 362 | fatta                   |       | , "   |
| ltea                    | VII.    | 136 | Frommherz e Gugert      |       | 206   |
| Iterazione dell' alcar- |         |     | fatta co                |       |       |
| sina con l'aria. Al-    |         |     | l'acetato piombico      | VIII. | 210   |
| cargene                 | VII.    | 83o | Analisi della materia   |       |       |
| lterazione dell' alcar- |         |     | cerebrale               | VIII. | 172   |
| sina con gl'idracidi    | VII.    | 533 | Analisi dell'orina sia  |       |       |
| lterazione della bile   |         |     | co' reagenti, sia con   |       |       |
| per la ebollizione      |         |     | la evaporazione         | VIII. | 553   |
| con gli alcali          | VIII.   | 188 | Analisi delle concre-   |       |       |
| lterazione della bile   |         |     | zioni orinarie          |       | 359   |
| per una lunga con-      |         |     | Analisi del. sangue     | VIII. | 67    |
| servazione              | VIII.   | 189 | Analisi del siero-      | VIII. | 70    |
| lterazione morbosa      |         |     | Analisi clementare del- |       |       |
| della bile              | VIII.   | 216 | le combinazioni or-     |       |       |
| lterazione della colla  |         |     | ganiche                 | VI.   | 24    |
| con una ebollizione     |         |     | Anciardio (noce di a-   |       |       |
| prolungata              | VIII.   | 550 | cagiù )                 | VII   | 274   |
| malgame                 | 111.    | 86  | Anchusa                 | VII   | . 18  |
| malgama di ammonio      | - 11,   |     | Anchusa tinctoria       |       | 167   |
| malgama di sodio        |         | 218 | Anemonina               |       | 432   |
| maro di china nuova     | -VII.   |     | Angelica Archangelica   |       | . 143 |

| 296                    | INDICE G            | FRERALE.               |           |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| - ter                  | Tomo Pug.           |                        | Tomo Pag. |
| Angostura falsa        | VII. 190            | Arseniato ammonico-sod | icolV. 26 |
| Angostura vera         | VII. 190            | antimonico             | IV. 352   |
| Anice                  | VII. 274            | argentico              | IV. 309   |
| Animina                | VIII. 620           | baritico               | IV. 45    |
| Anthemis pyrethrum     | VII. 155            | bismutico              | IV. 239   |
| Antimoniati            | 111. <u>256</u>     | calcico                | IV. 71    |
| Antimoniato allumi-    |                     | cálcico-magnesico      | IV. 89    |
| nico                   | IV. 104             | cerioso                | IV. 125   |
| _ ammonico             | IV. 28              | chinico                | VI. 209   |
| argentico              | IV. 510             | cinconico              | VI. 213   |
| baritico               | - 1V. 45            | cobaltico              | IV. 184   |
| calcico                | IV. 72              | cromico                | IV. 377   |
| cobaltico              | IV. 185             | ferrico                | IV. 175   |
| ferrico                | IV. 177             | ferroso                | IV. 167   |
| ferroso .              | · IV. 168           | ferroso-ferrico        | IV. 176   |
| manganoso              | IV. 1 <u>35</u>     | glucico                | IV. 108   |
| mercurico              | IV. 290             | ipermolibilico         | IV. 361   |
| nichelico              | IV. 192             | ipervanadico           | IV. 37t   |
| potassico              | HI. 308             | ittrico                | IV. LL    |
| rameico                | IV. 264             | magnesico              | IV. 80    |
| so dico                | 111. 348            | manganoso              | IV. 154   |
| zin chico              | IV. 202             | manganoso-ammo-        |           |
| Antimonio              | II. 35 <sub>1</sub> | nico                   | JV. 134   |
| Antimoniti -           | III. <u>256</u>     | mercurico              | IV. 280   |
| Antimonito ammonico    |                     | mcrcuroso              | IV. 284   |
| baritico               | IV. 45              | · molibdico            | IV. 350   |
| calcico                | IV. 72              | molibdoso              | IV. 358   |
| cobaltico              | IV. 186             | piombico               | IV. 224   |
| ferroso                | IV. 168             | potassico              | 111. 306  |
| potassico              | III. 30g            | potassico sodico       | III. 348  |
| rameico                | IV. 264             | rameico                | IV. 262   |
| Antracite              | VII. 650            | sesquicalcico -        | IV. 7 t   |
| Apirina .              | VI. 247             | sesquicobaltico        | IV. 184   |
| Apocrenati .           | VII. 617            | sesquiferrico          | IV. 176   |
| Appendice agli olii vo |                     | sodico                 | 111. 348  |
| latili                 | VI. 430             | strontico              | 1V. 52    |
| Arance                 | VII. 279            | torico                 | IV. 121   |
| Arancio di Robbia      | VII. 14             | uranico                | IV. 243   |
| Arcca                  | VII. 275            | vanadico               | IV. 564   |
| Argento.               | 111. 63             | zinchico               | IV. 201   |
| Argento fulminante     | 111. 68             | zirconico              | IV. 116   |
| Aricina                | VI. 214             | Arsenico               | II. 30r   |
| Aristolochia scrpenta- |                     | Arseniti               | III. 251  |
| ria                    | VII. 146            | Arsenito ammonico      | IV. 26    |
| Arnica montana         | VII. 146            | antimonico             | IV. 352   |
| Arrostimento           | V11. 644            | argentico              | IV. 310   |
| Arseniati              | III. 253            | baritico               | IV. 45-   |
| Arseniato alluminico   | IV. 104             | calcico                | IV. 71    |
| ammonico               | IV. 25              | cobaltico              | IV. 185   |
|                        |                     |                        |           |

|                           |           | ENERALE.                 | 297        |
|---------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Arsenito di ioduro po-    | Tomo Pag. | Azione de' corpi aloge-  | Tomo Pag.  |
| lassico                   | III. 268  | ni su le materie or-     |            |
| ferroso                   | IV. 167   | ganiche .                | VII. 332   |
| mercurico                 | IV. 289   | Azione de'sali su le so- | 711. JJ2   |
| mercuros o                | IV. 284   | stanze vegetali          | VU. 376    |
| potassico                 | 111. 306  | Azione del cloro su lo   |            |
| rameico                   | IV. 263   | spirito legnoso e su     |            |
| sodico                    | 111. 348  | le combinazioni me-      |            |
| stagnico                  | IV. 235   | tiliche                  | · VII. 713 |
| strontico                 | IV. 52    | Azione del cloro e del   | 7.0        |
| Arseniuro di alluminio    | II. 315   | bromo su la naftali-     |            |
| d' idrogeno               | II. 3o5   | na e combinazioni        |            |
| d'idrogeno solido         | II. 3o6   | che ne risultano         | VII. 767   |
| di glucio                 | 11, 314   | Azione del cloro su lo   | ,0,        |
| Arseniuro triidrico       | II. 3o6   | materie animali          | VIII. 56 t |
| Arseniuri di potassio e   | 500       | Azione di una tempera-   | 11111 001  |
| di sodio                  | 11. 312   | tura limitata fra i      |            |
| Arseniuri metallici       | II. 312   | 175 e i 200 su i sa-     |            |
| Artemisia                 | VII. 220  | li ad acidi orga-        | VII. 839   |
| Articolazioni .           | VIII. 393 | nici.                    | 009        |
| Arum maculatum            | VII. 146  | Azione delle basi sali-  |            |
| Asarina                   | VI. 430   | ficabili su le sostan-   |            |
| Asarum europaeum          | VII. 144  | ze vegetali              | VII. 356   |
| Asclepias vincetoxicum    | VII. 147  | Azione del potassio e    |            |
| Asfulto                   | VII. 651  | del sodio sul gas am-    |            |
| Asparagi                  | VII. 223  | moniaco .                | II. 229    |
| Asparagina                | VII. 130  | Azione del iodo su le    | ,          |
| Aspidium filis mas        | VII. 148  | materie organiche        | 1. 180     |
| Assa fetida               | VII. 108  | Azzurro d' indaco        | VII58      |
| Atmosfera ·               | 1. 229    | Azzurro d'indaco so-     |            |
| Atropina                  | VI. 231   | lubile                   | VII. 6:    |
| Aurato ammonico           | IV. 28    | Balena                   | VIII. 518  |
| Avena                     | VII. 276  | Balsamo della Mecca      | VI. 443    |
| Avvelenamento con l'ar-   | 111. 270  | Balsamo del Perù         | VI. 445    |
| senico                    | II. 319   |                          | VI. 458    |
| Avviso relative alle for- | 519       | Balsamo, di Tolù         | VI. 44     |
| mole                      | V. 99     | Bario .                  | II. 23     |
| Azione catalitica con af- | 99        | Barite                   | 11. 23     |
| finità dell'acido pel     |           | Barite e lana peli seta  |            |
| corpo prodotto            | VII. 536  | Bdellio                  | VII. 109   |
| Azione degli acidi su     |           | Belladonna               | VII. 243   |
| la bile                   | VIII. 185 | Benzamida                | VI. 128    |
| Azione degli acidi su     | 11        | Benzimida                | VI. 424    |
| le materie organiche      |           | Benzina                  | VI. 112    |
| per reciproca scom-       |           | Benzina e acido          |            |
| posizione ·               | VII. 339  | troso.                   | VI. 120    |
| Azione degli alcali e     | 559       | Benzina e acido solfo-   | 120        |
| de' loro metalli su       |           | rico                     | VI. 118    |
| l'alcoole                 | VII. 586  | Benzina e corpi alogeni  | VI. 122    |
|                           |           |                          |            |

| 298                     | IMMER ST   |                        |            |
|-------------------------|------------|------------------------|------------|
|                         | Tomo Pag.  |                        | Tomo Pag.  |
| Benzoati cereoso, fer-  | - 1        | Bicitrato sodico       | 111. 344   |
| rico , ferroso, man-    |            | Bicromato potassico    | 111. 307   |
| ganoso , nichelico      |            | Bieneptato di potassa  | VII. 396   |
| piombico                | VI. 113    | Bifosfato baritico     | IV. 39     |
| Benzoati alluminico     |            | calcico                | IV. 61     |
| ammonico, baritico,     |            | etilico                | VII. 480   |
| calcico, glucico li-    |            | potassico              | III. 284   |
| tico , ittrica , ma-    |            | sodico                 | III. 328   |
| gnesico, sodico,        |            | Bi-blosfato sodico     | III. 329   |
| strontico , sirconi-    |            | Bifosfito baritico     | IV. 40     |
| co                      | VI. 112    | Bilodato potassice     | III. 307   |
| Benzoati argentico, au- |            | Bile .                 | VIII. 165  |
| rico, bismutico,        |            | Bilina .               | VIII, 193  |
| mercuroso, palla-       |            | Bilifulvina            | VII. 200   |
| doso platinico, ra-     |            | Bili verdina           | VII. 197   |
| meico, stagnico, sta-   |            | Bimalato zinchico      | IV. 200    |
| gnoso , uranico         | VI. 114    | Bimolibdato ammonico   | IV. 28     |
| Benzouto d' idruro di   |            | Binitrato stricnico    | VI. 200    |
| benzoino                | VI. 424    |                        | IV. 21     |
| Benzoato etilico        | VII. 510   | Biossalato etilico     | VII. 493   |
| Benzoato metilico       | VII. 707   | Biossulato potassico   | 111. 295   |
| Benzoato metilico       | VII. 707   | Bipirocitrato piombico | IV. 222    |
| Benzonto potassico      | VI.        |                        | IV. 42     |
| Benzoina                | VI. 130    |                        | VII. 702   |
| Benzoino                | VI. 425    | Birra                  | VII. 397   |
| Benzona (ossido di car- |            | Biselenito ammonico    | IV. 24     |
| bonio e benzido)        | VI. 125    | baritico               | IV. 44     |
| Berberina               | VII. 35    | calcico                | IV. 71     |
| Berberis vulgaris       | VII. 149   | cobaltico              | IV. 184    |
| Beta altissima          | VII. 150   | ferrico                | IV. 175    |
| Beta vulgaris           | VII. 151   | glucico                | IV. 108    |
| Betula                  | VII. 244   | magnesico              | IV. 89     |
| Betulina                | VI. 452    | manganoso              | IV. 134    |
| Bianco di balena        | VIII. 426  | mercurico              | IV. 289    |
| Biarseniato baritico    | IV. 45     | potassico              | III. 302   |
| calcico                 | IV. 71     | sodico                 | III. 345   |
| ctilico                 | VII. 486   | strontico              | IV. 52     |
| magnesico               | IV. 89     | Bisolfarscniato ammo-  |            |
| potassico               | III. 3o6   | nico                   | IV. 31     |
| sodico                  | III. 347   | baritico               | IV. 47     |
| Biborato ammonico       | IV., 21    | Bisolfarseniato e sur- |            |
| Biborato sodico         | III. 336   | solfarseniato litico   | 111. 356   |
| Bibromuro potassico     | · III. 266 | Bisolfarseniato potas- |            |
| Bicanforato di ossido   |            | sico                   | III. 314   |
| di ctile                | VII. 520   | sodico                 | III. 35o   |
| Bicarbonato baritico    | IV. 41     | Bisolfato ammonico     | IV. 15     |
| potassico               | . III. 290 | etilico                | VII. 47 s  |
| sodico                  | III. 353   | morfico                | VI. 188    |
| Bicianuro metilico      | VII. 709   | potassico              | . 111. 275 |

| -                       |          | GRNERALE.           | 299       |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Bicianuro sodico        | Tomo Pag |                     | Tomo Pag. |
| Bisolfocarbonato di os- | 141. 320 |                     |           |
| sido di ctile           | ****     | gnesico             | IV. 87    |
|                         | VII. 52  |                     | IV. 184   |
| Bisolfolungstato potas- |          | cromico             | IV. 576   |
| sico                    | 111. 31  |                     | IV. 173   |
| Bisolfuro di cobalto    | III. 16  | 7 fetroso           | IV165     |
| di potassio             | 11. 20   |                     | IV. 36:   |
| Bistearato potassico -  | VI. 35   |                     | iv. 111   |
| Bitartrato ammonico     | IV. 2    |                     | III. 354  |
| calcico                 | IV. 6    | 9 magnesico         | IV. 85    |
| etilico (acido etc-     |          | thaugunoso          | IV 133    |
| · ro-tartrico )         | VII. 50  |                     | IV. 287   |
| Bitartrato magnesico    | IV. 8    |                     | IV. 283   |
| potassico s             | 111. 29  | 8 molibdico         | IV. 35g   |
| potassico e bora-       |          | molibdoso           | IV. 358   |
| to ammonico             | IV. 2    |                     | IV. 191   |
| sodico                  | III. 34: | piombico            | IV. 217   |
| sodico e acido bo-      |          | potassico           | III. 296  |
| rico                    | IH. 34   | 5 rameico           | IV. 257   |
| Bitellurato ammonico    | IV. 2    | sesquiammonico      | IV. 22    |
| baritico                | IV. 4    | socico neutro       | 111. 337  |
| potassico               | III. 3o  |                     |           |
| sedico                  | HI, 34   | 5 sico              | 1V. 86    |
| Bitellurito litico      | 111. 35  |                     | IV. 234   |
| sodico                  | 111. 340 | strontico           | IV. 5     |
| Bitume di Marindò       | VII. 65: | a pranico           | IV. 241   |
| Bivanadato ammonico     | IV. 2    | vanadito            | IV. 366   |
| baritico                | IV. 4    | zinchice            | 'IV. 199  |
| cobaltico               | IV. 18   |                     | IV. 115   |
| ferrico -               | IV. 17   |                     | 1, 219    |
| fetroso                 | IV. 16   |                     | HI. 241   |
| litico                  | H1. 35   |                     | III. 200  |
| magnesico               | IV. 8    |                     | 111, 51   |
| manganoso               | IV. 13   | di potassio .       | 11, 2,3   |
| potassico               | III. 3o  |                     | VI. 248   |
| sodico                  | H1. 34   | Brussien rapa       | VII. 151  |
| atrontico               | IV. 5    |                     | VII. 571  |
| vanadico                | 11. 33   |                     | 111. 247  |
| zinchico                | IV. 20   | Bromato argentico   | IV. 304   |
| Rolctati                | VI. 13   | 5 baritico          | IV. 41    |
| Boracite                | IV. 8    |                     | IV. 65    |
| Borati                  | 111. 24  |                     |           |
| Borato alluminico       | IV. 10   |                     |           |
| ammonico neutro         | IV. 2    |                     | IV. 282   |
| argentico               | IV. 30   |                     | IV. 216   |
| baritico                | IV. 4    |                     | III. 28g  |
| hismutica               | IV. 23   |                     | 111. 333  |
| cadmico                 | IV. 20   |                     | IV. 50    |
| calcico                 |          |                     | VII. 276  |
| CHILLO                  | IV. 6    | 8 Bromido arsenioso | 11. 3.    |

| 300                 |           | ENERALE.               | -           |
|---------------------|-----------|------------------------|-------------|
|                     | Tomo Pag. |                        | Tomo Pag.   |
| Bromido fosforice   | I. 173    | Bromuro sodico         | III. 322    |
| fosforoso           | 1. 174    | stagnico               | IV. 232     |
| silicico            | I. 228    | stagnoso               | IV. 232     |
| Bromo               | 1. 171    | strontico              | 1V. 49      |
| Bromuri             | III. 239  | tellurico              | IV. 382     |
| Bromuri ammonici    | IV. 9     | felluroso              | 1V. 383     |
| di acetile          | VII. 556  | uranico                | IV. 241     |
| di solfo            | I. 173    | vanadico               | IV. 363     |
| Bromuro alluminico  | IV. 93    | zinchico               | IV. 194     |
| antimonico          | IV. 348   | zirconico              | IV. 113     |
| argentico           | IV. 295   | Brucina                | VI, 201     |
| aurico              | IV. 341   | Bruno d' indaco        | VII. 53     |
| baritico            | IV. 35    | Burro                  | VIII. 46-r  |
| bismutico           | IV. 297   | Butirrati              | VIII. 464   |
| cadmico             | IV. 203   | Cacao                  | VII. 320    |
| calcico             | IV. 54    | Cadmio                 | III, 138    |
| calcico basico      | IV. 54    | Caesalpinia erista     | VII. 217    |
| cerico              | IV. 123   | Caffè                  | VII. 281    |
| cobaltico           | IV. 180   | Caffeina               | VII. 282    |
| cromico             | IV. 373   | Calamo aromatico       | VII. 135    |
| di benzoile         | VI. 128   |                        | VIII. 525   |
| di carbonio         | 1. 217    | Calce                  | II. 244     |
| di cianogeno        | I. 208    | Calcio                 | 11. 244     |
| di naftalina        | vii. 771  |                        | VIII. 218   |
| di selenio          | II. 283   | Calcoli e sostanze ch  |             |
| di elaile           | VII. 548  | in essi incontransi    | VIII. 338   |
| Bromuro e Carbonato | VII. 548  | Calendula              | VII. 258    |
| piombici            | IV. 217   | Calore animale         | VIII. 103   |
| Bromuro ferrico     | 1V. 141   | Cambiam enti delle ma  |             |
| ferroso             | iv. 141   | terie animali prodot   |             |
| glucico             | IV. 141   | ti dagli acidi         | VIII. 565   |
| iodico              |           | Cambiamenti delle ma   |             |
|                     | 1. 180    |                        |             |
| iodoso              | 1. 180    | terieanimali prodot    |             |
| magnesico           | -1V. 76   | ti dagli alcali cau-   |             |
| manganoso           | IV. 129   | stici                  | · VIII. 600 |
| mercurico           | IV. 272   | Cambiamenti delle ma   |             |
| mercuroso-ammo-     |           | terie animali pro      |             |
| nico                | IV. 273   |                        | VIII. 615   |
| mercuroso ammo-     |           | Camomilla              | VII. 255    |
| nincale             | IV. 2     | Campeggio              | VII. 217    |
| mercuroso stron-    |           | Canape                 | VII. 276    |
| tico                | IV. 272   | Cancro                 | VIII. 499   |
| metilico            | VII. 711  | Canfora                | VI. 427     |
| nichelico           | IV. 187   | Canforati              | VII. (354   |
| piombico            | IV. 208   |                        | (837        |
| platinico           | IV. 323   | · Canforato di ossido  | , ,         |
| potassico           | III. 266  | di etile               | VII. 520    |
| ramei co            | IV. 246   | Canforato neutro di or | -           |
| Fameoso             | IV. 246   | sido di etile          | VII. 521    |

|                                           |       |      | ENERALE.                         | 301                |
|-------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|
|                                           | Tomo  | Pag. | C. A. marker and A. Birra        | Tomo Pag.          |
| Cangiamenti dell'aria                     | VIII. | 0.0  | Carbonato nichelico-<br>ammonico | 10 1               |
| nella respirazione<br>Cangiamenti morbosi | viii. | 86   | piombico                         | IV. 191<br>IV. 216 |
| nella scialiva                            | VIII. |      | platinico                        | IV. 327            |
| Cannam ele                                | VII.  |      |                                  | 14. 327            |
| Cannelia                                  | VII.  |      | potassico-magne-<br>sico         | IV. 84             |
| Cannella bianca                           | VII.  |      | potassico neutro                 | 111. 291           |
| Cantaridina                               | VIII. |      | rameico neutro                   | IV. 255            |
| Caoutelima                                | VIII. |      | rameico - potassi-               | 14. 255            |
| Capnomoro                                 |       |      | co potassi-                      | IV. 256            |
| Caprati                                   | VII.  | 720  | sodico-magnesi-                  | 11. 250            |
| Caprosti                                  | VIII  |      | co magnesi-                      | IV. 84             |
| Carbolati                                 | VIII. | 748  | sodico neutro                    | 111. 334           |
| Carbonati                                 |       |      | stagnoso                         | IV. 233            |
| Carbonato alluminico                      | IV.   | 248  | strienico                        | VI, 201            |
| ammoniacale                               | IV.   | 99   | torico                           | IV. 120            |
| ammonico                                  | IV.   | 20   | uranico                          | IV. 243            |
|                                           | 14.   | 20   | uranico-ammonia                  |                    |
| ammonico-magne-                           | IV.   | 84   | cale                             | IV. 243            |
| argentico                                 |       | 305  | uranico-potassico                | IV. 243            |
| baritico                                  | iv.   | 41   | vanadico                         | IV. 366            |
| bismutico                                 |       | 230  | zinchico                         | IV. 199            |
| cadmico                                   |       | 205  | zinchico-sodico                  | IV. 199            |
| calcico                                   | iv.   | 65   | zirconico                        | IV. 115            |
| calcico-baritico                          | IV.   | 67   | Carbone 1, 186 e                 |                    |
| calcico-sodico                            | iv.   | 67   | Carbon fossile                   | VII. 646           |
| cerioso                                   |       | 124  | Carbonio                         | 1. 185             |
| cinconico                                 |       | 213  | Carbonizzazione di le-           |                    |
| cobaltico                                 |       | 183  | gna nei fornelli                 | VII. 740           |
| cobaltico-ammoni-                         |       | 103  | Carbonizzazione di le-           | VII. 740           |
| contro-ammon                              |       | 183  | gna col processo or-             |                    |
| cromico                                   |       | 376  | dinario                          | VII. 740           |
| di ossido etilico e                       | 17.   | 370  | Carburo diidrico                 | 1. 199             |
| · di cloruro di                           |       |      | di ferro                         | III. 192           |
| ossido di car-                            |       |      | d' iridio                        | 111. 41            |
| bonio                                     | VII   | 497  | di manganese                     | III. 218           |
| etilico                                   | VII   | 495  | di palladio                      | - III. 58          |
| etilo-potassico                           | VH    | 496  | di piombo                        | 111. 134           |
| ferrico                                   |       | 173  | di potassio                      | 111. 213           |
| ferroso                                   | iv.   | 164  | di rame                          | 11. 98             |
| glucico                                   | iv.   |      | di silicio                       | 1. 270             |
| ittrico                                   |       | 111  | di zirconio                      | IL 266             |
| ittrico-ammonico                          |       | 111  | tetraidrico                      | , 1. 197           |
| litico .                                  | 101   | 353  | Cardamomo maggiore               | VII. 266           |
| magnesico                                 | iv.   | 82   | Cardo santo                      | VII. 245           |
| manganoso '                               | iv.   |      | Cariofillata                     | VII. 160           |
| mercurico                                 |       | 287  | Carminia                         | VIII. 526          |
| mercuroso                                 |       | 282  | Carota                           | VII. 158           |
| nichelico                                 |       | 190  | Carotina da.                     | VII, 158           |
| anche il Co                               | **,   | .30  | Carrottera                       | 130                |

| 302                      |                                         |      | NEBALE.                 |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|
|                          | Tomo                                    | Pag. |                         | Tomo Pag.         |
| Cartamo                  | VII.                                    | 16   | Cianati                 | III. 25e          |
| Cartilagini              | VIII.                                   | 303  | Clanató ammonico        | IV. 23            |
| Carum carvi              |                                         | 277  | argentico               | IV. 3o6           |
| Caryophilus aromaticus   | VII.                                    | 262  | potassico               | 111. 301          |
| Cascarilla               |                                         | 198  | Cianido molibdico e     |                   |
| Cascina o materia ca-    |                                         | .90  | Cianuro ferroso         | IV. 357           |
| acosa                    | VIII.                                   | 469  | Cianogeno               | 1, 202            |
| Cassia                   | VII                                     | 277  | Cianogeno idrosolforato |                   |
| Castagno d' India        | VII                                     | 180  | Cianole                 | VII. 743          |
| Castorina                | VIII.                                   |      | Cianurati               | 111. 251          |
| Catalisi e forza catali- | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 312  | Cianurato di ossido di  | · III. 251        |
| tica                     | V1.                                     | 18   | etile                   | VII. 522          |
| Catrame ed olio del      | V 1.                                    | 10   |                         | III. 301          |
| carbon fossile           | 2/11                                    | -1-  | Cianurato potassico     | 111. 261          |
|                          | V11.                                    | 742  | Cianuri                 |                   |
| Cotrame e pece           | V 11.                                   | 738  | Cianuri d'irido         | IV. 333           |
| Catrame minerale         | V11,                                    | 653  | Cianuri di stagno       | IV. 232           |
| Caoutchouc               | V 1.                                    | 489  | Cianuri doppi di fer-   |                   |
| Cavolo                   | VII.                                    | 224  | ro e di altri me-       |                   |
| Cavolofiore              | VII.                                    | 224  | talli                   | IV. 142           |
| Cedrirete                | VII.                                    | 231  |                         |                   |
| Cefalote                 | VIII.                                   |      | e de radicali delle     |                   |
| Ceneri                   |                                         | 86o  | terre '                 | IV. 148           |
| Cera della mesrica       | VI.                                     | 34 1 | Cianuro alkiminico      | IV. 95            |
| Cera di palma            | V1.                                     | 34 ı | ammoniacale             | IV. 15            |
| Gera estratta dal latte  |                                         |      | ammonico                | IV11              |
| dell'albero della vac-   |                                         |      | antimonico              | IV. 348           |
| ca ·                     |                                         | 342  | argentico               | IV. 296           |
| Cera ordinaria           |                                         | 338  | aurico                  | IV. 342           |
| Cerambix muschatus       | VIII.                                   | 525  | aurico-potassico        | IV. 342           |
| Cerebrole                | VIII.                                   | 126  | baritico                | IV. 36            |
| Cerebrote                | VIII.                                   | 124  | bismutico               | IV. 237           |
| Cerio                    | 101.                                    | 219  | calcico                 | IV. 57<br>IV. 123 |
| Cetrarina                | VII.                                    | 226  | cerico                  | IV. 123           |
| Chilo                    | VIII.                                   | 351  | cobaltico               | IV. 181           |
| Chimica                  | 1.                                      |      | cromico                 | IV. 374           |
| Chimica Animale          | VIII.                                   | 7    | di etile ( ctere i-     | , ,               |
| Chimica Inorganica       | 1.                                      | 113  | drocianico )            | VII. 532          |
| Chimica Vegetale         | VI.                                     |      | Seppio sottoco-         |                   |
| China bianca , China     |                                         |      | baltico e potas-        |                   |
| di Cartagena, Chi-       |                                         |      | sico                    | IV. 181           |
| na nova                  | VI                                      | 243  | ferrico                 | IV. 157           |
| Chinachina               | VII.                                    | 190  | ferrico acido           | IV. 150           |
| Chinati                  | VI.                                     |      | ferrico-piombico        | IV. 200           |
| Chinato chinico          |                                         | 210  | ferrico-potassico       | IV. 157           |
| cinconico                |                                         | 214  | ferrico-vanadico        | IV. 364           |
| etilico                  |                                         | 513  | ferroso .               | IV. 142           |
| Chinina e Cinconina      |                                         | 204  | ferroso acido           | IV. 150           |
| Chino, Gommachino        |                                         | 174  | ferroso aumonico        |                   |
| Chitina                  |                                         | 523  |                         | IV. 146           |
| Chichia                  | 41114                                   | J23  | ferroso-baritico        | 11. 140           |

| т.                      | INDICE GI |                            | 5o3<br>omo P.g. |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
|                         | IV. 147   |                            |                 |
| Cianuro ferroso-calcico |           | Cianuro piombico           | IV. 209         |
| ferroso-chinico         | VI. 208   | platinoso-potassico        | IV. 525         |
| ferroso-ferrico         | IV. 151   | potassico                  | 111. 273        |
| ferroso-ipervana-       | *** **    | - rameico                  | IV. 249         |
| dico                    | IV. 369   | rameoso                    | IV. 248         |
| ferroso magnesico       | IV. 148   | rameoso-potassico          | IV. 248         |
| ferroso-molibdico       | IV. 357   | sodico                     | III. 224        |
| ferroso-molibdoso       | IV. 356   | strontico                  | IV. 42          |
| ferroso-piombico        | IV, 209   | uranico                    | IV. 241         |
| ferroso-potassico       | IV. 144   | vanadico                   | IV. 364         |
| ferroso-rameico         | IV. 249   | zinchico                   | IV. 195         |
| ferroso-sodico          | IV. 145   | zinchico-ammonico          | IV. 195         |
| ferroso-titanico        | IV. 345   | zirconico                  | IV. 113         |
| ferroso vanadico        | IV. 36    | Cicorium intybus           | VII. 153        |
| ferroso-zinchico        | IV. 195   | Cicuta                     | VII. 230        |
| glucico                 | IV. 106   | Cinapina                   | V1. 248         |
| iridioso-potassico      | IV. 333   | Cinconina                  | VI. 210         |
| ittrico                 | IV. 110   | Cipolla                    | VII. £36        |
| magnesico               | 1V. 76    | Citisus labarnum           | VII. 283        |
| manganoso               | IV. 130   | Citrato alluminico         | IV. 104         |
| manganoso-potas-        |           | ammonico                   | 1V. 23          |
| sico                    | IV. 130   | argentico                  | IV. 3o5         |
| mercurico               | IV. 276   | baritico                   | 1V. 42          |
| mercurico-ammo-         | _         | calcico                    | IV. 62          |
| piacale                 | IV. 278   | cerico                     | IV. 125         |
| mercurico e bro-        |           | etilico ·                  | VII. 507        |
| muri                    | IV. 278   | ferrico                    | IV. 174         |
| mercurico e clo-        | -         | ferroso                    | IV. 166         |
| ruro-potassico          | IV. 278   | glucico                    | IV. toS         |
| mercurico e cro-        |           | ittrico                    | IV. 111         |
| mato potassico          | IV. 279   | litico                     | III. 354        |
| mercurico e for-        | 14        | magnesico .                | IV. 88          |
| miato potassico         | IV. 279   | mercurico                  | IV. 288         |
| mercurico e iodu-       | -73       | mercuroso                  | IV. 283         |
| ro potassico            | IV. 279   | nichelico                  | IV. 191         |
| mercurico-potas-        | -13       | piombićo .                 | IV. 221         |
| sico                    | IV. 278   | piombico-ammo-             |                 |
| metilico                | VII. 712  | nico                       | IV. 221         |
| nichelico               | IV. 188   | potassico                  | III. 300        |
| nichelico-ammo-         |           | rameico                    | IV. 261         |
| nico                    | IV. 188   | sodico                     | 111. 343        |
| nichelico-baritico      | IV. 188   | strontico                  | 1V. 51          |
| nichelico-calcico       | IV. 188   | tellurico                  | V. 388          |
| nichelico-piombi-       |           | torico                     | IV, 121         |
| tucaenco biompi.        | IV. 209   | uranico                    | IV. 243         |
| nichelico-potassico     | IV. 185   | vanadico                   | IV. 367         |
| nichelico-sodico        | IV. 188   | zinchico                   | IV. 198         |
| palladico               | IV. 318   | zincnico .                 | iv. 📆           |
|                         | IV. 318   | Classificazione de'metalli |                 |
| palladioso-polassico    | 11. 310   | Classinonzione de metali   | 170             |

| 304                  |       |      | INEBALE.                              |       | _     |  |  |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|
|                      | Tomo  |      |                                       | omo   | Pag.  |  |  |
| Clorale              | VII.  |      | Cloroboruro ammonia-                  | IV.   |       |  |  |
| Clorati              | и.    |      | cale                                  | ıv.   | 13    |  |  |
| Clorato alluminico   | IV.   | 99   | Clorocianáto di ossido                |       |       |  |  |
| ammonico             | IV.   | - 19 | di ctile                              | VII.  |       |  |  |
| argentico            |       | 304  | Clorocianuro di ferro                 |       | 160   |  |  |
| baritico .           | IV.   | 40   | Clorofilla                            |       | 342   |  |  |
| calcico              | IV.   | 62   | Clorofluoruro piombico                | · IV. | 208   |  |  |
| ferrico              |       | 173  | Clorofosfuro ammonia-                 |       |       |  |  |
| magnesico            | łV.   | 82   | cale                                  | IV.   | 12    |  |  |
| mercurico            |       | 287  | Cloro-ossicarburo am-                 |       | _     |  |  |
| mercuroso            |       | 282  | moniscale                             | ív.   | 13    |  |  |
| morfico              | IV.   | 189  | Cloro-ossisolfuro am-                 |       |       |  |  |
| piombico             | IV.   | 215  | moniacale                             | IV    | 13    |  |  |
| potassico            |       | 285  | Cloroplatinito di elaile              | VII.  | 580   |  |  |
| raineico             | IV.   | 255  | Cloroplatinito di alaile              |       |       |  |  |
| sodico               | 111.  | 33 ı | e cloruro potassico                   | VII.  | 582   |  |  |
| strontico            | IV.   | 50   | Cloro platinito diammo-               |       |       |  |  |
| zinchico             | IV.   | 108  | niaca e di elaile                     | VII.  | 583   |  |  |
| Clorido antimonico   | IV.   | 347  | Clorosiliciuro ammo-                  |       |       |  |  |
| antimonico-amino-    |       | , "  | niacale                               | IV.   | 14    |  |  |
| niacale              | IV.   | 348  | Clorosolfuro ammonia-                 |       | •     |  |  |
| antimonioso          |       | 347  | cule                                  | IV.   | 12    |  |  |
| arsenioso            | · II. | 311  | Clorostagnato di solfu-               |       |       |  |  |
| borico               |       | 222  | ro di stagno                          | IV.   | 231   |  |  |
| carbonico            |       | 216  | Cloruri                               |       | 239   |  |  |
| carbonoso            |       | 214  | Cloruri                               |       | 9     |  |  |
| cianico              |       | 207  | Cloruri di arsenico                   | 11.   | 311   |  |  |
| cianoso              |       | 205  | di carbonio                           |       | 214   |  |  |
| Clorido e acido Cro  |       | 103  | di fosforo                            | i.    |       |  |  |
| mico                 |       | 372  | di osmio                              |       | 335   |  |  |
| fosforico            |       | 165  | di selenio                            |       | 283   |  |  |
| fosforoso            |       | 166  | di solfo                              | 1.    |       |  |  |
| manganico            |       | 129  | di tellario                           |       | 379   |  |  |
| molibdico            |       | 355  | di tungsteno                          |       | 350   |  |  |
| nitroso              |       | 161  |                                       |       | 330   |  |  |
| silicico             |       | 227  | doppi argentico e<br>potassico sodico |       |       |  |  |
| tungstico            |       | 350  | e ammonico                            | ***   | 295   |  |  |
| Cloriti              |       | 247  | Cloruro alfuminico                    |       |       |  |  |
| Clorito calcico      | iv.   |      |                                       | IV.   | 92    |  |  |
| di colla             |       |      | alluminico-potassi-                   |       | -     |  |  |
|                      | VIII. |      | co o sodico                           | IV.   |       |  |  |
| di ematina           | VIII. |      | ammonico                              | IV.   |       |  |  |
| di proteina          |       | 662  | antimonico                            |       | 346   |  |  |
| magnesico            | IV.   |      | antimonico-ammo-                      |       |       |  |  |
| piombico             |       | 215  | niacale                               | IV    | . 347 |  |  |
| polassico            |       | 289  | antimonico sollo-                     |       |       |  |  |
| sodico               |       | 332  | basico                                | ١v    | 347   |  |  |
| Cloro                | 1.    | 158  | anrico                                |       | . 330 |  |  |
| Cloroarseniuro ammo- |       |      | aurico-ammonico                       | JV    | . 34  |  |  |
| niaçale              | 1V.   | . 14 | aurico-litico                         | IV    | . 541 |  |  |

|                          | INDICE C             | ENERALE.            | Tomo Pag.    |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Cloruro aurico potassico |                      | Cloruro ittrico     | IV. 109      |
| aurico-sodico            | IV. 341              | ittrico-potassico   | IV. 109      |
| BUTOSO                   | IV. 359              | litico              | HI. 352      |
| baritico                 | IV. 35               | magnesico           | IV. 75       |
| bismutico                | IV. 236              | . magnesico ammo-   | 75           |
| bismutico-basico         | IV. 236              | nico                | IV. 76       |
| bromico                  | 1. 174               | magnesico potassi-  |              |
| cadmico                  | IV. 213              | co potassi-         | IV. 76       |
| calcico                  | IV. 53               | manganico           | IV. 129      |
| calcico tribasico        | VI. 54               | manganoso           | IV. 128      |
| carbonico                | IV. 216              | manganoso-ammo-     |              |
| carbonoso                | 1. 216               | nico                | IV. 128      |
| ccrico                   | IV. 123              | mercucico           | IV. 268      |
| cianico.                 | V. 96                | mercuroso           | IV. 266      |
| cobaltico                | IV. 179              | mercuroso-ammo-     | *** 200      |
| cobaltico-ammo-          | 179                  | niscale             | IV. 268      |
| nico                     | IV., 180             | metilico            | VII -008     |
| rromico                  | IV. 371              | molibdico           | VII. 700     |
| di acetile               | VH. 555              | molibdico-ammo-     | 354          |
| di decaexile             | VII. 769             | nico                | 117 77 7     |
| di decapantile           | VII. 70g             | molibdico basico    | IV. 354      |
| di elaile                | VII. 771<br>VII. 345 | molibdoso           | IV. 353      |
| di etalile               | VIII. 43s            | molibdoso potas-    | 44. 333      |
| di etile ( etere i-      | TIII. 435            | sico                | IV. 354      |
| droclorico )             | VII. 529             | nichelico           |              |
| di iodo                  |                      | nichelico-ammo-     | IV. 187      |
| Cloruro e carbonato      | I. 179               | niacale             | 117 4        |
| piombici                 | VI                   | nichetico-ammo-     | IV. 18       |
| e fluoruro baritici      | VI. 217<br>IV. 35    | nico                | <b>NY7</b> 0 |
| e solfuro mercurici      | IV. 271              | osmice              | IV. 187      |
|                          |                      |                     | IV. 336      |
| ferrico ·                | IV. 139              | osmico potassico    | IV. 336      |
| ferrico-ammonico         | IV. 140              | osmioso             | IV. 335      |
| ferroso                  | IV. 138              | palladico -         | IV. 316      |
| ferroso-ammonia-         | *** -                | palladico-ammo-     |              |
| cale                     | IV. 139              | nico                | IV. 317      |
| ferroso ammonico         | IV. 139              | palladico potassico |              |
| ferroso-potassico        | IV. 139              | palladioso          | IV. 316      |
| fosforico                | II. 167              | patladioso-ammo-    |              |
| glucico acido            | IV. 105              | pico                | IV. 316      |
| glucico basico           | IV. 106              | palladioso potassio |              |
| glucico neutro           | IV. 105              | palla dioso-sodico  | IV, 316      |
| iridico                  | IV. 331              | piombico            | IV. 206      |
| iridico-ammonico         | IV. 332              | piombico bibasico   |              |
| iridico-potassico        | IV. 332              | piombico surbasi-   |              |
| iridico sodico           | IV. 332              | co                  | IV. 20       |
| iridioso                 | IV. 329              | piombico tribasico  | · IV. 20     |
| iridioso-ammonico        | IV. 33o              | platinice           | IV. 32       |
| iridioso potassico       | IV. 350              | platinico-ammonia   |              |
| iridioso-sodico .        | IV. 350              | cale                | IV. 322      |
| BERZELIUS Vol. IX        |                      | 21                  |              |

|      |                           | omo   | Pag. |                          | 1 ome | Pag. |
|------|---------------------------|-------|------|--------------------------|-------|------|
| Clox | rure platinico-am-        |       |      | Cloruro titanico-ammo-   |       |      |
|      | monico                    | IV.   | 322  | niucale                  | IV.   | 345  |
|      | platinico-argentico       |       | 323  | titanico e cloruro       |       |      |
|      | platinico-potassico       |       | 331  | di solfo                 |       | 344  |
|      | platinico-sodico          |       | 322  | torico                   | IV.   | 117  |
|      | platinoso                 | IV.   | 319  | torico-potassico         | IV.   | 358  |
|      | platinoso-ammo-           |       |      | Inngstico                |       |      |
|      | niacale                   | IV.   | 320  | uranico                  |       | 240  |
|      | platinoso-ammo-           |       |      | oranico-potassico        |       | 241  |
|      | nico                      |       | 320  | <b>Branoso</b>           |       | 240  |
|      | platinoso mercuro-        |       | 320  | Vanadico                 |       | 362  |
|      | 50                        |       | 320  | zinchico                 |       | 193  |
|      | platinoso-potassico       | IV.   | 320  | zinchico-ammonico        |       | 194  |
|      | platinoso-sodico          | IV.   | 320  | zinchico-potassico       |       | 194  |
|      | polassico                 | 111.  | 265  | zinchico tribasico       | IV.   | 194  |
|      | rameico                   | IV.   | 245  | zirconico                |       | 112  |
|      | rameico-ammonia-          |       |      | Cobaltati                | III.  | 257  |
|      | cale                      | IV.   | 246  | Cobalto                  | 111.  | 161  |
|      | rameico tribasico         | IV.   | 245  | Cocco                    | VII.  | 280  |
|      | rameoso .                 | IV.   | 244  | Coccus cacti             | VIII. | 525  |
|      | rodico                    |       | 313  | Caclearia armoracia      | VII.  | 155  |
|      | rodico-ammonico           | IV.   | 313  | Coclearia                | VII.  | 230  |
|      | rodico-potassico          | IV.   | 3,3  | Cocomeri                 | VII.  | 288  |
|      | rodico-sodico             | IV.   | 313  | Cocomero salvatico       | VII.  | 30 t |
|      | rodioso-rodico            | 17.   | 313  | Codeina                  |       | 100  |
|      | sodico                    | III.  | 320  | Colchicum autumnale      | VII.  | t53  |
|      | stagnico                  | ıv.   | 230  | Colchinina .             | V1.   | 213  |
|      | stagnico-ammonia-         |       |      | Colesterina              | VIII. | 123  |
|      | cale                      | ıv.   | 231  | Colla                    |       | 551  |
|      | stagnico e fosfuro        |       |      | Colla ed alcali caustici | VIII. | 612  |
|      | idrico                    | IV.   | 231  | Colla di pesce           | VIII. |      |
|      | stagnoso                  |       | 228  | Colla di seta            | VIII. |      |
|      | stagnoso-ammonia-         |       |      | Colofonia                |       | 461  |
|      | cale                      | IV    | 23o  | Colombo                  |       | 154  |
|      | surcromico                |       | 372  | Coloquintide             | VII.  | 287  |
|      | suriridico ·              | iv    | 333  | Color giallo de' fiori   | VII.  | 40   |
|      | suridioso                 |       | 330  | Color giallo delle fron- |       | 40   |
|      | surosmico                 |       | 337  | de in autunno            | VII.  | 43   |
|      | surosinioso               | iv.   |      | Color rosso de' fiori    | VII.  |      |
|      | surstagnoso               |       | 230  | delle bacche in          |       | -    |
|      | tantalico                 | Ĭ.    |      |                          | VII.  | . 3o |
|      | tellurico                 |       | 379  | delle fronde in          |       |      |
|      | tellurico-ammoni-         |       | 379  | autufino                 | VII.  | 32   |
|      |                           | IV    | 380  | Colori vegetali          | VII.  |      |
|      | co<br>tellurico-potassico |       | 38o  | Colubrino                |       | 220  |
|      | tellurico-potassico       |       | 380  | Combinazione del cloro   |       | 2.0  |
|      | telluroso-ammoni-         |       | 360  | con l'acqua              | 1     | t68  |
|      | co co                     | ıv    | 38 r | dell' ossigeno col       |       | 100  |
|      | titanico                  |       | 344  | molibdeno                | 11.   | 337  |
|      | пашсо                     | - 4 . | 544  | monudeno                 | ***   | 5.7  |
|      |                           |       |      |                          |       |      |

|                          |        |        | •                       | _                  |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
|                          | 1911   | DICE & | ENRALE.                 | 307                |
|                          | Tomo   | Pag.   |                         | Tomo Pag.          |
| Combinazione del titanio |        |        | Concrezioni orinarie,   |                    |
| con l'ossigeno           | 11.    | 373    | o calcoli e renelle     | VIII. 336          |
| Combinazioni de' gas e   |        |        | Condrina                | VIII. 500          |
| teorica de' volumi       | v.     | 3o.    | Concios                 | VI. 236            |
| - degli acidi del        |        |        | Conservazione delle ma- |                    |
| carbonio con             |        |        | terie animali           | VIII. 540          |
| l' ossido etilico        | VII.   | 491    | delle stesse co'sa      | VIII. 54 t         |
| - de' metalli con        |        |        | li, con l'alcoole,      | VIII. 542          |
| l' ossigeno e con l'i-   |        |        | con l'aceto di          |                    |
| drogeno                  | 1.     | 3.0    | legno                   | VIII. 542          |
| - de metalli col         |        |        | Considerazioni gene-    | •                  |
| carbonico                | 11.    | 184    | rali sul cloro , bre-   |                    |
| -de' metalli col fosfo   | ro 11. | 184    | mo iodo e fluoro        | 1. 183             |
| -de' metalli con l'i-    |        |        | Convolvulus inlappa     | VII. 155           |
| drogeno                  | 11.    | >84    | Coppellazione           | III. 73            |
| -de' metalli col solfo   | H.     | 184    | Corinndrum sativum      | VII. 287           |
| -de' metalli co' cor-    |        |        | Coridatina              | VI. 22 3           |
| pi alogepi               | H.     | 183    | Corna di cervo          | VIII. 566-         |
| de metalli fra loro      | H.     | 185    | Cornea                  | . VIII. 363        |
| - dell' etile co' cor-   |        |        | Cornus florida          | VII. 198           |
| pi alogeni e con lo      |        |        | Coroide                 | VIII. 364          |
| zolfo                    | VII.   | 520    | Corpi combustibili      | 1. 126             |
| Combinazioni e meta-     |        | 3      | Corpo papillare         | VIII. 261          |
| morfosi dell' etale      | VIII.  | 630    | Cortecce                | VII. 189           |
| Combinazioni partico-    |        | 400    | Corteccia               | VII. 102           |
| lari formate dal car-    |        |        | Crameria triandria      | VII. 156           |
| bosio nitrogeno, i-      | -      |        | Crenati                 | VII. E10           |
| drogeno e ossigeno       | V.     | 88     | Creosolo                | VII. 722           |
| Composizione dell'am-    | ٠.     |        | Crisene                 | VII. 735           |
| moniaca                  | - 11   | 231    | Cristallina             | VIII. 625          |
| della linfa              | VIII.  |        | Cristallizzazione       | I. 283             |
| Concinsto antimonico     | VI.    |        | Erocus orientalis       | VII. 262           |
| Conciso                  | VI.    |        | Cromati                 | HI. 355            |
| Concino artificiale pre- | • 4.   | 142    | Cromato alluminico      | IV. 104            |
|                          | W11    | 360    | ammonico                | IV. 26             |
| parate col carbone       | VII.   | 209    | antinonico              | IV. 352            |
| Coucino artificiale pre- | WH     | z      |                         | IV. 352<br>IV. 310 |
| parato coll' indaco      | VH.    | 371    | argentico               |                    |
| Concino artificiale so-  |        |        | baritico                | IV. 45             |
| prassaturato di am-      | ****   |        | bismutico               | IV. 239            |
| moniaca                  | VII.   | 031    | calcico                 | IV. 71             |
| Concino che colora in    |        |        | ecrioso                 | IV. 125            |
| azzurro i sali ferrici   |        | 144    | eobaltico               | IV. 184            |
| -che colora in vei       |        |        | ' di cloruro ammo-      | ***                |
| de i sali ferrici        |        | 166    | nico                    | IV. 9              |
| Concino di caffè         | VII.   | 286    | di cloruro calcico      | IV. 54             |
| Concino di corteccia di  |        |        | di cloruro magne-       |                    |
| abete e di pino          |        | 176    | sico .                  | IV. 76-            |
| Concrezioni              | VIII.  | 500    | di cloruro potassi      | co III. 266        |

| 3u8                     | 1 WDICK O  | ENERALE.                             |                        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|
| 300                     | Tomo Pag.  |                                      | Tomo Pag.              |
| Cromato ferrico         | IV. 176    | Dissoluzione dell' inda-             |                        |
| ferroso                 | IV, 167    | co per ripristinazione               | VII. 84                |
| glucico                 | IV. 108    | d'indaco ali orpi-                   |                        |
| ipermolibdico           | IV. 362    | mento                                | VII. 84                |
| ittrico                 | IV. LLI    | dell' indaco nell' a-                |                        |
| litico                  | III. 355   | cido nitrico so-                     |                        |
| magnesico               | IV. 80     | prassaturato di ar                   |                        |
| manganoso               | IV. 134    | moniaca                              | VII. 620               |
| mercurico               | IV. 289    | Distillazione degli ace-             |                        |
| mercuroso               | IV. 284    | tati                                 | · VII. 824             |
| molibdico               | IV. 359    | de' soverati.                        | VII. 855               |
| molibdoso               | IV. 358    | de' succipati                        | VII. 834               |
| pichelico               | IV. 192    | secca                                | VII. 665               |
| piombico                | IV. 224    | Distruzione delle ma-                |                        |
| piombico rameico        |            | terie animali con la                 |                        |
| potassico               | III. 3o6   | putrefazione                         | VIII. 545              |
| rameico                 | IV. 264    | con la ebollizio-                    |                        |
| sodico                  | 111. 348   | ne nell' acqua                       | VIII. 547              |
| stagnico                | IV. 235    | Distruzione delle ma-                | 047                    |
| stagnoso                | IV. 234    | terie vegetali con la                | -                      |
| struntico               | IV. 52     | fermentaziono                        | VII. 376               |
| torico                  | IV. 121    | oo' corpi alogeni                    |                        |
| uranico.                | IV. 243    | con gli acidi ,                      | ·.                     |
| vanadico                | IV. 366    | con le basi e con                    |                        |
| - zinchico              | IV. 202    | taluni sali                          | VII. 328               |
| Cromo                   | II. 319    | Ditetrile                            |                        |
| Croste                  | VIII. 505  |                                      | VII. 790               |
|                         | VI. 247    | Divisione de' corpi                  | VII. 219               |
| Crotanina<br>Cubebina   | VII. 306   | Dulcamara<br>Ebollizione della carne | VIII. 549              |
| Curarina                | VII. 130   |                                      | 1111. 349              |
|                         | VII. 38    | della pelle e dci                    | VIII E4-               |
| Corcuma                 | VII. 157   | suoi ritagli<br>delle ossa           | VIII. 549<br>VIII. 550 |
| Cyclamen europeum       |            |                                      | VII. 266               |
| Cyperus aesculentus.    |            | Esculus hyppocastanum                |                        |
| Dufnina -               | VI. 244    | Elagati                              |                        |
| Dophne gnidium          | VII. 288   | Elaidato etilico                     | VII. 513               |
| Daphne mezereum         | VII. 198   | Elaidato metilico                    | VII. 708               |
| Daturina                | VI. 228    | Elaiuro di platino                   | VII. 579               |
| Decatetrilati           | VII. 776   | Elaterina                            | VII. 303               |
| Delfina                 | VI. 220    | Eleaena                              | VII. <u>79</u> 5       |
| Dentellaria             | VII. 168   | Elementi de'corpi orga-              |                        |
| Denti                   | VIII. 385  | nici , e mode con                    |                        |
| Diastasi                | VI. 309    | cui si combinano                     | VI. 10                 |
| Digestione e suoi prodo | mvill, 221 | Elenina                              | VI. 43 s               |
| Digitale                | VII. 246   | Eleolite.                            | IV. 100                |
| Digitalina VI. 248 e    | VII. 248   | Elettricità                          | L 48                   |
| Diploe                  | VIII, 391  | Elettro-magnetismo                   | L 99                   |
| Dissoluzione            | L 283      | Elleboro                             | VH. 163                |
| Dissoluzione de' gas ne |            |                                      |                        |
| liquidi                 | L 291      | •                                    |                        |
|                         |            |                                      |                        |

|                                 |        |     | ENERALE.               | _309      |
|---------------------------------|--------|-----|------------------------|-----------|
|                                 | Tomo   |     |                        | Tomo Pag. |
| Elicboro bianco                 |        | 188 | Etere                  | VII. 454  |
| Ematina                         | VIII.  |     | Etere-clorato pesante  | VII. 564  |
| Ematina coagulata               | VIII.  | 47  | Etere e corpi alogeni  | VII. 576  |
| Kmatina non coagulata           |        |     | Eterolo ed eterina     | VII. 579  |
| Emetina                         | VI.    | 219 | Eoclaria               | IV. 108   |
| Enandato di ossido di           |        | -   | Euforbio               | VII. 100  |
| etile                           | VII.   | 514 | Eupstorina             | VI. 248   |
| Encefalo e midolla spi-         |        |     | Eupione                | VII. 73:  |
| nale                            | VIII.  | 121 | Evonymus europeus      | VII. 290  |
| Encodrome                       | VIII.  | 504 | Exostemma foribunda    | VII. 198  |
| Endosmosi cd esosmosi           | VIII.  | 116 | Fagiuoli               | VII. 305  |
| Enilobisolfato calcico          | VII.   | 820 | Fagopiro               | VII. 3og  |
| Enilofosfato sodico             |        | 281 | Fagus silvatica        | VII. 20   |
| Enilosolfato calcico            | VII.   | 820 | Fava                   | VII. 324  |
| Enole                           |        | 823 | Fava di S. Ignazio     | VII. 319  |
| Epidermide                      | VIII.  |     | Pecola                 | VI. 25    |
| Equiseto                        |        | 231 | Feeola di lichene      | VII. 276  |
| Erbe e funghi                   |        | 220 | Fegato                 | VIII. 16  |
| Ergotina                        | VII.   | 314 | Feldspato              | IV. 10    |
| Eritroprotide                   | VIII.  |     | Fellandrio acquatico   | VII. 3o   |
| Esame de' sughi latt'-          | * **** | 000 | Fermentazione acida    | VII. 58   |
| cinosi delle piante ch          |        |     | Fermentazione vinosa   | VII. 37   |
| contengono grasso               |        |     | Ferro                  | III. 16   |
| resina e delle gomme            |        |     |                        | 111. 10   |
| resine                          | 3711   | 105 | Fluoboruro ammonia-    | 237       |
|                                 |        | 103 | Fluorido arsenioso     | IV. 18    |
| Esame del grasso cere-<br>brale | *****  | 123 |                        |           |
|                                 |        | 238 | Fluorido borico II. 13 |           |
| Escrementi                      |        | 238 | Fluorido cromico       | IV. 37    |
| degli uccelli e de              |        |     | idrosilicico           | II. 14    |
| rcttili                         | Vill.  |     | manganico              | IV. 13    |
| delle bestie cornute            |        |     | molibdico              | IV. 350   |
| dell' uomo                      | VIII.  |     | silicico I. 228        | e 11. 14: |
| Escmbechina                     |        | 246 | silicico cd acido      |           |
| Esperidina                      | VII.   | 279 | borico                 | 11. 14    |
| Estratti e materie estrat-      |        |     | silieico-molibdico     |           |
| tive .                          |        | 484 | silicico-vanadico      | IV. 36    |
| Estrattivo dell'accto d         |        |     | tungstico              | H. 35     |
| legno solubile nell'al          |        |     | vanadico               | . IV. 36  |
| cool                            |        | 681 | Fluoro                 | I. 18     |
| Estrattivo dell' aceto d        | i      |     | Fibra di seta          | VIII. 53  |
| legno insolubile nel            |        |     | vegetale               | VIL 6     |
| I'alcool                        |        | 682 | vegetale ed acido      |           |
| Estratto acquoso delle          |        |     | solforico              | VII. 33   |
| corna di cervo                  | VIII.  | 508 | Fibrina del sangue     | VIII. 3   |
| Estratto alcoolico delle        |        |     | vegetale               | VII. 9    |
| corna di cervo                  | VIII.  | 508 | Fillirina              | VH. 20    |
|                                 |        |     |                        |           |
|                                 | VIII.  | 206 | Fiori                  | VIII. 25  |
| Estratto di carne               | VIII.  | 427 | Fiori<br>Florari       | VII. 255  |

| 5to           |              | INDH | CE GE | NERALE.               |        |          |
|---------------|--------------|------|-------|-----------------------|--------|----------|
|               | To           | mo   | Pag.  | T                     | omo Pa | eg.      |
| Fluoruro allo | minico -     | ıv.  | 93    | Fluoruro magnesico    | IV.    | 76       |
| alluminic     | o amno ·     |      |       | munganico             | 1V. 1  | 20       |
| nico          |              | IV.  | 94    | manganoso .           | IV. 1  | 20       |
| alluminic     |              | IA:  | 94    | mercurico             | IV. 2  | 75       |
| alluminic     | o-potassi-   |      |       | mercuroso             | IV. 2  | 75       |
| ,co           |              | IV.  | gž    | metilico              |        | í 1.     |
| alluminic     | o-sodico     | IV.  | - 94  | molibdico             | IV. 3  | 55       |
| allominic     | o-zinchico   |      | 194   | molibdigo-ammoni-     |        |          |
| ammonic       | o-acido      | IV.  | 10    | co                    | IV. 3  | 56       |
| ammonic       | o-busico     | 17.  | 10    | . melibdico-potassico | IV. 3  | 55       |
| ammonic       | o-mercu-     |      |       | molibdico-sodico      | JV. 3  | 56       |
| rico          |              | ıv.  | 276   | molibdoso             | IV. 3  | 55       |
| antimoni      | . 00         |      | 348   | molibdoso-ammoni-     |        |          |
| argentico     |              | IV.  | 206   | to                    | IV. 3  | 55       |
| baritico      |              | IV.  | 35    | molibdoso-potassico   | IV. 3  | 55       |
| bismutice     | )            | ıv.  | 237   | molibdoso-sodico      | IV. 3  | 55       |
| borico-al     | luminico     | IV.  | 95    | nichelico             |        | 87       |
| borico-au     | monico       | iv.  | 10    | nichelico-alluminico  |        | 88       |
| . borico-ba   | ritico       | IV.  | 36    | nichelico ammonico    | 1V. )  | 87       |
| borico-ca     | leico        | IV.  | 57    | niche!ico-piombico    | IV. 2  |          |
| borico-itt    | rico         |      | 110   | nichelico-potassico   | 1V. 1  |          |
| borico lit    |              |      | 352   | piombico              | IV. 2  |          |
| borico-m      | ugnesico     | IV.  | 76    | piombico basico       | IV. 2  |          |
| borico-pi     |              | IV.  | 200   | platinico ammonico    | IV. 3  |          |
| borico-po     |              |      | 260   | platinico potassico   | IV. 3  |          |
| borico ra     |              | IV.  |       | platinico-sodico      | IV. 3  |          |
| borico-so     |              | 111. |       | potassico             | III. 2 |          |
| borico-st     |              | ıv.  | 49    | Potassico acido       | 111. 2 |          |
| borico-ai     |              | IV.  | 145   | rameico               | IV. 2  |          |
| cadmico       |              | ıv.  |       | Fameico-alluminico    | IV. 2  | 74       |
| calcico       |              | iv.  | 55    | ramcico polassico     | IV. 2  | 47       |
|               | solfato cal- | •••  | -     | rameoso               | IV. 2  | 44       |
| cico          | oo mado em   | ıv.  | 56    | silicico-alleminico   | IV.    | 47<br>95 |
| *cerico       |              |      | 123   | silicico-ammonico     |        | 10       |
| cobaltico     |              | iv.  | 180   | silicico-antimonico   | IV. 3  |          |
|               | ammonico     | ıv.  | 181   | silicico-argentico    | V. 2   |          |
|               | -potassico   | iv.  | 181   | silicico-buritico .*  |        | 36       |
| cromico       | Potassico    |      | 373   | silicico-cadmico      | IV. 2  |          |
| ferrico       |              | iv.  | 141   | silicico-calcico      |        | 57       |
| ferrico-p     | atassica     |      | 141   | silicico-cobaltico    |        | 8:       |
| ferrico-va    |              |      | 364   | silicico-ferrico      |        | 42       |
| ferroso       | inadico ,    |      | 141   | silieico-ferroso      |        | 42       |
| ferroso-p     | otresico     |      | 141   | , silicico-glucico    |        | 66       |
| ferroso-v     |              |      | 364   | silicico-ittrico      |        | 10       |
| glucico       |              |      | 106   | silicico litico.      | 111. 3 |          |
| glucico-p     | ntussion     |      | 106   | silicico-magnesico    |        | 76       |
| ittrico       | Otasarto     |      | 100   | . silicico-manganoso  | IV. 1  |          |
| litico        |              |      | 352   | silicico-mercuroso    | IV. 2  |          |
| litico aci    | do           |      | 352   | ancies meterioso      | 2      | 10       |
| mico aci      | uo           | ***  | 004   |                       |        |          |

|                             | 176   | DICE. | GENERALE. 311                       |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| T                           | omo   | Pag.  | Tomo Pag.                           |
| Fluoraro siligico-molibidio |       |       | Forenina ed acido fo-               |
| silicico-molibdoso          |       | 356   | cenico VIII. 433                    |
| silicico-nichelico          |       | 188   | Foglie VII. 242                     |
| silicico-piombico           | iv.   |       | Formiati III. 250                   |
| · silicico-platinico        |       | 325   | Formiato alluminico IV. 104         |
| silicico-potassico          |       | 260   | ammonico IV. 24                     |
| silicico-rameico            |       | 248   | argentico IV, 306                   |
| silicico-rameoso            |       | 248   | baritico IV. 43                     |
|                             |       |       |                                     |
| silicico-sodico             |       | 324   |                                     |
| silicico-stagnico           |       | 232   | calcico IV. 70<br>cobaltico IV. 184 |
| silicico-strontico          | IV.   | 49    | cobaltico IV. 184                   |
| silicico-vanadico           |       | 314   | cromico IV. 377                     |
| silicico-zinchico           |       | 195   | di ossido di etile VII. 509         |
| silicico-zirconico          |       | 113   | ferrico IV. 175                     |
| sodico                      |       | 322   | ipervanadico IV. 371                |
| sodico acido                |       | 323   | magnesico IV. 88                    |
| stagnico                    |       | 232   | manganoso . IV. 134                 |
| stagnoso                    |       | 232   | mercurico 1V. 288                   |
| strontico                   | IV.   | 49    | mercuroso IV, 283                   |
| surcromico                  | IV.   | 373   | metilico VII. 704                   |
| tantalico                   | H.    | 372   | nichelico IV. 192                   |
| tantalico-ammonico          | IV.   | í١    | piombico IV. 223                    |
| tentalico-calcico           | IV.   | 57    | petassico III. 301                  |
| tantalico-magnesico         | IV.   | 76    | rameico: IV. 261                    |
| tantalico-potassico         | III.  | 271   | sodico III. 344                     |
| tantalico-sodico            | ш.    | 324   | stagnoso IV. 234                    |
| tellurico                   | IV.   | 386   | torico IV, 121                      |
| tellurico basico            |       | 386   | vanadico IV. 363                    |
| tellurico-sodico            |       | 386   | zinchico IV. 200                    |
| titanico                    | IV.   | 345   | Formiche VIII. 534                  |
| titanico-ammonico           | iv.   | Ц     | Eosfati III. 244                    |
| titanico-calcico            | iv.   | 57    | Fosfati argentici IV. 303           |
| titanico-carcico            | īv.   | 142   |                                     |
| titanico-magnesico          | iv.   |       |                                     |
|                             |       | 76    | alluminico-ammoni-                  |
| titanico-piombico           | IV.   | 209   | co IV. gg                           |
| titanico-potassico          |       | 272   | alluminico-litico IV. 99            |
| titanico-rameico            | IV.   | 248   | ammonico IV. 17                     |
| titanico-sodico             | III.  |       | ammonico litico IV. 15              |
| torico                      | IV.   | LLB   | ammonico-magnesi-                   |
| torico-potassico            | IV.   | 118   | co IV. 8c                           |
| tungstico-sodico            |       | 324   | ammonico-magnesi-                   |
| uranico                     |       | 241   | co bibasico IV. 80                  |
| vanadico                    |       | 363   | ammonico-sodico IV. 15              |
| zinchico                    | ıv.   | 194   | antimonico IV. 349                  |
| zinchico-potassico          | IV.   | 194   | baritico ' IV. 31                   |
| zirconico                   | ıv.   | 113   | bialluminico IV. 99                 |
| zirconico-potassico         | ıv.   | 113   | bibasico ferroso e                  |
| Fluosificiuro ammoniacal    |       | 14    | manganoso. IV. 164                  |
| Focenati                    | VIII. | 435   | bismutico IV. 23g                   |
|                             |       |       |                                     |

| 312                                       | IND   | CE CE | NERALE.             |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|
|                                           | omo   |       |                     | omo Pag.          |
| Fosfato brucico .                         |       | 204   | Fosfato torico      | IV. 120           |
| cadmico                                   |       | 204   | uranico             | IV. 242           |
| calcico                                   | īv.   | 50    | uranico-calcico se- |                   |
| cerioso                                   |       | 124   | squiBasico          | IV. 242           |
| chinico                                   | vi    | 209   | uranico-rameico se- | 444               |
| cinconico                                 | 147   | 210   | squiborico          | IV. 254           |
| cobaltico                                 |       | 182   | vanadico            | IV. 365           |
| cromico                                   |       | 376   | zinchico            | IV. 198           |
| e nitrato baritici                        | iv.   | 40    | zirconico           | IV. 195           |
| e nitrato piombici                        |       | 214   | Fosfiti             | III. 246          |
| etilico neutro                            |       | 486   | Fosfito alluminico  |                   |
| etilo-argentico                           |       | 486   | Fosfito ammunico    |                   |
| etilo baritico                            | VII.  |       | antimonico          | IV. 18<br>IV. 350 |
| etilo-calcico                             |       | 486   | baritico            |                   |
|                                           | VII.  | 400   |                     |                   |
| etilo-piombico<br>etilo-potassico         | VII.  | 480   | bismutico           | IV. 239           |
|                                           | VII.  | 483   | cadmico             | IV. 204           |
| etilo-strontico                           | VII.  | 485   | calcico             | IV. 62            |
| * ferrico                                 | V 11. | 486   | cobaltico           | IV. 183           |
| ferroso                                   |       |       | cromico             | IV. 376           |
|                                           |       | 163   | ferrico             | IV., 173          |
| glucico                                   | IV.   | 107   | ferroso             | IV. 164           |
| ipermolibdleo                             | IV.   | 36o   | glucico             | IV. 107           |
| ipervanadico                              | 17.   | 370   | magnesico           | IV. 82            |
| ipervanadico-silicico                     | . IV. | 270   | manganoso           | IV. 132           |
| ipervanadico-sodico                       |       | 376   | nichelico           | IV. 190           |
| ittrico                                   | IV.   | 110   | piombico            | IV. 215           |
| magnesico                                 | IV.   | 79    | potassico           | III. 284          |
| manganoso                                 | IV.   |       | sodico              | III. 33 r         |
| melamico<br>mercurico                     | V.    |       | stagnico            | IV. 235           |
| mercuroso                                 |       | 287   | stagnoso            | IV. 233           |
| molibdoso                                 |       | 282   | strontico           | IV. 50            |
| monfico                                   |       | 357   | zinchico            | IV. 198           |
| nichelico                                 | VI.   |       | Fosforo .           | L 147             |
| nichelico-ammonico                        | IV.   |       | Fosfuri di carbonio | L 213             |
| piombico                                  | IV.   | 190   | . di solfo          | L 157             |
| *Fosfato potassico                        | IV.   | 214   | di alluminio        | II. 255           |
|                                           | 111.  | 284   | di antimonio        | II. 365           |
| Fosfato potassico                         | III.  | 284   | di argento          | III70             |
| Fosfato rameico                           |       | 254   | di arsenico         | II. 311           |
| sesquicalcico                             | IV.   | 60    | di bario            | II. 262           |
| sesquiferroso -                           | IV.   | 140   | di cadmio           | III. 41t          |
| sesquittrico                              | IV.   |       | - di calcio         | II. 267           |
| sesquimagnesico                           | IV.   | 99    | di cobalto          | III. 168          |
| sesquipiombico ·                          | IV.   | 214   | di cromo            | II. 325           |
| *Fosfato sodico<br>"Fosfato sodico neutro | III.  | 327   | di ferro            | III. 191          |
| bFosfato sodico neutro                    |       | 327   | di glucio           | II. 258           |
| Fosfato stricnico                         | uii.  | 327   | d'idrogeno sponta-  |                   |
| strontico                                 | IV.   | 201   | neamente infiam-    |                   |
| PROBLEG                                   | zv.   | 50    | mabile I, 153 e     | IV. 389           |
|                                           |       |       |                     |                   |

mercuroso

nichelico

palladioso

piombico

platinico

potassico

BERZELIUS Vol. 1X.

IV. 283

IV. 192

IV. 318

IV. 223

IV. 328

III. 3ot

Gallato cinconico

Genziana

Ghiande

Germinazione

Gas degli olii grassi

Gas del carbon fossile

22

record Caroli

VI. 214

VII. 296

VII. 783

VII. 150

VI. 47

VII. 312

| 3,4                  | INDICE &  | BURALE.        |
|----------------------|-----------|----------------|
| •                    | Tomo Pag. |                |
| Ghisa bianca         | 111. 194  | Gomme naturali |
| grigia               | III. 193  | Gramigna       |
| nera                 | 111. 193  | Granata        |
| Giapponato potassico | VI. 173   | Grano d' india |
| Ginepro              | VIII. 205 | Grasso         |

VII. 188 VII. 206 VII. 324 VIII. 411 VIII. 425 Giusquiamina VI. 234 de' cetacei Giusquiamo nero VII. 20 del muschio VIII. 507 Glicerina VI. 368 degl' insetti VII. 43 VIII. 51 Globulina del sangue VIII. II. 256 VIII. 20 Glucina della bile VIII. 437 Glucio II. 256 di cocco Glutine VI. 20 di delfino VIII. Glutine del maia VI. 304 di lonza VIII. 420 Glutine d'indaco VIII. 436 VII. 52 di pesce Glutine ed albumina vedi porco VIII. 420 getale del frumento VIII. 436 VI. 298 di uccelli VIII. 41 Glutine ed albumina veumano VII. 35 getale della aegala VI. 3o3 Guado Glutine ed albumina ve-Guaiaco VII. 217

VI. 24 getale delle semenze Guaranina Guscio del granchio leguminose VI. 305 VIII. 535 VII. 232 Glutine ed albumina ve-Helvella mitra getale dell' orao VI. 304 Hyoscyamus niger VII. 248 Gomma VI. 266 Hypericum perforatum VII, 262 VI. 270 Idatidi e cisti VIII. 502 Gomma adragante Gomma arabica dell' A. Idracidi II. 125 cacia vera e dell' Aca-Idracidi a radicale sem-II. 124

total vest etter state de l'accionate seminare s

prunus avium VI. 271 einconico VI. 212 Gomma dell'amido ar-Idroclorato e Idriodato rostito VI. 268 morfico Ví. 188 di ciriegio VI. 268 Idroclorato narcotico VI. 194 VII. 113 Idrogeno

L 17 di ulivo Gomma gotta VII. 112 Idropisia delle ovaie VIII. 500 Gommalacca VI. 474 Idrosolfocianato atricni-Gomma oltenuta trattanco Vf. 19 do la tela di lino, il Hex agrifolium VH. 24 legno, l'amido e la VII. 249 Ilicina

gomma arabica con l'acido solforoso
VI. 269
Gomma proveniente dalla scomposizione spon
Imbalsamazione de' cadaveri
VII. 564
Imperatoria ostruthiam
VII. 164
Imperatoria
VII. 164

tanea della salda di amido VI. 268 Indicofera anil VII. 233 Gomme artificiali VI. 268 Indaco VII. 49

Tomo Pag. VI. 267

| _                          |      |            | ENERALE.                  |      | 3,5        |
|----------------------------|------|------------|---------------------------|------|------------|
|                            | omo  | Pug.       |                           | omo  |            |
| Indaco repristinato        | VII. | 62         | Ioduro di solfo           |      | 178        |
| Influenza catalitica sem-  |      |            | ferrico                   |      | 141        |
| plice degli acidi su le    |      | 4          | ferroso                   | IV.  | 141        |
| sostanze vegetali          | VH.  | 332        | glucico                   |      | 106        |
| Influenza catalitica degli |      |            | magnesico                 | IV.  | 76         |
| acidi su lo spirito di     |      |            | manganoso                 | ıv.  |            |
| aceto, e prodotti che      |      |            | mercurico                 | IV.  |            |
| ne risultano               | AII" | 694        | mercuroso                 | IV.  | 273        |
| Introducione alla Chimi-   |      |            | mercuroso-ammo-           |      |            |
| ca organica                | VI.  | . 2        | niucale                   | IV.  | 275        |
| Inula                      | VII. | <b>165</b> | metilico                  | VIL  | 711<br>355 |
| Inulina                    |      | 260        | melibdico                 | IV.  | 355        |
| lodale                     | VII. |            | molibd aso                |      | 355        |
| Iodati                     |      | 247        | nichelico                 |      | 187        |
| Fedate- ammenice-          | IV.  | 19.        | piembico                  |      | 208        |
| argentico                  |      | 305        | piombico-potassico        |      | 208        |
| buritico                   | ıv.  |            | platinico                 |      | 324        |
| Dismutico                  |      | 239        | platinico-ammonico        |      | 324        |
| calcico                    | IV.  |            | platinico-baritico        |      | 324        |
| eromico                    | Į۷.  | 376        | platinico-potassico       |      | 324        |
| ferrico                    |      | 173        | platinico-sodico -        |      | 324        |
| ferroso                    |      | 164        | platinico-zinchico        | IV.  |            |
| magnesico-                 | IV.  | 82         | platinoso                 |      | 324        |
| mercurico                  |      | 287        | potassico                 |      | 266        |
| mercuroso                  |      | 282        | rameico                   |      | 246        |
| piombico                   |      | 216        | rameico-ammonico          |      |            |
| potassico-                 |      | 289        | nameoso                   |      | 246        |
| rameico                    |      | 255        | sodice                    |      | 322        |
| sodico                     |      | 33a        | stagnico                  |      | 232        |
| zinchico                   | IV.  |            | stagnoso                  |      | 232        |
| Iodido arsenioso           | И.   | 313        | surmencuroso              |      | 273        |
| nitroso                    | · L  | _ 27       | tellurico                 |      | 383        |
| vanadico                   | IV.  | 368        | tellurico-ammonico        |      | 385        |
| Iodo                       | L    | 174        | tellurico basico          |      | 384        |
| Ioduri                     | BII. | 240        | tellurico-potassico       |      | 385        |
| Ioduri ammonici            | LV.  | 9          | tellurico-sodico          |      | 385        |
| Ioduro alluminico          | IV.  | 93         | telluroso                 |      | 384        |
| ammoniacale                | ıv.  | 14         | vanadico-                 |      |            |
| antimonico                 | IV.  |            | zinchieo.                 | IV.  | 194        |
| argentico-                 | IV.  |            | Decacuana                 | VII. | 173        |
| auroso                     | IV.  | 341        | Iperclorido di formile    | VII. | 370        |
| baritico-                  | BV.  |            | Ipersolfocianuro potassi- |      |            |
| eadmico-                   | W.   | 204        | ca                        | MP.  | 274        |
| calcico-                   | IV.  | 54         | Ipersol fomolibdati       | III. | 264        |
| cobaltico                  | IV.  | 180        | Ipersolfomolibdati serio  |      |            |
| di acetile                 | VII. | 557        | so e cerico               | IV.  | 127        |
| di benzoile                | VI.  | 128        | Ipersolfomolibdato am-    |      | _          |
| di etaile                  |      | 549        | monico                    | w.   | 35         |
| di etile                   | VЦ.  | 531        | argentico                 | IV.  | 311        |

| 3,6 | INDICE GENERALE. |  |
|-----|------------------|--|
| 510 | T . D            |  |

| 316                      | 17/0    | DICE C      | ENERALE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|--------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          | omo     |             | The second secon | Tomo Pag.           |
| Ipersofomolibdato aurice | IV.     | 343         | Ipofosfito rameico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 255             |
| ealcico                  | IV.     | 74          | strontico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 5o              |
| cobaltico                | IV.     | 186         | zinchico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 198             |
| cromico                  | iv.     | 377         | 1 posol fantimoniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III. 264            |
| ferroso                  | IV.     | 179         | Iposolfantimonito argen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| glucico                  | IV.     | 109         | tico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV. 312             |
| ittrico                  |         | 112         | potassico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111. 319            |
| litico                   |         | 356         | sesquiferroso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 179             |
| manganose                | iv      | 137         | trirameoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 265             |
| mercurico                | av.     | 291         | Iposolfarseniato ammon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| mercuroso                | iv      | 291         | co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 33              |
| nichelico                | iv.     | 193         | baritico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 47              |
| piombico                 |         | 228         | calcico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                          | 177     | 328         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1V. 74<br>1V. 137   |
| platinico                |         |             | manganoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| potassice                |         | 317         | potassico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 315             |
| rameico                  |         | <b>26</b> 5 | zirconico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17. 116             |
| sodico                   |         | 35 r        | Iposolfati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111. 243            |
| stagnice                 |         | 236         | iposolfato alluminico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1V. 98              |
| stagnoso                 |         | 236         | ammonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 15              |
| sodico                   |         | 35 ı        | argentico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 298             |
| stagnico                 | IV.     | 236         | baritico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 37              |
| stagnoso                 |         | 236         | <ul> <li>hipiombico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 211             |
| strontice                | · 1V.   | 53          | eadmico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 204             |
| trimagnesico             | IV.     | 91          | calcico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 59              |
| pranico                  |         | 244         | cerioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 124             |
| zinchico                 |         | 203         | chinico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI. 209             |
| Ipersolfuro d'idrogene   |         | 150         | cinconico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI. 212             |
| Ipoacetito di ammoniaca  |         |             | cobaltico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 182             |
| (aldeide ammonico)       | VH.     | 559         | cromico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 375             |
| Ipoacetito di potassa    |         | 558         | ferrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Ipoantimonito ammoni-    | • • • • | 330         | ferroso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 171<br>IV. 163  |
| shoundaring smirrom-     | IV.     | - 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Iposatimonito potassico  |         | 28          | magnesico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Positimonito potassico   |         | 309         | manganoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 131             |
| Ipoenilofosfito baritico | VII.    |             | mercurico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 285             |
| Ipofostiti               |         | 246         | piombics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. 210             |
| Ipofosfito alluminico    | 1V.     | 99          | Potassico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 276            |
| ammonico                 | IV.     | 18          | rameico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 253             |
| baritico                 | IV.     | 40          | rameoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 251             |
| cadmice                  |         | 205         | sodico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. 326            |
| calcico                  | IV.     | 62          | strentico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1V. 50              |
| cobaltice                | IV.     | 183         | zinchico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 107             |
| ferrico                  | IV.     | 173         | Iposolfiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 197<br>III. 243 |
| ferroso                  | IV.     | 164         | Iposolfito ammonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV. 16              |
| glucico                  | IV.     | 107         | argentico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 298             |
| magnesico                | IV.     | 82          | baritico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 38              |
| manganoso                |         | 133         | calcico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 59              |
| nichelico -              |         | 190         | ferroso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 163             |
| piombico                 |         | a15         | magnesico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| potassico                |         | 284         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Potassico                | X12.    | 204         | manganoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. <u>132</u>      |

|                                                  |                        | ENERALE.                                      | 317                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Iposolfito mercurico                             | Tomo Pag.<br>IV. 285   | Leghe d' iridio                               | Tomo Pag.             |
| piombico                                         | IV. 211                | di manganese                                  | 111. 219              |
| potassico                                        | III. 276               | di nichel                                     | III. 150              |
| rameoso                                          | IV. 251                | di oro                                        |                       |
| sodico                                           | III. 326               | di osmio                                      | III. 19               |
| stagnoso                                         | IV. 233                | di palladio                                   | 111. 59               |
| strontico                                        | IV. 50                 | di piombe                                     | III. 134              |
| · zinchico                                       | IV. 197                | di platino                                    | 111. 52               |
| iposolfonaftalati                                | VII -52                | di potassio                                   | II. 214               |
| Iposolfotellurito piom                           | VII. 759               | di rame                                       | III. 98               |
| eo eo                                            | IV. 228                | di rodio                                      | 111. 63               |
| Iride fiorentina e fetic                         |                        | di stagno                                     | III. 123              |
| sima                                             | VII. 165               | di tantalio                                   | II. 373               |
| Iridio                                           | 111. 33                | di vanadio                                    | II. 336               |
|                                                  |                        | di zinco                                      | III. 151              |
| lisetionato argentico , l<br>ritico , di ammonia | ou-                    | Legno del Brasile o                           |                       |
| rico, ul amaiona                                 | cu,                    | Fermmbuco                                     | VII. 120              |
| piombico , potassio                              | VII. 482               | Legno di campeggio                            | VII. 21               |
| Ittria                                           | 11. 258                | Legnoso                                       |                       |
| Ittrio                                           | II. 258                | Lenticchie                                    |                       |
| Ladano                                           | VI. 483                | Leucina                                       | VII. 290<br>VIII. 610 |
| Lagrime                                          | VIII. 371              | Leucole                                       |                       |
| Lampati                                          | VII. 561               | Lichenati                                     | VII. 746<br>VI. 138   |
| Lattato alluminico,                              |                        | Lichene                                       | VII. 224              |
| ritico, calcico,                                 | Da-                    | Lichene islandico                             |                       |
| baltico, ferroso, n                              |                        | Lichene Carageano                             | VII. 224              |
|                                                  |                        | d'Irlanda                                     |                       |
| gnesico, manganos                                |                        | Ligamenti                                     | VII. 395              |
| potassico, sodico                                |                        | Lignite                                       | VIII. 630             |
| Lattato argentico, c                             |                        | Linfa e vasi linfatici                        | VIII. 111             |
| mico, mercurico,                                 |                        | Lino                                          |                       |
| chelico, piombico,                               |                        |                                               | VII. 299              |
| meico, zinchico<br>Latte                         |                        | Liquidi della carne                           | VIII. 399             |
| Latte di asina                                   | VIII. 400              | Liquido allantoico de                         | VIII. 449             |
| di cavalla                                       | VIII. 488              | Vacca                                         |                       |
| di donna                                         | VIII. 489              | Liquore alcalino e s<br>ottenuti dalla distil |                       |
|                                                  | VIII. 483              | zione a secchezza d                           |                       |
| di pecora<br>di pesce                            | VIII. 489<br>VIII. 459 | le materie animali                            | VIII. 616             |
| di pesce                                         |                        |                                               |                       |
|                                                  | VIII. 486              | Loglio                                        | VII. 299              |
| Latyrus tuberosus                                | VII. 165<br>VII. 235   | Luce                                          | VII. 293              |
| Ledum palustre<br>Leghe                          | II. 185                | Luppolo                                       |                       |
|                                                  |                        | Lycopodium complan                            | VIL 249               |
| Leghe di antimonio                               |                        | tum                                           | VII. 249<br>VII. 263  |
| di argento                                       | III. 71                | Lycopodium clavatum                           |                       |
| di arsenico                                      | 11. 312                | Macchie di sangue                             | VIII. 78              |
| di bismuto                                       | III. 110               | Macchie di sangue sul'a                       |                       |
| di cadmio<br>di cobalto                          | III. 141               | ciaio                                         | VIII. 28              |
|                                                  | III. 168               | Macchie di sangue su<br>stoffe                | VIII. 79              |
| di ferro                                         |                        |                                               |                       |

| 318 indick as         |                     |                       |                |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|
| Date:                 | Tomo Pag.           |                       | Tomo Pag.      |  |
| Magnesia              | JL 249              | Margarato sodico      | VI. 356        |  |
| Magnesio              | M. 248              | Margarone             | VII. 836       |  |
| Magnetismo.           | L 91                | Mastice               | VI. 483        |  |
| Malati                | III. 250            | Materia bruca partic  |                |  |
| Malato alluminico     | IV. 104             | re che non si scio    |                |  |
| ammonico              | IV. 23              | , nella reazione dell |                |  |
| ammonico-calcico      | IV. 70              | do nitrico sul carl   | one VII. 622   |  |
| argentico             | IV. 305             | Materia caseosa o ca  | nsei-          |  |
| baritico              | IV. 43              | na ·                  | VIII. 468      |  |
| calcico               | IV. 70              | Materia grassa o sud  | iciu           |  |
| etilico               | VIL 500             | me .                  | VIII. 270      |  |
| ferrico               | IV. 174             | Matere animali estr   | atti-          |  |
| litico                | HI. 354             | formi                 | VIII. 478      |  |
| magnesies             | IV. 83              | Materie animali ind   |                |  |
| manganoso             | IV. 103             | minate della orin     |                |  |
| mercurico             | 288                 | Materie coloranti azz | surre VII. 47  |  |
| mercuroso             | IV. 283             | coloranti gialle      |                |  |
| piombico.             | IV., 223            | coleranti rosse       |                |  |
| potassico             | III. 300            | coloranti verdi       | VII. 46        |  |
| potassico-calcico     | IV. 70              | Materie animali non   | esa-           |  |
| Pameico               | IV. 261             | minate nei capitoli   | ipre-          |  |
| sodicu                | ш. 344              | eedenti               | VIII. 506      |  |
| stagnoso              | IV. 234             | Materie proprie del   | feto VIII. 494 |  |
| strentico             | IV. 54              | Materic degli organi  | ge-            |  |
| zinchico              | IV. 200             | nitali degli ucceli   |                |  |
| Mallo di nece         | VII. 205            | Materie degli organ   | i ge-          |  |
| Mammiferi             | VIIL 506            | nitali de rettili e   | dei            |  |
| Mandorle              | VII. 266            | pesci                 | VIII. 459      |  |
| Manganati             | 111. 257            | Materie vegetali in   | diffe-         |  |
| Manganato baritico    | VI. 46              | renti                 | VI. 249        |  |
| potassico             | III. 310            | Materie volatili del  |                |  |
| sodico                | HI. 348             | schio                 | VIII. 506      |  |
| Manganese             | III. 207            | Meconate ammonico     | , 50-          |  |
| Maniera di determin   | are                 | dice VI. 99           |                |  |
| il numero relativo e  |                     | Meconate argentico    | , fer-         |  |
| gli atomi semplici n  |                     | rice, ferroso, itt    | rico,          |  |
| le combinazioni c     |                     | magnesico, mercu      | rico,          |  |
| miche                 | · V. 55             | piombico , rame       | ico VI. 100    |  |
| Maniera di determina  |                     | Meconato e bimcce     | onato          |  |
| i pesi relativi degli |                     | potassici             | . VI. 99       |  |
| tomi semplici e m     |                     | Meconato mortico      | VI. 189        |  |
| terli in selazione    |                     | Meconio               | VIII. 495      |  |
| uni con gli altri     | V. 64               | Melagaliati           | VI. <u>165</u> |  |
| Maranta arundinacea   | VII. 146            | Melamina              | V. 92          |  |
| Marcia                | VIII. 495           | Melamo                | V. 90          |  |
| Margarato ammonico    | - VI. 356           | Mclampyrum nemoi      | rosum VII. 235 |  |
| etilico               | VII. 513            | Mcliloto              | VII. 236       |  |
| metilico              |                     | Melissa               | _ VII. 237     |  |
| piombico              | VII. 708<br>VI. 356 | Mellitati             | VЦ. 644        |  |
|                       |                     |                       |                |  |

|                           |            |      | ERROALE.                   | 319                |
|---------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|
|                           | Tomo       |      |                            | Tomo Pag.          |
| Melo                      |            | 207  | Molibdato ittrico          | IV. LIE            |
| Melono                    | v.         |      | magnesico                  | IV. 89             |
| Membrane mucose           | VIII.      | 142  | manganoso                  | IV. 135            |
| Membrane sierose e        |            | _    | mercuroso                  | IV. 284            |
| ro liquido                | VIII.      | 139  | nichelico                  | IV. 192            |
| Menispermina e param      |            |      | piombico                   | IV. 226            |
| nico spermina             | VI.        | 242  | potassico                  | III. 308           |
| Menyantes trifoliata      | VII.       | 249  | rameico                    | IV. 264            |
| Mercurio                  | ın.        | 77   | sodico                     | 111. 348           |
| Metalli                   | И.         | 165  | stagnico                   | IV. 335            |
| Metalli che fanno l'ul    | fi-        |      | strontico                  | IV. 51             |
| cio di elemento ele       | et-        |      | torico                     | IV. 121            |
| tropositivo nelle con     | m-         |      | uranico                    | IV. 244            |
| binazioni saline          | III.       | 7    | vanadico .                 | IV. 366            |
| Metalli elettronegativi c | he         | •    | zinchico                   | IV. 202            |
| formano a preferen        | za         |      | zinchico-ammonico          | IV. 202            |
| acidi con l'ossigeno      | H.         | 270  | zinchfco-potassico         | IV. 202            |
| Metalli elettropositivi   |            | -,-  | Molibdeno                  | II. 336            |
| cui ossidi formano        |            |      | Molluschi                  | VIII. 537          |
| cali e terre              |            | 194  | Morfina                    | VI. 182            |
| Metalloidi o Corpi n      | o <b>m</b> | - 54 | Morus tinctoria            | VII. 218           |
| metallici                 |            | 114  | Mucati                     | VII. 348           |
| Metodo per conoscere      |            |      | Mucato di ossido di eti    |                    |
| ricchezza delle mini      |            |      | · le                       | VII. 517           |
| re                        |            | 188  | Mucato metilico            | VII. 708           |
| Mezereo                   |            | 288  | Mucillagine de fiori       |                    |
| Mezzi per determinare     |            | 200  | calendulina                | VI. 272            |
| quantità di alcool ar     |            |      | Mocillagine del seme d     | 11. 27.            |
| dro contenuta nell'a      |            |      | lino                       | VI. 271            |
| cool acquoso, e nel       |            |      | Mucillagine di cotogni     |                    |
| spirito di viao e ne      |            |      | Mucillagine vegetale       | VI. 272<br>VI. 270 |
| P acquavite               | VII.       | 103  | Muco dell' orina           | VIII. 286          |
| Midolla delle piante      | VII.       |      | Muco della bile            | VIII. 202          |
| Midolla spinale           | VIII.      |      | Mudarina                   |                    |
| Midolla del dente         | VIII.      |      | Murex brandaris            | VII. 190           |
| Mirra                     |            |      | Muschio                    | VIII. 539          |
| Molibdati                 | VII.       | 255  |                            | VIII. 506          |
|                           |            |      | Muschio artificiale        | VII. 813           |
| Molibdato alluminico      | IV.        | 104  | Muscoli                    | VIII. 396          |
| ammonico                  |            | 352  | Myrica gale                | VII. 250           |
| antimonico                |            |      | Naftalina                  | VII. 750           |
| argentico                 |            | 310  | Naftalina ed acido nitrico |                    |
| baritico                  | ٩٧.        | 45   | Naftalina ed acido solfo   |                    |
| bismutico                 | IV.        |      | rico                       | VII. 753           |
| calcico                   | IV.        | 72   | Nastalina ed acido sol     |                    |
| cerico                    |            | 125  | forico acquoso             | VII. 753           |
| cobaltico                 |            | 185  | Naftalina ed acido sol     |                    |
| eromico                   | IV.        | 377  | forico anidro              | VII. 754           |
| ferrico                   | IV.        | 177  | Narcotina                  | VI. 192            |
| ferroso                   | lv.        | 167  | Naso                       | VIII. 372          |
|                           |            |      |                            |                    |

| 320                     |         |       | GENERALE.         | Tomo Pa  | _   |
|-------------------------|---------|-------|-------------------|----------|-----|
| Nefelina                | Tomo    | rag.  |                   | IV. 1    |     |
| Nero di Francfort       |         | 860   |                   | IV. 1    |     |
| Nero di fumo            | VII.    |       |                   | 1V. 1    | 0.7 |
| Nero di lampana         | VII.    |       |                   | IV. 3    | 60  |
|                         | VIII.   | 5 T - |                   | IV. 30   | 60  |
| Nero di seppia<br>Nervi | VIII,   |       |                   | IV. 1    | 10  |
| Nichel                  |         | 151   |                   | 111. 3   | 52  |
| Nicotina                |         | 227   |                   | IV.      |     |
| Nicozianina             | vi      | 432   | mercurico         | IV. 2    | 86  |
| Nidi di rondine nelle I |         | 434   | mercuroso         | IV. 2    |     |
| die                     | VIII.   | 510   |                   | IV. 6    | 80  |
| Nitralinati             |         | 36    |                   | IV. 3    | 58  |
| Nitrati                 |         | 243   |                   | IV. 3    |     |
| Nitrato alluminico      | IV.     |       |                   | VI. 1    |     |
| ammelico                | v.      |       |                   | IV. 19   | 00  |
| ammelico-argentic       |         | 95    | nichelico-ammonic | o IV. 10 | 00  |
| ammonico                | IV.     |       |                   | IV. 3    | 18  |
| ammonico-magne          |         | 29    |                   | IV. 2    | 1 8 |
| ammonico mercur         |         |       |                   | IV. 3    | 27  |
| ammonico-mercui         |         |       |                   | IV. 3    | 27  |
| antimonico              | IV.     | 340   |                   | IV. 3    | 26  |
| argentico               |         | 299   |                   | 111. 2   | 77  |
| argentico-ammon         |         | - 50  | rameico           | IV. 2    | 53  |
| cale                    |         | 301   | rameico-ammonico  | IV. 2    | 54  |
| argentico e cianu       | ro      |       | rodico            | IV. 3    | 15  |
| argentico               |         | 301   | rodico-sodico     | IV. 3    |     |
| argentico e cianu       | ro      |       | sodico            | III. 3   | 26  |
| mercurico               | 17.     | 302   | stagnico          | IV. 2    | 34  |
| argentico e cianu       | ro      |       | stagnoso          | IV. 2    | 33  |
| rameico                 | IV.     | 302   | stricuico         | VI. 2    | 00  |
| argentico-mercuri       | co IV.  | 302   | strontico         | IV.      | 50  |
| baritico                | IV.     | 38    | tellurico         | IV. 3    | 88  |
| bipiombico              | IV.     | 217   | torico            | IV. 1    |     |
| bismutico               |         | 237   | torico-potassico  | IV. r    | 20  |
| bismutico bibasic       |         | 238   |                   | IV. 2    |     |
| bismutico tribasio      |         | 238   |                   | IV. 2    |     |
| brucico                 |         | 203   |                   | IV. 2    |     |
| cadmico                 |         | 204   |                   | IV. 3    |     |
| calcico                 | IV.     |       |                   | IV. 1    |     |
| cerioso                 | īv.     | 124   | zirconico         | IV. 1    |     |
| chinico                 | VI.     | 200   |                   | III. 2   | 44  |
| cinconico               |         | 213   |                   | IV. 3    |     |
| cobaltico               |         | 181   |                   |          | 38  |
| cromico                 | . IV.   | 376   | calcico           | IV.      | 59  |
| e ciannro mercut        | ncı IV. | 286   |                   |          | 74  |
| e cobaltato ammo        |         |       |                   |          |     |
| e fosfato piombio       |         | 214   |                   | VII. 7   |     |
| e ioduro mercuri        |         |       |                   | VII. 4   |     |
| e solturo mercur        | ici IV. | 286   | magnesico         | IV.      | 79  |

|                        | 1110     | ICE G | ENERAL | E. |                     |      | 321   |
|------------------------|----------|-------|--------|----|---------------------|------|-------|
|                        | Tomo     | Pag.  |        |    | T                   | omo  | Pag.  |
| Nitrito manganoso      | IV.      | 132   | Olio   | di | aglio               | VI.  | 422   |
| , marcuroso            | IV.      | 282   |        | di | ancto               | VI.  | 399   |
| piombico               | IV.      | 212   | - 0    | di | anici               | VI.  | 397   |
| · potassico            | III.     | 238   |        | di | assenzio            | VI.  | 408   |
| quadripiombico         | IV.      | 213   |        | di | belladonna          | VI.  | 328   |
| ramcico                |          | 254   |        | di | bergamotto          | VI.  | 396   |
| sodico                 | 111.     | 327   |        | di | caicput             | VI.  | 398   |
| strontico              | IV.      |       |        | di | calamo aromatico    | VI.  | 403   |
| Nitroematicati         |          | 366   |        |    | camomida            |      | 403   |
| Nitrogeno              |          | 138   |        |    | cannella            | VI.  | 403   |
| Nitropicrati           | VII.     | 365   |        | di | carvi               | VI.  | 407   |
| Nitruri di carbonio    |          | 200   |        |    | cedro.              | VI.  | 393   |
| Nitruro di benzido     |          | 101   |        | di | cera                | VI.  | 793   |
| Noce di galia          |          | 251   | -110   |    | coclearia           | VI.  | 422   |
| Noce moscata           |          | 303   |        | di | colza               | VI.  | 33r   |
| Occhio                 | VIII.    | 363   |        | di | croton              |      | 328   |
| Occhiata su la teorica | icl-     |       |        | di | faginoli            | VI.  | 332   |
| le proposizioni chi    | mi-      |       |        |    | finocchi            | VI.  | 400   |
| che e sulla loro ca    |          |       |        | di | fiori di arancio    | VI.  | 412   |
| Odorina e Sali odori   | ci VIII. | 617   |        | di | garofano            | VI.  | 400   |
| Olanina                | VIII:    |       |        | di | gincpro             |      | 399   |
| Oleato ammonico        |          | 363   |        |    | issopo              | VI.  | 403   |
| . baritico             | VI.      | 363   |        |    | lavanda             | VI.  | 407   |
| crumoso                |          | 364   |        |    | lauro               |      | 338   |
| etilico                |          | 513   |        |    | lino                | VI.  | 3 2 5 |
| metilico               | VII.     | 708   |        | di | mandorla            | VI.  | 320   |
| piombico               | VI.      | 363   |        | di | mattone             | VII. | 793   |
| potassico              |          | 362   |        | di | menta crespa        | VI.  | 407   |
| sodico                 |          | 362   |        |    | menta piperita      | Vł.  | 414   |
| Oleona                 | VII.     | 795   |        |    | nafta e di petrolio |      |       |
| Olii acri e vescicanti |          | 419   |        |    | navone              |      | 33 r  |
| aromatici              | VI.      | 397   |        | di | noce                | VI.  | 326   |
| grassi                 |          | 314   |        | di | nocelle             | VI.  | 332   |
| non seccativi          |          | 329   |        | di | noce moscata        |      | 408   |
| seccativi              |          | 325   |        | di | palma               | VI.  | 336   |
| solidi                 |          | 336   |        |    | papavero            |      | 327   |
| venefici contenen      |          |       |        |    | pepe                | VI.  | 413   |
| cido idrociani         |          | 422   |        |    | pimento             | VI.  | 413   |
| volatili non ossige    |          |       |        |    | pinus abies         |      | 328   |
| volatili ossigenat     |          | 396   |        |    | pinus silvestris    |      | 328   |
| Olio de'liquori ferme  |          |       |        |    | prezzemolo          | VI.  | 414   |
| de'nocciuoli di pi     |          | 332   | 1      |    | rafano rusticano    | VI.  | 419   |
| dell'acquavite de'     |          |       |        |    | ricino              | VI.  | 327   |
| reali                  | VI.      | 401   |        |    | rose                | VI.  | 415   |
| dell'acquavité di      |          |       |        |    | rosmarino           | VI.  | 417   |
| tute                   |          | 401   |        |    | sabina -            | VI.  | 418   |
| dell'acquavite di      |          |       |        |    | sambuco             | VI.  | 403   |
| della fermentazio      | ne VI.   | 402   |        | di | sassofrasso         | Vi.  | 417   |
| del legno rodio        |          | 417   |        | di | scnape              | VI.  | 331   |
| BERZELIUS Vol. I       | х.       |       | *      |    | . 23                |      |       |

| 322                       | IN     | nick é | ENERALE.                |      |      |
|---------------------------|--------|--------|-------------------------|------|------|
|                           | Tomo   |        |                         | omo  | Pag. |
| Olio di tanaceto          |        | 415    | Ossalato ammonico-magne |      | rag. |
| di terebintina            | - 11   | 386    | sico                    | IV.  | 84   |
| di timo                   |        | 418    | ammionico-potassico     | IV.  | 21   |
| di tonka                  |        | 418    | antimonico              | IV.  |      |
| di uliya                  |        | 319    | antimonico e potassic   |      |      |
| di vinacciuoli            |        | 320    | argentico               |      | 305  |
| di vino                   |        | 480    | argentico-potassico     | IV.  | 305  |
| di zafferano              | VI.    | 417    | baritico                | IV.  | 41   |
| Olio empircumatico        |        | 660    | bismutico               | IV.  | 230  |
| Olio empireumatico        |        | - 3    | brucico                 | VI.  | 204  |
| tenuto dalla distillaz    |        |        | cadmico                 | IV.  | 205  |
| ne a secchezza de         |        |        | calcico                 | IV.  | 67   |
| materie animali           | VIII.  | 626    | calcico e cloruro cal-  |      |      |
| Olio fetido della puzzo   |        |        | cico                    | IV.  | 68   |
| Olio volatile del castore |        |        | cerico                  |      | 124  |
| Olio volatile di senap    |        |        | cerico-potassico        | IV.  | 124  |
| Olmo                      |        | 213    | chinico                 | VI.  | 209  |
| Ороровасе                 | VII.   |        | cinconico               | VI.  | 213  |
| Oppio                     | VII.   |        | cobaltico               | IV.  | 183  |
| Orchis mascula            | VII.   |        | cromico                 | IV.  | 376  |
| Orecchio                  | VIII.  |        | cromico-calcico         | IV.  | 377  |
| 'Organi de' sensi estern  |        |        | cromico-piombico        | IV.  | 377  |
| Organi della digestione   |        |        | cromico-potassico       | IV.  | 376  |
| tessuti onde son fo       |        |        | di ossido di etile      | VII. | 601  |
| mati                      | VIII.  | 138    | etilo ossamidico        | VII. | 404  |
| Organi del movimento      |        |        | etilo potassico         | VII. | 403  |
| Organi di secrezioni      | VIII.  |        | ferrico                 | IV.  | 173  |
| Organi femminei della     |        |        | ferroso                 | IV.  | 165  |
| nerazione ne mamp         |        |        | glucico                 | IV.  | 107  |
| feri •                    | VIII.  | 445    | ipermolibdico           | IV.  | 36 t |
| Organi genitali           | VIII.  | 667    | ipervanadico            | IV.  | 371  |
| Organi maschi della s     | ze-    | ,      | ittrico                 |      | 111  |
| nerazione ne' mamn        |        |        | ittrico-potassico       | IV.  | ш    |
| feri                      | VIII.  | 667    | litico                  | III. | 354  |
| Organi per la sanguific   | ca-    | ,      | mugnesico               | IV.  | 84   |
| zione                     | VIII.  | 138    | manganoso               | IV.  | 133  |
| Oriena                    | VII.   | 37     | mercurico               | IV.  | 287  |
| Oricello                  | VII.   | 24     | mercuroso               | ıv.  | 282  |
| Orina                     | VIII.  | 283    | mercuroso-polassico     | IV.  | 283  |
| Orina degli animali       | VIII.  | 321    | metilico                | VII. | 701  |
| Oro -                     | III.   | 2      | molibdico               | IV.  | 359  |
| Oro fulminante            | III.   | - úî   | molibdico-potassico     | IV.  |      |
| Orzo                      | VII.   | 252    | molibdoso               | IV.  | 358  |
| Ossa                      | VIII.  | 377    | nichelico               | IV.  | 191  |
| Ossalati                  | III.   | 249    | nichelico-potassico     | IV.  | 101  |
| Ossalati nichelieo-sodi   | co     |        | piombico                | IV.  | 217  |
| e nichelico-ammoni        | co IV. | 191    | piombico-potassico      | IV.  | 217  |
| Ossalato alluminico       | łV.    | 99     | platinico               | IV.  | 327  |
| alluminico-potassio       | o IV.  | 99     | platinoso               | IV.  | 326  |
| ammonico                  | IV.    | 20     | potassico neutro        | ш.   | 296  |
|                           |        |        |                         |      |      |

|                           |      |             | ENERALE.         | 323               |
|---------------------------|------|-------------|------------------|-------------------|
|                           | omo  |             |                  | Tômo Pag.         |
| Ossalato potassico sodico |      |             | Ossido argentico | 111. 67           |
| rameico                   |      | 256         | aurico           | III. 10           |
| rameico-ammonico          |      | 256         | auroso           | HI. 10            |
| rameico-potassico         |      | 256         | azzurro di molif |                   |
| rameico-sodico            |      | 256         | azzurro di osmi  |                   |
| sodico                    |      | 33 <b>5</b> | bismutico        | III. 108          |
| stagnoso                  |      | 233         | cadmico          | 111. 140          |
| stricnico                 | VI.  | 201         | carbonico        | II. 8o            |
| strontico                 | IV.  | 51          | cerico           | 111. 221          |
| tellurico                 |      | 388         | cerioso          | 111. 220          |
| torico                    | IV.  | 120         | cioroso          | II. 6o            |
| torico-potassico          | IV.  | 120         | cobultico        | III. 163          |
| uranico                   |      | 243         | cromico          | 11. 320           |
| vanadico                  | IV.  | 366         | di enila         | VII. 817          |
| vanadico-potassico        | IV.  | 366         | di fosforo       | 11. 52            |
| zinchico                  | IV.  | 199         | di metile        | VH. 694           |
| zirconico                 | IV.  | 115         | ferrico          | III. 179          |
| ossametilane              | VII. | 701         | ferroso          | III. 179          |
| Osservazioni generali su  |      | 1           | ferroso-ferrico  | III. 182          |
| i fenomeni dell'affinità  |      |             | iridico          | 111. 38           |
| chimica                   | V.   | 7           | iridioso         | 111. 37           |
| Osservazioni generali sul |      | ,           | manganico        | III. 210          |
| terriccio                 | VII. | 624         | manganoso        | 111, 209          |
| Ossiacidi ed ossidi       | 11.  | 7           | manganoso-man    |                   |
| Ossiclorido carbonico     | H.   | 82          | co               | III. 211          |
| Ossiclorico carbosolforos | о И. | 83          | mercurico        | III. 80           |
| Ossicloro-carbonate me-   |      |             | mercuroso        | HF. 79            |
| tilico                    | VH.  | 700         | melibdico        | 11. 338           |
| Ossiclorati               |      | 246         | molibdoso        | 11. 337           |
| Ossiclorato alluminico    | IV.  | 99          | pichelico        | HI. 157           |
| ammonico                  | W.   | 18          | nitrico          | H. 38             |
| argentico                 |      | 304         | nitroso          | H. 40             |
| baritico                  | iv.  | 40          | osmico           | HI. 28            |
| cadmico                   |      | 205         | osmioso          | HI. 27            |
| calcico                   |      | 62          | palladico        | III. 57           |
| ferroso                   |      | 164         | palladioso       | HI. 57            |
| litico                    |      | 353         | piombico         | HI. 128           |
| magnesico                 | IV.  |             | platinico        | HI. 48            |
| manganoso                 |      | 132         | platineso        |                   |
| mercurico.                |      | 287         | borbora          | HI. 48<br>II. 333 |
| mercuroso                 |      | 282         |                  |                   |
| piembico                  |      | 215         | rameico          | H. 94             |
| potassico                 |      | 268         | rameoso.         | HI. 93            |
| rancico                   |      |             | rodico           | HJ. 60            |
| sodico                    |      | 257<br>331  | sclenico         | II. 275           |
| strontico                 |      | 50<br>50    | stagnico         | IH. 116           |
| zinchico                  | 37.  | 20          | stagnoso.        | HI. 214           |
|                           | . v. | 198         | surcromico       | 11. 32,1          |
| Ossidi intermedia di va-  |      | 279         | suriridico       | III. 38           |
| nadio                     |      | 333         | suriridioso      | H. 37             |
| Ossido antimonica         | ц.   | 354         | surosmioso       | Щ. 28             |

| 324                     | INDICE G          | ENERALE.                       |             |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|                         | Tomo Fig.         | Part and the state of the same | Tomo Pag.   |
| Ossido tantalico        | 11. 368           | Parti constitutive album       |             |
| titanico                | 11. 374           | nose del sangue                | VIII, 20    |
| tungstico               | 11. 346           | Parti constitutive del sa      |             |
| uranico                 | III, 103          | gue                            | VIII. 20    |
| uranoso                 | III. 101          | Pastinaça sativa               | VII. 167    |
| vanadico                | II, 331           | Palale                         | VII. 185    |
| zinchico                | – III. <u>144</u> | Pece minerale elastica         | VII. 770    |
| Ossifluoruro molibdio   |                   | Pelli                          | VIII. 267   |
| potassico               | III, 271          | Pelle propriamente de          | lla         |
| molibdico ammon         |                   | o Derine                       | VIII. 257   |
| tungstico-potassic      |                   | Pemedanum officinale           | VII. 167    |
| tungstico-ammoni        |                   | Penne                          | VIII. 270   |
| Ossigeno                | L 115             | Peonia officinalis             | VII. 167    |
| Ossi-iodati             | III. 247          | Pepe cubebe                    | VII. 306    |
| Ossi-iodato argentico   | IV. 304           | Pepe di Giamaica               | VII. 3o3    |
| - potassico             | - III. 290        | Pepe lungo                     | VII. 307    |
| sodico                  | III. 333          | Pepe nero                      | VII. 307    |
| Ossimanganati           | . III. 257        | Peperone                       | VII. 276    |
| Ossimanganato ammor     |                   | Perbromuro di form             |             |
| argentico               | IV. 310           | ( bromoforme )                 | VII. 572    |
| baritico                | IV. 46            | Percitrati baritici            | 1V. 43      |
| ed ossiciorato pot      | as-               | Percloruro di decaexi          | le VII. 770 |
| sici                    | III. 312          | Percloruro di naftalia         | n VIL 768   |
| magnesico               | IV. 89            | Perioduro di formile (         | io-         |
| potassico               | III. 311          | doforme )                      | VII. 574    |
| rameico                 | IV. 244           | Pero e melo                    | VII. 31 t   |
| sodico                  | . III. 348        | Persolfuro di arsenico         | II. 310     |
| zinchico                | IV. 202           | Persolfuro di ferro            | III. 187    |
| Ossisali                | III. 241          | Persolfuro di potassio         | II. 200     |
| Osso del dente          | VIJI. 386         | Pesci                          | VIII. 521   |
| Ostriche                | VIII. 538         | Peso degli atomi de' co        | or-         |
| Palladio                | III. 55           | pi semplici                    | V. 70       |
| Pancreas e succo pa     |                   | Petalite                       | IV. 101     |
| creatico                | VIII. 161         | Pettato baritico, calci-       |             |
| Paruffina '             | VII. 721          | mortico                        | VI. 312     |
| Paranofialina           | VII. 788          | Pettato potassico, sod         | ico VI. 311 |
| Paratartrato ammonio    | 0.                | Pettina VI.                    | 140 e 310   |
| baritico, calcico,      |                   | Picamaro                       | VII. 727    |
| tassico, sudico, str    | on-               | Picrotossina VI , 241          | e VII. 200  |
| tico                    | VI. 75            | Pigmento nero dell'            |             |
| Paratartrato antimonio  |                   | chio                           | VIII. 364   |
| argentico , ferros      |                   | Pikirina                       | VII. 248    |
| magnesico, manga        |                   | Pino marittimo                 | VII. 204    |
| so , mercuroso , pie    |                   | Pino salvatioo                 | VII. 203    |
| bico , rameico ,        |                   | Piombo                         | III. 116    |
| meoso , zinchico        | VI. 76            | Piretina acida del leg         |             |
| Pariglina               | VI. 245           | di betulla                     | VII. 671    |
| Parmelia parietina      | VII. 257          | Piretine non acide             | VII. 677    |
| Parte solida della cari |                   | Pirocitrato etilico            | VII. 508    |
|                         |                   | = cuito                        | 500         |

|                           | 130  | MCE G | ENERALE.                                | 325           |
|---------------------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------|
| 7                         | omo  |       | - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Tomo Pag.     |
| Pirocitrato piombico      |      | 222   | Platino fulminante                      | 1II. 49       |
| Pirogallati               |      | 162   | Poligala                                | VIII. 149     |
| Piromalato mercuroso      |      | 280   | Polipodio                               | VII. 172      |
| piombico                  |      | 223   | Pollinina                               | VI. 312       |
| potassico                 |      | 500   | Polmoni                                 | VIII. 85      |
| Piromucati                |      | 350   | Populina                                | VII. 204      |
| Piromucato di ossido di   |      | 330   | Porpora di Cassio                       | III. 13       |
| etile                     | VII. | 517   | Porpora d' indaco                       | VII. 79       |
| Piroracemato potassico    | 1    | •     | Porpora di robbia                       | VII.          |
| sodico                    | VI.  | 80    | Porter                                  | VII. 398      |
| Piroracemato litico, am   |      |       | Potassa 2,20                            | o e VII. 863  |
| monico , baritico         | VI.  | 81    | Piroracemato bismuti                    | co,           |
| Piroracemato strontico    | ,    |       | uranico, rameico                        | VI. 85        |
| calcico, magnesico        |      |       | Preparazione dello                      |               |
| alluminico, glucico       | ,    |       | chero ottenuto trat                     | tan-          |
| ittrico , zirconico , to  |      |       | do le materie veg                       | etali         |
| rico                      | VI.  | 82    | con l'acido solfor                      |               |
| Precauzione necessaria ne | I-   |       | Principi accidentali                    | del-          |
| l'usare i crogiuoli d     |      |       | l'orina nelle mala                      |               |
| platino                   | ш.   | 54    | Principi chimici dell                   | 'ar-          |
| Piroracemato ferroso      |      |       | te tintoria                             | VII. go       |
| ferrico, cobaltico        | VI.  | 83    | Principi costitutivi o                  | rdi-          |
| Piroracemato nichelico    |      |       | nari dell'orina                         | VIII. 286     |
| zinchico, piombico        | VI.  | 84    | Principt immediati d                    | elle          |
| Piroracemato mercuroso    | , .  |       | piante                                  | VI. 72        |
| mercurico                 | VI.  |       | Prodotti dell'azione                    | del           |
| Piroracemato argentico    | VI.  |       | clero su l'olio del                     |               |
| Pirossandina              | VII. | 720   | trame del carbon                        |               |
| Pirotartrato ammonico     | IV.  |       | sile                                    | VII. 779      |
| argentico                 | IV.  | 305   | Prodotti della distilla                 | zio-          |
| baritico                  | IV.  | 42    | ne del legno                            | VII. 683      |
| cadmico                   | IV.  | 205   | Prodotti della distilla                 |               |
| calcico                   | IV.  | 69    | ne del carbon fo                        | sile VII. 742 |
| etilico                   | VII. | 507   | Prodotti della distilla                 | zio-          |
| mercurico                 | IV.  | 288   | ne dello scisto alla                    | mi-           |
| mercuroso                 |      | 283   | noso                                    | VII. 785      |
| piombico                  | IV.  | 223   | Prodotti della distilla                 |               |
| polassico                 | III. | 300   | ne degli olii grass                     | i VII. 786    |
| Pirotartrato potassico-ba |      |       | Prodotti della distilla                 |               |
| ritico                    | īV.  | 42    | ne secca dell' Oze                      | ke-           |
| rameico                   | IV.  | 261   | rite                                    | VII. 784      |
| sodico                    | 111. | 343   | Prodotti della distilla                 | zio-          |
| sodico-baritico           | IV.  | 42    | ne dell'acido idroc                     | cai-          |
| strontico                 | IV.  |       | co                                      | VII. 795      |
| zinchico                  | IV.  | 200   | Prodotti della distilla                 | zio-          |
| Tirrole                   |      | 746   | ne del caoutchouc                       |               |
| Pisello                   |      | 237   | Prodotti della distilla                 | zio-          |
| Pittacale                 |      | 732   | ne del succino                          | VII. 811      |
| Platino                   | 111. |       | Prodotti della distilla                 |               |
| Platino e idrogeno        | Ш,   | 50    | ne degli acidi vege                     |               |
|                           |      | _     |                                         |               |

e di altre sostanze ve-

getali combinate o me-

scolete con basi sali-

ficabili ed altri reagen-

ne de' corpi ossidati su

Prodotti della distillazio-

lo spirito acetico

getali

VII. 813

VII. 824 Prodotti della distillazione del tartaro VII. 842 stici Prodotti della distruzio-Protide ne delle materie vegetali per mezzo del ca-VII. 664 Prugno Prodotti della putrefazione alla superficie della VII. 559 Prodotti della putrefazione in seno alla terra VII. 629 Prodotti della putrefazioco ne sotto l' acqua VII. 628 Prodotti della scomposizione de' catecucati a spesa dell' aria VI. 172 Prodotti della scomposico zione delle materie ve-VII. 327 Prodotti della scomposizione dell' alcool VII. 454

Prodotti della scomposizione del bisolfato di ossido di etile. Olio di vino VII. 483 Prodotti della scomposizione del proto e del pereloruro di naltalina con gli alcali VII. 269 Produtti della scomposine dell' allossantina VIII. 577 Prodotti della scomposizione dell' allossana VIII. 584

Prodotti della scomposizione dell' allossantina e dell'allossana riquite per mezzo dell' ammoniaca VIII. 598

Prodotti distillatori della resina comune VII. 804 Prodotti di un' azione più

Proteina Proteina cd alcali cau-Protocloruro di naftali-VII. 767 VII. 300 Prunus padus VII. 206 Prunus paries VII. 263 Pulsatilla VII. 220 Putrefazione VII. 596 Quadriscienito ammoni-IV. 24

Prodotti morbosi

daco ordinario

potassico III. 291 sodico III. 345 Quadrisolfuro di potassio 11. 209 Quadritellurato ammoni-IV. 25 baritico IV. 44 III. 3o5 potassico sodico 111. 346 Quadritellurito ammonico baritico

IV. 25 IV. 41 calcico IV, 71 III. 365 potassico sodico III, 346 Quadro comparativo degli alcaloidi conosciuti VI. 239 III. 291

Quadrossalato potassico Quassia amara VII. 218 VII. 208 Ouercia VI. 180 Quercicinconato morfico strícuico VI. 201 Quercitrone VII. 33 Rabarbarina VII. 175 Rabarbaro VII. 173.

Racemato etilico (acido etero-racemico ). VII. 506 VII. 135 Radici Ragnatela VIII. 535 Rame ш. 88

|                                    |        | INDICE   | GENERALE.               | 327                |
|------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|
|                                    | Tomo   | Pag.     |                         | Tomo Pag.          |
| Reni                               | VIII.  |          | Rumex obtusi olius      | VII. 177           |
| Resina anime                       |        | 459      | Sabadiglia              | VII. 323           |
| Resina che rimane nel              | la     |          | Sabadiglina             | VI. 217            |
| preparazione dell'ac               | ci-    |          | Sagapeno                | VII. 129           |
| do nitralinico                     | VII.   | 372      | Saggio dell' indaco     | col                |
| Resina copale                      | VI.    | 462      | cloro                   | VII. 88            |
| dammara                            | VI.    | 468      | Saggio dell' indaco p   | per                |
| del castoreo                       | VIII.  |          | ripristinazione         | VII. 89            |
| di aldeide                         | VII.   | 563      | Salco                   | VI. 272            |
| di cera di palma                   | VI.    | 342      | Sali                    | III. 224           |
| di scialappa                       | VI.    | 482      | Sali aloidi             | III. 226           |
| elemi                              |        | 470      | Sali aloidi chinici     | VI. 207            |
| gnaiaco                            | VI.    | 471      | Sali aloidi stricnici   | VI. 199            |
| pirogenata del 1                   | bi-    |          | Sali amfidi             | III. 232           |
| tume di succin                     | o VII. | 678      | Sali aricici            | VI. 215            |
| Resine                             | VI.    | 453      | brucici                 | VI. 203            |
| Resine della gomma ge              |        |          | chinici                 | VI. 207            |
| ta e della mirra tratt             |        |          | cineonici               | VI. 212            |
| te con gli acidi                   |        | 36g      | delfinici               | VI. 222            |
| Resine liquide e bals              | 13-    | 509      | del latte               | VIII. 482          |
| mi naturali                        | VI.    | 439      | del sangue              | VIII. 67           |
| Resine solide                      | VI     | 459      | di alluminio            |                    |
| Respirazione                       | VIII.  | 85       | di ammonio              | IV. 92<br>IV. 7    |
| Respirazione delle dive            |        | 0.1      | di antimonio            | IV. 346            |
| se classi di animali               | VIII.  | -        |                         | IV. 540            |
| Respirazione nell'aria             | VIII.  | 99<br>86 | di argento              | IV. 292            |
| in altri gas                       | VIII.  |          | di atropina<br>di bario | .VI. 233           |
| Retinafta                          | VII.   | 97       | di bismuto              | IV. 34             |
| Retinafta e corpi aloge            | oi VII | 800      | di cadinio              | IV. 236            |
| Retinita e corpi atoge<br>Retinite | VII.   | 807      |                         | IV. 203            |
| Retinite                           | VII.   | 627      | di calcio               | IV. 53             |
|                                    | 3717   | 037      | di caontchina           | VII. 8or           |
| Retinole                           | VIII.  | 809      | di cerio                | IV. 122            |
| Rettili                            | 7/11.  | 220      | di cianole              | VII. 745           |
| Ribes                              | VII.   | 312      | di cobalto              | IV. 179            |
| Ricino                             |        | 313      | dí concina              | VI. 237            |
| Ripristinazione de' m              | ie-    | -        | di coridalina           | VI. 226            |
| talli                              | 11.    | 173      | di cromo                | IV. 371            |
| Riso                               |        | 304      | di enile                | VII. 818           |
| Robbia                             | VII.   | 178      | di ferro                | IV. 137            |
| Roccellati                         | VI.    | 139      | di giusquiamina         | VI. 235            |
| Rodio                              | 111.   |          | di glucio               | IV. 105            |
| Rosa canina                        | VII.   |          | d'iridio                | IV. 329            |
| Rosa gallica                       | - VII. |          | d' ittrio               | IV. 109            |
| Rosso di lichene                   | VII.   | 27       | di litio                | III. 35 t          |
| d'indaco                           | VII.   | 56       | di magnesio             | IV. 75             |
| di robbia                          | VII.   | 1.3      | di manganese            | IV. 127            |
| di sangue                          | VIII.  | 52       | di mercurio             | IV. 266            |
|                                    |        |          | di molibdeno            |                    |
| Rubus chemoemours et<br>doneus     | VII,   |          | di morfina              | IV. 352<br>VI. 187 |

| Tomo Pag.   Salid in narcotina   VIII   Scalilla   VIII   Scalil   | 328                   | MIDICE G   | ENERALE.                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Sali di narcolina   VI. 193   Selila   VII. 183   Selila   VIII. 184   Selila   Selila   Selila   Selila   VIII. 184   Selila   Selila   Selila   VIII. 184      | 4                     |            |                          | Tomo Pag. |
| di nichel  di oro  il v. 186  di oro  il v. 186  di oro  il v. 186  di palladio  il v. 334  bili bili bili bili bili bili bili bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sali di parcotina     |            |                          |           |
| di oro   IV. 538   Scisto alluminoto   Ambilio   IV. 315   Scisto alluminoto   Ambilio   IV. 315   Scisto alluminoto   Ambilio   IV. 315   Scisto alluminoto   Ambilio   IV. 316   Scisto alluminoto   IV. 317   Scisto alluminoto   IV. 504   Scisto alluminoto   IV. 504   Scisto alluminoto   IV. 504   Scisto alluminoto   IV. 318   Scisto alluminoto   IV. 319   Scisto alluminoto   IV. 319   Scisto alluminoto   IV. 310   Scisto   IV. 311   Scisto   IV. 311   Scisto   IV. 312   Scisto alluminoto   IV. 313   Scisto alluminoto   IV. 314   Scisto   IV. 315   Scisto alluminoto   IV. 316   Scisto alluminoto   IV. 317   Scisto alluminoto   IV. 318   Scisto alluminoto   IV. 319   Scisto alluminoto   IV. 311   Scisto alluminoto   IV. 311   Scisto alluminoto   IV. 312   Scisto alluminoto   IV. 313   Scisto alluminoto   IV. 314   Scisto alluminoto   IV. 315   Scisto alluminoto   IV. 315   Scisto alluminoto   IV. 316   Scisto alluminoto   IV. 317   Scisto alluminoto   IV. 318   Scisto alluminoto   IV. 319   Scisto alluminoto   IV. 321   Scisto alluminoto   IV. 322   Scisto alluminoto   IV. 323   Scisto alluminoto   IV. 324   Scisto alluminoto   IV. 325   Scisto alluminoto   IV. 326   Scisto alluminoto   IV. 326   Scisto alluminoto   IV. 327   Scisto alluminoto   IV. 328   Scisto alluminoto   IV. 329   Scisto alluminoto     |                       |            | Scialiva                 | VIII. 153 |
| di osmio IV. 334 belite VIII. 354 cool e dell' etere coi col e del | di oro                | IV. 358    | Scisto alluminoso (Am    | -         |
| di palludio   IV. 3:5   Somposizione dell' sale di pialumo   IV. 2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2:4   2 |                       |            |                          | VII. 66 t |
| di pidombo IV. 205 di pidrototssina VII. 210 di platino IV. 310 di pidrotassio III. 350 di rodio IV. 344 di sodio III. 350 di sodio III. 350 di sodio III. 350 di stricania IV. 248 di sericania IV. 248 di stricania IV. 248 di sericania IV. 248 di tellurio IV. 348 di sinco IV. 193 Seleniato alluminico IV. 103 Salicina VII. 210 Saleica VII. 211 Salepariglia VII. 351 Sambuco VII. 264 VII. 351 Sambuco VII. 265 Sandonia VII. 265 Sangen celle malatti VIII. 351 Sangen celle malatti VIII. 352 Selenia trancico IV. 353 Sandonia VII. 245 Selenibasi e seleniti III. 251 Sapone di ossido pion- biio e seponti insola- biii Sepone di re viluno VII. 379 Sepone di ossido pion- biio e seponti insola- biii Sepone di re viluno VII. 379 Sepone di re viluno VII. 379 Sepone del vinu VII. 371 Sepone del vinu VIII. 351 Sarque celle malatti VIII. 358 Selenicia sichico VII. 245 Sepone del vinu VII. 379 Selenido idicio Serpone VII. 240 Secone IV. 131 Selenido idicio VII. 241 Secone VII. 242 Selenido idicio VII. 243 Secone VIII. 244 VII. 379 Selenido idicio VII. 245 Secone VII. 247 Sepone del vinu VII. 371 Selenido idicio VII. 257 Sepone Cel vinu VII. 371 Secone VII. 257 Sepone Cel vinu VII. 371 Secone VII. 258 Secone VII. 259 Secone VIII. 251 Secone VII. 251 Secone VII. 252 Secone VIII. 251 Secone VII. 252 Secone VII. 253 Secone VIII. 254 Secone VIII. 25 |                       | IV. 3:5    | Scomposizione dell' al-  |           |
| di picrotossina VI. 241 corpi alogeni, e produi pilatino IV. 300 di pitassio III. 305 composizione dell' enote di rame IV. 445 composizione dell' enote di rame IV. 446 le col gas cloro VII. 825 di sisonio III. 305 socramern hispanica VIII. 825 di sisonio III. 305 socramern hispanica VIII. 836 di sisonio IV. 238 Secrezioni eloro organi VIIII. 358 di sironio IV. 488 sedimento cristalino VIII. 357 endicato di stronio IV. 488 delimento polaveroso che redi tellulo IV. 357 rende torbida la orte di tellulo IV. 357 rende torbida la orte di tellulo IV. 357 rende torbida la orte di sironio IV. 438 sedimento polaveroso che redi tellulo IV. 357 rende torbida la orte di sironio IV. 438 sedimento polaveroso che redi tellulo IV. 357 rende torbida la orte di sironio IV. 438 sedimento polaveroso che redi tellulo IV. 357 rende torbida la orte di sironio IV. 438 sedimento polaveroso che redi sironio IV. 438 sedimento di sironio IV. 438 sedimento di sironio IV. 438 sedimento polaveroso che redi sironio IV. 430 segnetico IV. 150 salicina IVI. 357 selenita illuli 111. 357 rende IVI. 357 selenita illuli 111. 358 rende IVI. 359 selenita IVI. 359 seleni |                       |            | cool e dell'etere co     | å         |
| di platino IV. 510 di potassio III. 205 Scomposizione dell'eno- di rame IV. 4/4 di sodio IV. 4/4 di sodio IV. 4/4 di sodio IV. 4/4 di sodio IV. 510 di sodio IV. 608 di stricnita IV. 608 di vano IV. 9/40 di sinco IV. 1/20 di sinco IV. 1/20 di sinco IV. 1/20 di selezio poleresso che silicna IV. 1/20 di sinco IV. 1/20 salicna VII. 211 Salicna VII. 211 Salicna VII. 211 Salicna VII. 1/21 Salicna VII. 1/22 Salicna Salicna VII. 1/23 Salicna VII. 1/24 Salicna VII. 1/25 Salicna VII. 1/26 Salicna VII. 1/26 Salicna Salicna VII. 1/27 Salicna VII. 1/28 Salicna Salicna VII. 1/28 Salicna Salicna VII. 1/28 Salicna VII. 1/29 Salicna VII. 1/29 Salicna VII. 1/29 Salicna Salicna VII. 1/29 Salicna VII. 1/29 Salicna Salicna VII. 1/29 Salicna Salicna VII. 1/29 S | di picrotossina       | VI. 241    | corpi alogeni, e pro     |           |
| di potassio   111. 265   Scomposizione dell' enole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                          |           |
| di rame   1V, 244   le col gas cloro   VII, 825   di sodio   IV, 151   Sorrataren hispanica   VII, 825   di sodio   IV, 152   Sedinator hispanica   VIII, 825   di singo   VI, 198   Sedinera cristallino   VIII, 351   di siriconio   VI, 46   Segula corruta   VIII, 352   di siriconio   VI, 46   Segula corruta   VIII, 514   di sirico   VII, 36   Segula corruta   VIII, 514   Salice   VIII, 352   Seleniato allumínico   VII, 514   Salice   VIII, 315   Seleniato allumínico   VII, 514   Salice   VIII, 112   Salice   VIII, 121   Salice   VIII, 122   VIII, 123   Salicina   VIII, 124   VIII, 125   Salicina   VIII, 125   Salicina   VIII, 126   VIII, 126   VIII, 127   Salice   VIII, 127   Salice   VIII, 128   Salicina   VIII, 128   Salicina   VIII, 128   Salicina   VIII, 129   Salicina   VIII, 129   Salicina   VIII, 120   VIII, 1   |                       |            | Scomposizione dell'eno   | -         |
| di sodio   III. 3-0   Secrezioni e loro organi VIII. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | IV. 244    |                          |           |
| di stronto   IV. 238   Sedimento cristalino   0   VIII. 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di rodio              | IV. 312    |                          |           |
| Renella   VIII   538   Sdimento polveroso che la di stronito   IV. 48   Sdimento polveroso che la di tellurio   IV. 377   di titua   IV. 376   Segala   VIII. 337   di urano   IV. 16   Segala corauta   VIII. 514   Segala corauta   VIII. 514   Segala corauta   VIII. 514   Segala corauta   VIII. 514   VIII. 514   VIII. 515   Seleriati   IIII. 251   Seleriati   IIII. 251   Seleriati   IIII. 251   Seleriati   III. 251   Seleriati   VIII. 514   Sambuco   VIII. 251   Serico   VIII. 251   Seri   | di sodio              | III. 320   | Secrezioni e loro organi | VIII. 257 |
| di strontio IV. 78 di tellurio IV. 78 di tellurio IV. 377 di titati IV. 344 di torio IV. 145 di torio IV. 145 di trano IV. 145 di trano IV. 146 di vanno IV. 140 di vanno IV. 140 di vanno IV. 140 di vanno IV. 140 di vanno IV. 141 di vanno IV. 142 di vanno IV. 142 di vanno IV. 143 salicina VII. 210 baritteo IV. 143 Sanlora VII. 245 Sanlora IVI. 245 Sandon VII. 247 Sandon VII. 247 Sangue nelle malatte VIII. 248 Selenibas e seleniti Sangon di orso VII. 248 Selenibas e seleniti Sannonia VII. 248 Selenibas e seleniti Sannonia VII. 248 Selenibas e seleniti III. 253 Sapone VII. 179 Sapone di orso VII. 571 Sapone di orso VII. 572 Sapone di orso VII. 572 Sapone di orso VII. 572 Sapone di vii. 374 Sapone di vii. 375 Seleniti diciro VII. 237 Sapone di vii. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VIII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Sapone del viiu. VIII. 375 Seleniti diciro VII. 247 Seleniti del vii. VII. 247 Seleniti | di stagno .           |            | Sedimento cristallino o  |           |
| di tiellurio   IV. 377   rende torbida la orticali   IV. 43   di lario   IV. 416   Segala occurata   VIII. 514   VIII. 515   VIII. 515   VIII. 515   VIII. 515   VIII. 516     | di stricnina          | VI. 198    |                          |           |
| di titalio IV, 377 di titalio IV, 146 di tirano IV, 146 di trano IV, 147 di tranolo IV, 156 di zinco IV, 156 di zinco IV, 156 di zinco IV, 157 salice VIII, 216 salicina IV, 141 salicina IV, 142 salicina IV, 143 salicina IV, 143 salicina IV, 143 salicina IV, 145 sanduco IVII, 264 sanduco IVII, 264 sanduco IVII, 264 sanduco IVII, 264 sanduco IVII, 265 sanduco IVII, 276 sanduco IVII, 277 sanduco IVII, 278  | di strontio           | IV. 78     | Sedimento polveroso che  |           |
| di tituti IV. 344 na VIII. 514 di urano di urano IV. 426 Segala cornuta VII. 514 di urano di urano IV. 426 Segala cornuta VII. 514 di urano di vasaddo IV. 525 Seleniati ulturinico IV. 105 Salvia IV. 105 Seleniati ulturinico IV. 105 Seleniati ulturinico IV. 105 Sandracca IVI. 105 Seleniato sinchico IV. 105 Sangue nelle malatti VIII. 245 Seleniato sinchico IVI. 205 Seleniato sinc | di tellmio            | IV. 377    | rende torbida la ori-    |           |
| di urano   IV. 96   Segula cornuta   VII. 514     di sirano   IV. 95   Seleniati   VII. 514     di sirano   IV. 195   Seleniati   VII. 11. 251     di sirono   IV. 195   Seleniati   VII. 10. 251     salice   VII. 210   Seleniato alluminico   IV. 10. 302     Salice   VII. 210   Salicino   IV. 10. 302     Salicina   VII. 211   Calcico   IV. 10. 302     Salicina   VII. 11   Salecco   IV. 10. 302     Salicina   VII. 251   ferrico   IV. 17. 302     Sandalo gialo   VII. 31   Seleniato   IV. 10. 302     Sandalo gialo   VII. 31   Seleniato   IV. 10. 302     Sandalo gialo   VII. 31   Seleniato   IV. 10. 302     Sandalo gialo   VII. 470   Seleniato sicubico     Sangen di drago   VII. 470   Seleniato sicubico     Sangen di drago   VII. 470   Seleniato sicubico     Sangen edi maltite   VII. 258   Seleniatorne potassico     Sapone di ossido pion-  bilo e seponti insola-  bili   Selenia di dirico     Sepone di ossido pion-  bico e seponti insola-  bili   Selenia   VII. 252     Sepone edi vii. 572   Selenia di dirico     Sepone di ossido pion-  bilo e seponti insola-  bili   Selenia   VII. 258     Selenia   VII. 257     Sepone di ossido   VII. 572     Sepone di ossido   VII. 574     Selenia   VII. 254     Selenia   VII. 255     Selenia   VII. 256     Selenia   VII. 257     Selenia   VII. 258     VII. 574   Selenia   VII. 258     VII. 258   VIII. 258     VII. 258   VII. 258     Selenia   VII. 258     VII. 258   VII. 258     VII. 258   VII. 258     VII. 258   VIII. 258     Selenia   VIII. 258     VII. 258   VIII. 258     VII. 258   VIII. 258     VII. 258   VIII. 258     VII. 258   VIII. 258     VIII. 258   VIII. 258     VIII. 258   VIII. 258     VIII. 258   VIII. 258     VIII. 258   V   | di titut.i >          | IV. 344    | na                       |           |
| di vanudo   IV, 562   Seleniut   III. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | di torio              | IV. 116    | Segula                   |           |
| di sinco   IV. 195   Seleniato allumínico   IV. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di urano              | IV. 240    | Segala cornuta           |           |
| di sirconio   IV, 121   argentico   IV, 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | IV. 362    |                          |           |
| Salicia   VII. 210   bartilico   IV. 453   Salicia   VII. 211   calcico   IV. 70   Salaspariglia   VII. 185   ferrico   IV. 175   Sambuco   VII. 264   c. VII. 313   magnesico   IV. 185   Sandalo giallo   VII. 313   magnesico   IV. 185   Sandalo giallo   VII. 314   nichelico   IV. 192   Sandalo giallo   VII. 315   magnesico   IV. 185   Sandalo rosso   VII. 415   magnesico   IV. 192   Sandalo rosso   VII. 416   piombico   IV. 215   Sangua di drago   VII. 416   Selesito sinchico   IV. 215   Sangua nella maltiu   VII. 265   Selesito sinchico   IV. 215   Sanguan ella maltiu   VII. 265   Selesito sinchico   IV. 215   Sapone di ossido pion. 275   Selesito didrico   IV. 215   Sapone di ossido pion. 275   Selesito didrico   II. 270   Sapone di ossido pion. 272   manonico   IV. 125   Sapone daro   VI. 571   Selesito i didrico   IV. 225   Sapone daro   VI. 572   argentico   IV. 254   Sapone dero   VI. 572   argentico   IV. 255   Sapone dero   VI. 571   Sapone dero   VI. 351   Sapone dero   VI. 351   Selesito i IV. 152   Sapone dero   VI. 351   Selesito   IV. 154   Sapone dero   VI. 351   Selesito   IV. 155   Sapone dero   VII. 351   IV. 155   IV. 155   Sapone dero   VII. 351   IV. 155   IV. 155   IV. 155   Sapone dero   VII. 351   IV. 155   IV.   |                       |            | Seleniato alluminico     |           |
| Salicina   VII. 211   ealcico   VI. 252   Salepariglia   VII. 251   ferroso   VI. 155   Salvia   Sambusco   VII. 251   vII. 251   ferroso   VI. 155   Sambusco   VII. 251   vII. 251   ferroso   VI. 155   Sambusco   VII. 251   vII. 251   ferroso   VI. 156   vII. 251   vIII.   |                       | IV. 112    |                          |           |
| Salespariglia   VII. 185   ferrico   VI. 155   Salvia   VII. 261   ferroso   VI. 156   Sambuco   VII. 262   c VII. 313   magnesico   VI. 885   Sandalo giallo   VII. 34   nichelico   VI. 185   Sandalo giallo   VII. 34   nichelico   VI. 192   Sandalo giallo   VIII. 34   nichelico   VI. 192   Sandalo giallo   VIII. 34   nichelico   VI. 192   Sandaroca   VII. 484   potassico   VIII. 50   Sangue dirago   VIII. 470   solicico   VII. 265   Sangue dirago   VIII. 76   Selenito sinchico   Sanganaria   VII. 258   Selenide arbonico   Saponaria   VII. 268   Selenide arbonico   Sapone   VI. 570   Selenido idrico   VII. 258   Sapone diro   VII. 371   Selenido arbonico   Sapone diro   VII. 372   Selenido arbonico   Sapone diro   VII. 373   Selenido arbonico   Sapone diro   VII. 374   Selenido arbonico   Sapone diro   VII. 375   Selenido arbonico   VII. 376   Selenido arbonico   VII. 377   Selenido arbonico   Sapone diro   VII. 371   Selenido arbonico   VII. 372   Selenido arbonico   VII. 373   Selenido arbonico   VII. 374   Selenido arbonico   VII. 375   Selenido arbonico   VII. 376   Selenido arbonico   VII. 377   Selenido arbonico   VII. 378   Selenido arbonico   VII. 379   Selenido arbonico   VII. 370   Sepone   VII. 371   Selenido arbonico   VII. 372   Selenido arbonico   VII. 373   Selenido arbonico   VII. 374   Selenido arbonico   VII. 375   Selenido arbonico   VII. 376   Selenido arbonico   VII. 377   Selenido arbonico   VII. 378   Selenido arbonico   VII. 379   Selenido arbonico   VII. 370   Selenido arbonico   VII. 371   VII. 372   VIII. 372   Selenido arbonico   VII. 373   Selenido arbonico   VII. 374   Selenido arbonico   VII. 375   Selenido arbonico   VII. 376   Selenido arbonico   VII. 377   Selenido arbonico   VII. 378   Selenido arbonico   VII. 379   Selenido arbonico   VII. 370   Selenido arbonico   VII. 371   VIII. 371    |                       | VII. 210   |                          |           |
| Salvia   VII. 251   ferroso   VI. 1268   Sambueo   VII. 264 e VII. 313   msgredor   VII. 284   Sanddlo giallo   VII. 314   michelico   VI. 928   Sanddlo giallo   VII. 314   michelico   VI. 928   Sanddlo rosso   VII. 19   piombico   VI. 928   Sanddlo rosso   VII. 464   potassico   III. 501   Sangue di drago   VII. 470   Solenitato sinchico   VII. 245   Sclenibasti e sclenidi   VII. 276   Sclenibasti e sclenidi   VII. 277   Sclenibasti e sclenidi   VII. 278   Sclenibasti e sclenidi   VII. 278   Sclenibasti e sclenidi   VII. 279    |                       | VII. 211   |                          |           |
| Sambuco   VII   26/6 (e VII   3-13   magnesico   VI   88   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | VII. 183   | ferrico                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | VII. 251   |                          |           |
| Sandalo rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | c VII. 313 |                          |           |
| Sandracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |                          |           |
| Sangue di drago   VIII.   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |                          |           |
| Sangue di drago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | VI. 484    |                          |           |
| Sangua rolle malatite   VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |                          |           |
| Sangintariua   VII. 2\frac{45}{25}   Sclenibasi e sclenidi   II. 2\frac{45}{25}   Sclenibasi e sclenidi   II. 2\frac{45}{25}   Sclenidi   Sclenidi   III. 2\frac{45}{25}   Sclenidi   II. 2\frac{45}{25}   Sclenidi   III. 2\frac{45}{25}   Sclenidi   II. 2\frac{45}{25}   Sclenidi   III. 2\frac{45}{2   |                       | VI. 470    |                          |           |
| Santonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | VIII. 76   |                          |           |
| Saponaria   VIII. 178   Sclenido carbonico   II. 283   Sapone   Sapone di ossido pion-   VI. 276   Sclenido sellaminico   VI. 276   Sapone darco   VI. 571   Sapone di ossido per prodot-   VII. 272   Sapone de vina di ultaro   VII. 374   Sapone del vina   VIII. 375   Sapone del vina   VIII. 375   VII   |                       | VI. 245    |                          |           |
| Sapone   VI. 370   Selenido idrico   II. 270   Sapone di cossido piombico e saponi insolabili   Selenio   II. 270   Selenido   III. 270   Selenido   III. 270   Selenido alluminico   III. 271   Sapone darco   VI. 374   Selenido alluminico   IV. 24   Sapone verde   VI. 371   agrenido   IV. 24   Sapone verde   VI. 371   Saponifeszione e prodotti che ne risultano   VI. 343   calcico   IV. 43   Sapone del vino   VII. 361   cerioso   IV. 125   Sapore del vino   VII. 362   cerioso   IV. 125   Sarque de pece   VIII. 561   ferrico   IV. 158   Scampiones   VIII. 511   ferrico   IV. 159   Sammones   VIII. 311   Ferrico   IV. 151   Terrico   IV. 152   Terrico   IV. 154   Terrico   IV. 155   Terrico   IV. 15   |                       | VII. 258   |                          |           |
| Sapone di ossido pion-   bilo e saponi insoia-   bilo e saponi e saponi   bilo e    |                       | VII. 178   |                          |           |
| bico e saponi insoia- bili 911. 221. bili 912. 242. Seleniti olluminico Sapone duro VI. 374 Selenito alluminico Sapone duro VI. 372 ammonico Sapone duro VI. 371 agreniteo IV. 24 Saponi expenidexione e produtiche ne risultano VI. 343 calcico IV. 43 Sapore del vino VII. 361 cerioso Sarcecolla VII. 450 ecrioso Sarquele de pece VIII. 521 ferrico IV. 125 Scammonca VII. 351 ferrico IV. 125 Scammonca VII. 351 ferrico IV. 125 Scammonca VII. 351 ferrico IV. 125 VIII. 521 Ferrico IV. 125 VI  |                       | VI. 370    |                          | 11. 279   |
| bili   VI. 374   Selenito allumínico   IV. 104   Sapone duro   VI. 371   monoico   IV. 24   Sapone verde   VI. 371   argentico   IV. 364   Sapone filezione e prodot- ti che ne risultano   VI. 343   cerioso   IV. 125   Sapore del vino   VII. 351   cerioso   IV. 125   Sarque del peix   VIII. 521   ferrico   IV. 184   Scaglie de peix   VIII. 521   ferrico   IV. 125   Scammonca   VIII. 31   ferrico   IV. 157      |                       |            |                          | 11. 270   |
| Sapone duro   VI. 372   ammonico   IV. 248   Sapone verde   VI. 371   argentico   IV. 309   Saponifeszione e productura   baritico   IV. 438   Sapone del vino   VI. 343   calcico   IV. 128   Sapore del vino   VII. 301   cerioso   IV. 125   Sarçocolla   VII. 150   colonico   IV. 125   Sarçocolla   VIII. 511   ferrico   IV. 175   Scammonce   VIII. 511   ferrico   IV. 175   VI. 157   IV. 157      | nico e saponi inso    | iu-        |                          | 111. 231  |
| Sapone verde   VI. 371   argentico   IV. 3502     Saponificazione e prodoti   bartitico   IV. 432     Ucha ne risultano   VII. 343   cacicico   IV. 720     Sapore del vino   VII. 350   cerioso   IV. 123     Sarcocolla   VIII. 150   chobilico   IV. 184     Scaglie de peci   VIII. 521   ferrico   IV. 152     Scammonca   VIII. 31   ferricos   IV. 152                                                                                                                                      |                       | VI. 374    |                          | IV. 104   |
| Saponificazione e prodot   Darilico   IV. 43   Liche ne risultano   VI. 343   calicico   IV. 12   Sapore del vino   VII. 363   cerioso   IV. 125   Sarque del prio   VII. 364   cerioso   IV. 125   Sarque del peci   VIII. 511   ferrico   IV. 125   Scammonce   VIII. 512   ferrico   IV. 125   VIII. 514   Ferrico   IV. 125   VIII. 514   Ferrico   IV. 125   VIII. 515   Ferrico   IV. 125   VIII. 516   VI   |                       | VI. 372    |                          |           |
| ü che ne risultano         VI. 3/3         calcico         IV. 70           Sapore del vino         VII. 391         cerioso         IV. 125           Sarcocolla         VIII. 130         cobaltico         IV. 184           Scaglie de pesci         VIII. 51         ferrico         IV. 175           Scammonea         VII. 131         ferrico         IV. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | VI. 371    |                          |           |
| Sapore del vinu   VII. 391   cerioso   IV. 125   Sarcocolla   VII. 130   cobaltico   IV. 184   Cerioso   IV. 184   Cerioso   IV. 185   Cerioso   IV. 185   Cerioso   IV. 185   Cerioso   IV. 186   Cerioso     |                       |            |                          |           |
| Sarcocolla   VII t30   cobaltico   IV t284   Scaglie de' pesci   VIII t31   ferrico   IV t27     |                       |            | Carcico                  | IV . 70   |
| Scammonea VIII. 521 ferrico IV. 175<br>Scammonea VIII. 131 ferroso IV. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |            |                          | IV 18/    |
| Scammonea VII. 131 ferroso IV. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                          | IV. 104   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                          | IV. 165   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                          | IV. 107   |
| The Paris I was and I was a second of the Paris of the Pa | senciale delle plante | 94         | Brutica                  | 2         |

|                            | 120   | Dics        | GENERALE.              |       | 529   |
|----------------------------|-------|-------------|------------------------|-------|-------|
|                            | Tomo  | Pag.        |                        | Tomo  | Pag.  |
| Selenito ittrico           |       | ш           |                        | IV.   |       |
| litico                     |       | 354         |                        |       | LOI   |
| magnesico                  | IV.   |             |                        |       | 101   |
| manganoso                  |       | 134         |                        | IV.   | 104   |
| mercurico                  | IV.   | 289         | alluminico-magn        | esi-  |       |
| mercuroso                  |       | 284         |                        |       | 101   |
| nichelico                  | IV.   | 192         | alluminico-potas:      |       | 100   |
| piombico                   |       | 223         |                        |       | 101   |
| potassico                  |       | <u>30</u> 1 |                        | IV.   |       |
| rameico                    |       | 262         |                        | IV.   |       |
| rameoso                    |       | 251         |                        | IV.   | 68    |
| sodico                     |       | 34          |                        |       |       |
| stagnico                   |       | 235         |                        | įv.   |       |
| strontico                  | IV.   |             |                        |       |       |
| uranico                    |       | 243         |                        | IV.   |       |
| zinchico<br>zirconico      |       | 201         |                        | IV.   |       |
| Scleniuri di ammonio       |       | 285         |                        | IV.   | 174   |
| di arsenico                |       | 312         |                        |       | 107   |
| di calcio                  |       | 285         |                        | IV.   | 107   |
| di fosforo                 |       | 282         |                        | iv.   |       |
| di potassio                |       | 28/         |                        | iv.   |       |
| Seleniuro alluminico       |       | 286         |                        | iv.   |       |
| di cerio                   |       | 22          |                        |       | 217   |
| di etile                   |       | 51/         |                        | m.    | 206   |
| glucico                    |       | 286         |                        | IV.   |       |
| ittrico                    |       | 286         |                        |       | =01   |
| tellurico                  | 11.   | 30          |                        |       | 165   |
| Sempreviva                 |       | 244         |                        |       | 165   |
| Seme santo                 |       | 250         |                        | m.    |       |
| Sena                       | VII.  | 240         | strontico              | IV.   |       |
| Senape                     | VII.  | 310         | triferroso             | IV.   | 165   |
| Sesquicarbonato amm        |       |             | vanadico               |       | 366   |
| nico                       | IV.   |             | zinchico               | IV.   | 199   |
| baritico                   | IV.   |             | zirconico              | IV.   | 115   |
| potassico                  | III.  | 29          | Silicio                |       | 223   |
| sodico                     |       | 35          |                        | 111.  | 52    |
| Sesquicitrato sodico       | 111.  |             | Siliciuro di potassio  |       | 214   |
| Sesquifosfato calcico      | IV.   |             |                        | 111.  | 241   |
| Sesquisolfuro di coba      |       |             |                        |       | 208   |
| Seta                       | VIII  |             |                        |       | 316   |
| Sevo di becco              | VIII. | 422         | Sistema vascolare e li |       |       |
| di bue                     | VIII  | 42          | di che trasporta       | VIII. |       |
| di montagna                |       | 638         |                        | VII   | 1.83  |
| di montone                 | VIII  | 42          | Skaptina               | V11.  | 248   |
| di pincey                  | V 1.  | 53          | Smalto de'denti        | VIII  | . 385 |
| Sidro ed idromele          | VIII. | . 39        | Smeraldo               | IV.   | 107   |
| Sierai                     | VIII  | 47          | Smilacina +            | 17    | 245   |
| Silicati BERRELIUS Vol. 13 | . 411 | 24          |                        | VII   | 183   |
| BERZELIUS YOL. I           |       |             | 24                     |       |       |

|                              | GENERALE.                   |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tomo Pag                     |                             |
| Soda II. 213 e VII. 86.      |                             |
| Soda di varech VII. 86       |                             |
| Sodio 11. 21                 |                             |
| Solanina VI. 22              |                             |
| Solanum pseudoquina VII. 213 |                             |
| Solfati III. 24              |                             |
| Solfati metilicl VII- 696    | 6 etilo-alluminico VII. 475 |
| Solfato alluminico IV. 9     | etilo-ammonico VII. 474     |
| alluminico-ammoni-           | etilo-argentico VII. 476    |
| co IV. 9                     | 8 etilo-baritico VII. 474   |
| alluminico-potassico IV. 9   | 6 etilo-cadmico VII. 476    |
| alluminico-sodico IV. 9      |                             |
| ammonico IV.                 | etilo-cobaltico VII. 475    |
| ammonico e solfato           | etilo-ferrico VII. 475      |
| sesquiferrico IV. 17         | t etilo-ferroso VII. 475    |
| ammonico-magnesi-            | etilo-litico VII. 474       |
| co IV. 7                     |                             |
| ammonico-mercuri-            | etilo-mercurico VII. 476    |
| eo IV. 28                    | etilo-nichelico VII. 475    |
| antimonico IV. 34            | etilo-piombico VII. 476     |
| argentico IV. 20             |                             |
| argentico-animonia-          | ctilo-rameico VII. 476      |
| cale IV. 29                  | z etilo-sodico VII. 474     |
| baritico IV. 3               | ctilo-strontico VII. 474    |
| baritico e sodico IV. 3      | 7 etilo-uranico VII. 476    |
| bialluminico IV. o           |                             |
| biferrico IV. 16             | o ferrico IV. 168           |
| bismutico IV. 25             |                             |
| brucico VI. 20               | ferrico-potassico IV. 170   |
| cadmico IV. 20               |                             |
| cadmico-ammoniaca-           | ferroso-ammonico IV. 163    |
| le IV. 20                    |                             |
| calcico IV. 5                |                             |
| calcico e sodico IV, o       |                             |
| cerico IV.                   |                             |
| cerico-potassico IV. 12      |                             |
| cerioso IV. 12               |                             |
| cerioso-potassico IV. 12     |                             |
| chinico VI. 20               |                             |
| cinconico VI, 21             |                             |
| cobaltico IV, 18             |                             |
| cobaltico-ammonia-           | ittrico-potassico IV. 110   |
| cale IV. 18                  |                             |
| cobaltico-potassico e        | magnesico IV. 77            |
| solfato cobaltico-           | manganico IV. 135           |
| ammonico IV, 18              |                             |
| eromico IV. 37               |                             |
| eromico-potassico IV. 37     |                             |
| di ossido di etile VII. 47   | nico IV. 131                |
|                              |                             |

| Sollato manganoso-polas-   According   Sollato manganoso-polas-   According   Sollato manganoso-polas-   According   Sollato manganoso-polasico   V. 241     Manganoso-polasico   V. 242     Manganoso-polasico   V. 243     Manganoso-polasico   V. 244     Manganoso-polasico   V. 245     Manganoso-polasico   V. 255     Manganoso-polasico   V. 255     Manganoso-polasico   V. 255     Manganoso-polasico   V. 245     Manganoso-polasico   V. 245     Manganoso-polasico   V. 245     Manganoso-polasico   V. 246     Manganoso-polasico   V. 246     Manganoso-polasico   V. 246     Manganoso-polasico   V. 246     Manganoso-polasico   V. 247     Manganoso-polasico   V. 248       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solfato manganose-polasion   1.5   Solfato manganose-polasion   1.5   Solfato manganose-polasion   1.5   Solfato manose-polasion   1.5   Solfato manose-pola   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mercurico solfobasis   V. 924   vanadico   V. 936   mercurico solfobasis   V. 925   mercurico solfobasis   V. 925   michico-atmonda   V. 926   michico-atmonda   V. 928   michico-atmonda   V. 929   michico-atm   |
| Mercurico solíobasico   N. 285   Annalico-potasalco   N. 365   Annalico      |
| mercurico solfobast    co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| moriturio   V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| molibidica   IV. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| molibdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| morteo VI. 188 arronico IIV. 114 norteo inchelico VI. 195 arronico-munocho inchelico ammonila cale delicico-potassico IV. 189 arronico-munocho II. 364 norteo Alexandria VI. 189 arronico-munocho II. 364 norteo Alexandria VI. 189 arronico-munocho IV. 180 arronico-munocho IV. 180 arronico-munocho IV. 180 arronico-munocho IV. 180 arronico-munocho IV. 366 arronico-munocho IV. 367 platinico-munocho IV. 367 platinico-patritico IV. 367 platinico-patritico IV. 368 platinico-munocho IV. 369 platinico-munocho IV. 361 platinico IV. 362 platinico IV. 363 platinico IV. 363 platinico IV. 364 seguifico IV. 364 seguifico IV. 364 seguifico IV. 365 armoniaco IV. 367 armoniaco IV. 367 armoniaco IV. 367 crioso IV. 367 arconiaco IV. 367 arc |
| Description   Proceedings   Process   Proces   |
| nichelico - michelico - polasico - pallatinos - michelico - polasico - michelico - platinico - michelico - platinico - michelico - platinico - michelico - platinico - michelico -  |
| Inchelico-ammonlance   Image: Common   Image   |
| cale nthelico-potassico IV. 190 arstenioso II. 364, a pallatioso publico IV. 518 arstenioso II. 304, plantico-publico IV. 210 borico IV. 210 borico IV. 210 plantico-publico IV. 210 borico IV. 210 plantico-publico IV. 257 curbonico II. 251, plantico-publico IV. 257 curbonico IV. 257 plantico-publico IV. 257 plantico-publico IV. 258 permolibidico IV. 258 permolibidico IV. 258 permolibidico IV. 259 permolibidico IV. 259 permolibidico IV. 250 permolibidico IV. 251 permolibidico IV. 252 permolibidico IV. 253 permolibidico IV. 254 permolibidico IV. 254 permolibidico IV. 255 permolibidico IV. 254 permolibidico IV. 255 permolibidico IV. 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pallatios   IV, 518   arsenioso   II, 509   plombico   IV, 110   poirco   I. 221   platinico ammonto   IV, 526   platinico-ammonto   IV, 527   platinico-bartitico   IV, 527   platinico-potassico   IV, 526   platinico-potassico   IV, 526   platinico-potassico   IV, 526   platinico-potassico   IV, 527   platinico-potassico   IV, 526   platinico-potassico   IV, 527   platinico-potassico   IV, 526   platinico   IV, 526   platinico   IV, 526   platinico   IV, 527   platinico   IV, 528   platinico   IV, 529   plati   |
| plombico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| platinico - mmonto   V. 5-6   carboid-rbo   II. 151     platinico-ammonto   V. 5-7   carbonico   I. 161     platinico-baritico   V. 5-7   dirico   II. 161     platinico-potascio   V. 5-7   dirico   II. 166     platinico-potascio   V. 5-6   permentibidico   II. 504     platinico-volteo   V. 5-7   permentibidico   II. 504     platinico   V. 5-7   permentibidico   II. 504     platinico   V. 5-7   v. 5-8   silicico   II. 504     ramicio   V. 1-70   tellurico   II. 504     ramicio-cobaltico   V. 5-1   vanadico   II. 504     ramicio-potascio   V. 5-1   vanadico   II. 514     ramicos   V. 5-1   vanadico   II. 515     ramicos   V. 5-1   vanadico   V. 160     rodico-potascio   V. 5-1   vanadico   V. 160     sodici-magnetico   V. 5-1   vanadico   V. 160     salganos   V. 25-2   vanadico   V. 25-2     stricnico ramiceo   V. 199   barritico   V. 268     stricnico ramiceo   V. 199   barritico   V. 268     stricnico   V. 267   calcico   V. 256     titanico   V. 168   calcico   V. 257     titanico   V. 1   |
| platinico-ammonito   IV. 527   carbonico   II. 140   platinico-partico   IV. 537   directoso   II. 160   platinico-potassico   IV. 536   pictursentoso   II. 506   platinico-odico   IV. 536   pictursentoso   II. 506   platinico-odico   IV. 537   permidibilico   II. 546   potassico   III. 275   silicico   II. 344   potassico   III. 275   silicico   II. 347   potassico   IV. 170   tellurico   II. 506   ramico-monitor   IV. 170   tellurico   II. 506   ramico-cobalico   IV. 251   tellurico   II. 306   ramico-cobalico   IV. 251   tellurico   II. 307   ramicos   IV. 252   vanadico   II. 355   ramicos   IV. 254   vanadico   II. 355   rodico   IV. 354   Solfito aluminateo   IV. 356   rodico   IV. 356   salignoso   IV. 252   salignoso   IV. 253   strincio ramicio   IV. 469   calcico   IV. 357   tellurico   IV.    |
| platinico-puritico   IV. 527   idrico   II. 1466   platinico-putasteo   IV. 536   platrarendoso   IV. 536   platrarendoso   IV. 536   platrarendoso   IV. 536   platrarendoso   IV. 535   milbidico   II. 546   platinico   IV. 535   milbidico   II. 546   platinico   IV. 535   milbidico   II. 546   milbidico   II. 546   milbidico   IV. 546   milbidico   IV. 547   milbidico   IV. 548   milbidico   IV. 548   milbidico   IV. 549   milbidico   IV. 540   milbidico    |
| platinico-potassico   IV, 5a6   sperarsentoso   II, 5a6   platinico-potassico   IV, 5a7   spermibiblico   II, 344   potassico   III, 275   silicico   II, 344   potassico   III, 275   silicico   II, 344   potassico   IV, 170   telluriso   II, 340   ramicio   IV, 170   telluriso   II, 340   ramicio   IV, 170   telluriso   II, 340   ramicio   IV, 251   telluriso   II, 340   ramicio-potassico   IV, 252   tangstico   II, 354   ramicio   IV, 253   ramicio   IV, 254   ramicio   IV, 255   ramicio   IV, 256   ramicio   IV, 256   ramicio   IV, 257   ramicio   IV, 258   ramicio   IV, 258   ramicio   IV, 259    |
| platinico-odico   V. 527   permotibidico   II. 344   platinico   VI. 325   molibidico   II. 344   potassico   VI. 325   molibidico   II. 346   potassico   VI. 325   molibidico   VI. 326   molico-potassico   VI. 325   telluroso   II. 326   ramicio-obubilico   VI. 325   vanadico   VI. 326   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 327   vanadico   VI. 328   vanadico   VI. 329   vanadico   VI. 320   vanadico      |
| platinoso   IV. 355   molibdico   II. 344   potassico   III. 275   silicico   II. 227   quinificrio   IV. 170   tellurico   II. 360   rameico   IV. 170   telluriso   II. 360   rameico-cubalico   IV. 251   telluriso   II. 360   rameico-cubalico   IV. 252   tangstico   II. 353   rameoso   IV. 252   vanadico   II. 354   rodico   IV. 354   solfito aluminateo   IV. 357   rodico   IV. 354   solfito aluminateo   IV. 358   rodico   IV. 354   solfito aluminateo   IV. 358   rodico   IV. 359   rodico   IV. 350    |
| potassico   III. 275   silicico   II. 207   ramiciro   IV. 170   tellurico   II. 200   ramiciro - mmonico   IV. 251   telluroso   II. 200   ramiciro - monico   IV. 252   trancico - polastico   IV. 252   vanadico   II. 3354   ramicoso   IV. 251   vanadico   III. 3354   ramicoso   IV. 251   vanadico   III. 3354   vanadico   IV. 251   vanadico   IV. 252   vanadico   IV. 253   vanadico   IV. 254   vanadico   IV. 255   vanadico   IV. 255   vanadico   IV. 256   vanadico    |
| quintiferrico IV. 170 tellurico II. 500 rameico monico IV. 170 tellurico II. 500 rameico-monico IV. 251 telluroso II. 309 rameico-monico IV. 252 tellurgitico II. 334 rodico IV. 252 vanadico II. 335 rodico IV. 253 vanadico II. 335 rodico IV. 251 Solfiti allunialeo IV. 354 collico IV. 354 seguiforrico IV. 354 seguiforrico IV. 354 seguiforrico IV. 354 seguiforrico IV. 354 seguifor IV. 355 seguifor IV. 357 seguifor |
| Tameico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raméric-mmonico IV. 552 lungstico II. 553 cramérico-polastico IV. 552 vanadico II. 335 ramesos IV. 251 solfiti umonico-polastico IV. 554 sumonico III. 355 rodico IV. 514 sumoniacalo IV. 16 sequificario IV. 16 sumoniacalo IV. 16 solfice-magnesico IV. 54 sumoniacalo IV. 16 solfice-magnesico IV. 54 sumoniacalo IV. 16 sequificario IV. 54 sumonico-magnesico IV. 54 sumonico IV. 36 calcico IV. 357 crioso IV. 124 titanico IV. 357 crioso IV. 15 fotorico IV. 18 e josofitio mercuria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tamicico-cobaltica   V1. 252   vanadico   V1. 1358   vanadico   V1. 1351   valadico      |
| Trancico-polassico   V. 25a   Vanadioso   II. 354   Trancoso   V. 515   Solfiti alluminlaco   V. 345   Trancoso   V. 514   Solfiti alluminlaco   V. 346   Solfito alluminlaco   V. 347   Solfito alluminlaco   V. 348   Solfito alluminlaco   V. 349   Solfito   V. 349   Solfi   |
| Tameoso   IV. 351   Solfit   III. 453   Todico-postasteo   IV. 314   Solfito aluminleo   IV. 98   Todico-postasteo   IV. 314   Solfito aluminleo   IV. 98   Todico-postasteo   IV. 169   Todico-postasteo   IV. 169   Todico-magnest-soldice-magneto   IV. 28   Todico-magnest-soldice-magneto   IV. 240   Todico-magnest-soldice-magneto   IV. 254   Todico-magneto   IV. 354   Todico-magneto   IV. 354   Todico-magneto   IV. 354   Todico-magneto   IV. 354   Todico-magneto   IV. 357   T   |
| Todico   IV. 544   Solfito allumlafaco   IV. 548   Solfito allumlafaco   IV. 548   Solfito allumlafaco   IV. 548   Solfito allumlafaco   IV. 548   Solfito allumlafaco   IV. 549   Solfito almonico   IV. 549   Solfito almonico   IV. 549   Solfito almonico   IV. 549   Solfito allumlafaco   IV. 549   Solfito allumlafac   |
| volico-potasteo   V. 514   aumoniacalo   V. 165   sesquiferrice   V. 169   ammonico   V. 165   sodico   II. 524   ammonico   V. 165   sodico   II. 524   ammonico   V. 165   sagunto   V. 254   antimonico   V. 359   stagnoso   V. 252   argentico   V. 252   stricnico raucico   VI. 199   bisuntico   V. 257   strontico   VI. 49   calcico   V. 557   titanico   VI. 357   cronsico   VI. 357   titanico   VI. 357   trontico   VI. 128   |
| Sesquiferrico   V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solico   111. 524   ammonico-magnest-   Solico-magnesto   IV. 78   co   IV. 79     Stagnico   IV. 234   antinonico   IV. 349     Stagnico   IV. 232   argentico   IV. 238     Stricnico rameico   VI. 199   bisuntico   IV. 357     Strontico   IV. 49   calcico   IV. 518     Stimaico   IV. 357   crioso   IV. 124     Stimaico   IV. 357   crioso   IV. 357     Stimaico   IV. 18   criosolifo mercuria-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Solicie-magnealeo   IV. 78   Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stagnico   IV. 354   antinonico   IV. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siagnoso   IV. 232 argentico   IV. 298     Stricnico   VI. 199   baritico   IV. 38     Stricnico rameico   VI. 199   bisuntico   IV. 38     Stricnico rameico   IV. 40   caleico   IV. 257     Italianico   IV. 367   cronsico   IV. 191     Italianico   IV. 345   cronsico   IV. 376     IV. 116   et posolitio mercurio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stricnico valucico   VI, 199   bartitico   VI, 358   stricnico ranucico   VI, 199   bisuntico   VI, 257   strontico   IV. 49   calcico   VI, 518   ticanico   IV. 357   crionso   VI, 124   ticanico   VI, 345   crionico   VI, 357   crionico   VI, 118   circosoftico mercurico   VI, 118   circosof   |
| stricnico rumeico   VI   199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| strontico   IV. 460   calcico   IV. 500   tellurico   IV. 387   cerioso   IV. 124   titanico   IV. 345   cromico   IV. 376   torico   IV. 148   e iposolito mercuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tilarico IV. 327 cerioso IV. 124<br>tianico IV. 345 cromico IV. 376<br>torico IV. 1 th e iposoliito mercuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| titanico IV. 345 cromico IV. 376<br>torico IV. 1 LB e iposolfito mercuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| torico IV. 1 LE e iposolfito mercuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| torico potassico IV. 119 co IV. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trialluminico IV. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| triancico IV. 252 glucico IV. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trizinchico IV. 196 magnesico IV. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uranico IV. 241 manganoso IV. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| uranice-polassico IV. 242 mercuroso IV. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 332                                         |      |      | ENGRALE.                                |      | _   |
|---------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|------|-----|
|                                             |      | Pag. |                                         | omo  |     |
| Sulfito piombico                            |      | 211  | Solfoarseniato stagnico                 |      | 235 |
| potassico                                   |      | 276  | stagnoso                                |      | 235 |
| rameoso                                     |      | 251  | strontico                               | IV.  | 52  |
| rameoso-potassico                           |      | 251  | uranico                                 | IV.  | 244 |
| sodico                                      |      | 326  | zinchico                                |      |     |
| slagnoso                                    | IV.  | 232  | zirconico                               |      | 262 |
| strontico<br>zinchico                       |      |      | Solfoarseniti<br>Solfoarsenito ammonico |      |     |
|                                             | ıv.  |      |                                         |      | 311 |
| Solfo<br>Solfoantlmonati                    | ,L   | 264  | argentico<br>aurico                     |      | 343 |
|                                             | 111. | 204  | baritico                                | IV.  |     |
| Solfoantimonato potassi-                    | ***  | 319  | bismutico                               |      | 42  |
| C If and a solution                         |      | 264  | cadmico                                 | IV.  | 240 |
| Solfoantimoniti                             |      |      | calcico                                 | IV.  |     |
| Solfoantimonito potassico<br>Solfoarseniati |      | 261  | carcico                                 |      | 24  |
|                                             |      |      | cobaltico                               | 17.  | 127 |
| Solfoarseniato ammonico                     | ıv.  | 31   | cromico                                 | 17.  | 377 |
| ammonico-magnesi-                           | ıv.  |      | ferrico                                 | 17.  | 178 |
| co<br>argentico                             | 17.  | 311  | ferroso                                 | 17.  | 178 |
| argenteo                                    | 117  | 343  | glucico                                 | IV.  | 108 |
| baritico                                    | iv.  |      | litico                                  |      | 356 |
| bismutico                                   |      | 240  | magnesico                               | iv.  | 91  |
| eadmico                                     |      | 205  | manganoso                               | iv.  | 137 |
| calcico                                     | iv.  |      | mercurico                               |      | 291 |
| cerico                                      |      | 127  | mercuroso                               | īv.  | 291 |
| cerioso                                     | IV.  | 127  | nichelico                               | iv.  |     |
| cobaltico                                   |      | 181  | piombico                                |      | 227 |
| cromico                                     | IV.  | 377  | platinico                               | iv.  | 328 |
| ferrico                                     | IV.  | 178  | potassico                               |      | 314 |
| glucico                                     | IV.  | 108  | rameico                                 |      | 265 |
| litico                                      | 111. | 356  | sesquicalcico                           | IV.  | 73  |
| magnesico                                   | IV.  | 90   | sodico .                                | 111. | 350 |
| manganoso                                   | I۷٠  | 137  | stagnico                                | IV.  | 236 |
| mercurico                                   | IV.  |      | slagnoso                                |      | 236 |
| mercuroso                                   | IV.  | 290  | uranico                                 | IV.  | 244 |
| nichelico                                   | IV.  | 193  | zinchico                                | IV.  | 203 |
| piombico                                    | IV.  | 227  | zirconico                               | IV.  | 116 |
| platinico                                   | IV.  | 328  | Solfobenzido                            | VI.  | 118 |
| potassico                                   |      | 314  | Solfocarbonati                          | 111. | 259 |
| potassico-sodico                            |      | 35o  | Solfocarbonato ammonia-                 |      |     |
| potassico sursaturato                       | ш.   | 314  | cale                                    | IV.  | 30  |
| rameico                                     |      | 265  | ammonico                                | IV.  | 20  |
| sesquibaritico                              | IV.  | 47   | argentico                               | IV.  | 311 |
| sesquimagnesico                             | IV.  | QO   | aurico                                  | IV.  | 348 |
| sesquipotassico                             | III. | 314  | baritico                                | IV.  | 46  |
| sesquisodico                                |      | 349  | bismutico                               | IV.  | 240 |
| sodico                                      | ш.   | 349  | cadmico                                 | IV.  | 205 |
| sodico-ammonico se-                         | •••  | _    | cerioso                                 | IV.  | 127 |
| squibasico                                  | ıv.  | 32   | cobaltico                               | IV.  | 186 |

| _                       |                     | GENERALE.                  | 33:     |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------|
|                         | omo Pag.            |                            | omo Pag |
| Solfocarbonato cromico  | IV. 377             | Solfocianuro manganoso     | IV. 13  |
| di ossido di etile      | VII. 524            | mercurico                  | IV. 28  |
| di ossido metilico      | VII. 710            | mercuroso                  | IV. 27  |
| ferrico                 | IV. 177             | nichelico                  | IV. 18  |
| ferroso                 | IV. 177<br>III. 356 | palladioso                 | IV. 31  |
| litico                  |                     | piombico                   | IV. 20  |
| magnesico               | IV. 90              | platinico                  | IV. 32  |
| manganoso               | IV. 107             | potassico                  | III. 27 |
| mercurico               | IV. 290             | rameico                    | IV. 25  |
| mercuroso               | IV. 290             | rameoso                    | 1V. 24  |
| nichelico               | IV. 193             | sodico                     | 111. 32 |
| piombico                | IV. 227             | strontico                  | 1V. 4   |
| platinico               | IV. 328             | uranico                    | IV. 24  |
| potassico               | III. 3:4            | zirconico                  | ĮV. 💶   |
| rameico                 | IV. 265             | Solfofosfati               | 111. 25 |
| sodico                  | III. 35o            | Solfofosfiti               | 111, 25 |
| stagnico                | IV. 235             | Solfoidrati                | III. 25 |
| stagnoso '              | IV. 235             | solfoidrato ammonico       | IV. 2   |
| uranico                 | IV. 244             | baritico                   | IV. 4   |
| zinchico                | IV. 203             | calcico                    | IV. 7   |
| Solfocianidrati         | 111. 200            | di solfuro di etile        | VII. 53 |
| Solfocianidrato ammoni- |                     | litico                     | 111. 35 |
| co                      | IV. 30              | magnesico                  | IV. 9   |
| argentico               | IV. 311             | metilico                   | VII. 71 |
| baritico                | IV. 46              | potassico                  | III. 31 |
| calcico                 | IV. 76              | sodico                     | 111. 34 |
| ferrico                 | IV. 177             | stricnico                  | IV. 19  |
| solfocianidrato fer-    |                     | strontico                  | IV. 5   |
| 1010                    | IV. 178             | Solfoindacotati ed Iposol- |         |
| mercurico               | IV. 290             | foindacotati               | VII. 7  |
| piombico                | IV. 227             | Solfomolibdati             | III. 26 |
| potassico               | IV. 314             | Solfomolibdato ammoni-     |         |
| rameico                 | IV. 265             | co                         | IV. 3   |
| zinchico                | IV. 203             | argentico                  | IV. 31  |
| Solfeciapuri            | III. 24 t           | aurico                     | IV. 34  |
| Solfocianuro alluminico | IV. 95              | bismutico                  | IV. 24  |
| ammonico                | IV. 12              | cadmico                    | IV. 20  |
| argentico               | IV. 207             | calcico                    | IV. 7   |
| aurico                  | IV. 343             | cerico                     | IV. 12  |
| baritico                | IV. 32              | cerioso                    | IV. 12  |
| bismutico               | IV. 237             | cobaltico                  | IV. 18  |
| calcico                 | IV. 57              | cromico                    | IV. 377 |
| carico                  | IV. 123             | ferrico                    | IV. 17  |
| cobaltico               | IV. 18r             | ferroso                    | IV. 17  |
| di stagno               | IV. 232             | glucico                    | IV. 100 |
| ferrico                 | IV. 150             | litico                     | III. 55 |
| ferroso                 | IV. 159             |                            |         |
| glucico                 | IV. 156             | magnesico                  |         |
| ittrico                 | 100                 | manganoso<br>mercurico     | IV. 137 |
| HILLICO .               | IV. 110             | mercurico                  | 1y. 29  |

| T                        | omo  | Pag. |                         | Tomo   | Pag. |
|--------------------------|------|------|-------------------------|--------|------|
| Solmolibdato mercuroso   | IV.  | 291  | Solfotungstato cadmico  |        | 206  |
| nichelico                | IV.  | 193  | calcico                 | IV.    |      |
| piombico                 | IV.  | 227  | cerioso                 | IV.    | 127  |
| platinico                | IV.  | 328  | cobaltico               | IV.    | 186  |
| potassico                | 111, | 315  | cromico                 | IV.    | 377  |
| rameico                  | IV.  | 265  | ferrico                 | IV.    |      |
| sodico                   | III. | 350  | ferroso                 | IV.    | 179  |
| stagnico                 | IV.  | 236  | glucico                 | 17.    |      |
| stagnoso                 | IV.  | 236  | magnesleo               | IV.    | 91   |
| strontico                | 17.  | 53   | manganoso               | IV.    |      |
| uranico                  | IV.  | 244  | mercurico               | IV.    | 291  |
| zinchico                 | 17.  | 203  | mercuroso               | IV.    | 291  |
| zirconico                | IV.  | 116  | nichelico               | IV.    | 193  |
| Solfo-naftalina          | VII. | 765  | piombico                |        | 228  |
| Solfosali                | m,   | 236  | platinico               | IV.    | 328  |
| Solfoseleniati           |      | 260  | potassico               |        | 318  |
| Solfostagnati            | 111. | 264  | rameico                 |        | 265  |
| Solfotellurati           | 111  | 260  | sodico                  | 111.   | 351  |
| Solfotellurato glucico   | 111. | 109  | stagnico                | IV.    | 236  |
| potassico                | m.   | 320  | stagnoso                |        | 236  |
| strontico                | IV.  | 53   | strontico               | IV.    | 53   |
| tricadmico               | IV.  |      | triferroso              | IV.    | 179  |
| Iricalcico               | IV.  | 75   | zinchico                | IV.    |      |
| tricerioso               | 17.  | 127  | Solfovanadati           |        | 264  |
| tricobaltico             | IV.  | 186  | Solfovanadato potassico |        | 315  |
| triferrico               | IV.  | 179  | Solfovanaditi           | 111.   |      |
| trilitico                | 111  | 356  | Solfovanadito potassico |        | 315  |
| trimagnesico             | 17.  | 91   | Solfari di ammonio      |        | 236  |
| trizinchico              | 1V.  | 203  | di arsenico             |        | 300  |
| Solfotelluriti           | HI,  | 260  | di bario                |        | 241  |
| Solfotellurito bismutico | IV.  | 240  | di calcio               | 11.    | 247  |
| piombico                 | IV.  | 228  | di iridio               | 311.   | 40   |
| triammonico              | IV.  | 34   | di magnesio             |        | 250  |
| triargentico             | 17.  | 312  | di manganese            |        | 218  |
| triaurico                | IV.  | 344  | di oro                  | 111.   |      |
| tribaritico              | ıv.  | 47   | di osmio                | 111.   |      |
| trimercurico             | IV.  |      | di piombo               |        | 132  |
| trimercuroso             | IV.  |      | di sclenio              |        | 281  |
| triplatinico             |      | 328  | di strontio             | 11.    | 243  |
| trirameico               | VII. |      | di vanadio              | 11.    | 234  |
| Solfotellurito trisodico |      | 340  | Solfuro alluminico      | 11.    | 255  |
| tristagaico              | IV.  | 236  | antimonico              | 11.    | 357  |
| tristagnoso              |      | 236  | argentico               | 111.   |      |
| Solfotningstati          | 111. |      | bismutico               | III.   |      |
| Solfotungstato ammonico  |      | 33   | cadmico                 | III.   |      |
| argentico P              | IV.  |      | cerico                  |        | 222  |
| aurico                   | ív.  |      | cobaltico               | · iii. | 166  |
| baritico                 | iv.  | 48   | di benzoilo             | V1.    |      |
| bismutico                |      | 240  | di carbonio solido      |        | 213  |
|                          |      | -40  | a carbonio sono         |        | ~13  |

| 336 IND                                   | ICR G           | ENERALE.                 |                       |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Tomo                                      |                 |                          | Tomo Pog.             |
| to-sesquisolfato ferrico                  | . 46.           | porzioni chimiche        | V, 15                 |
|                                           | 170             | Spugna                   | VIII. 530             |
| Sottosali doppi di cloru-                 | .70             | Squame                   | VIII. 270             |
| ro piombico e di altri                    |                 | Stafisagria              | VII. 280              |
| cloruri IV.                               |                 | Stagno                   | III. 112              |
| Sottoselenito ferrico IV.                 | 207             | Stearati                 | VI. 350               |
| Sottoselenito rameico IV.                 |                 | Stearato ammonico        | VI. 353               |
| Sottosilicati magnesici IV.               |                 | etilico                  | VII. 513              |
|                                           | 100             | metilico                 |                       |
| Sottosilicato con idrato                  | LOQ             | potassico                | VII. 708<br>VI. 351   |
|                                           | 0-              | sodico                   | VI. 351               |
| magnesico IV.<br>Sottosolfarseniato ammo- | 87              | Stearoconate             | VII. 332<br>VIII. 128 |
| nico IV.                                  | <b>.</b>        |                          |                       |
|                                           | 31              | Stearone                 | VII. 837              |
|                                           | 182             | Storace                  | VI. 486               |
| Sottosolfato ferrico-argen-               |                 | Storia della teorica del |                       |
| tico IV.                                  | <del>2</del> 97 | combustione              | II. 176               |
|                                           | 309             |                          | e VII. 289            |
| ferrico IV.                               |                 | Stricnina                | VI. 196               |
| ferroso IV.                               |                 | Strontiana               | II. 242               |
|                                           | 302             | Strontio                 | 11. 242               |
| di bismuto III.                           |                 | Succinati                | IV. 250               |
| di piombo III.                            |                 | Succinato                | IV. 104               |
| di potassio II.                           |                 | ammonico                 | IV. 28                |
| di sodio II.                              |                 | argentico                | IV. 306               |
| di vanadio II.                            | 33o             | baritico                 | IV. 43                |
| di zinco III.                             | 144             | bismutico                | IV. 239               |
| Soverati VII.                             | 357             | calcico                  | IV. 70                |
| Soverato di ossido di etile VII.          | 522             | ccrioso                  | IV. 125               |
| Soverato metilico VII.                    | 709             | cobultico                | IV. 184               |
| Spigelia VII.                             |                 | cromico                  | IV. 377               |
| Spincervino VII.                          |                 | etilico .                | VII. 512              |
| Sperma VIII.                              |                 | ferrico                  | IV. 125               |
| Spirito acetico VII.                      |                 | ferroso                  | IV. 166               |
| Spirito acetico e cloro VII.              | 826             | glucico                  | IV. LOS               |
| Spirito acetico e iperman-                |                 | ipermolibdico            | IV. 361               |
| ganato potassico VII.                     | 827             | ittrico                  | IV. LL                |
| Spirito legnoso e cloro VII.              | 713             | magnesico                | IV. 88                |
| Spirito legnoso e corpi                   | •               | manganos0                | IV. 134               |
| che cedono facilmente                     |                 | mercurico                | IV. 288               |
| l' ossigeno VII.                          | 716             | molibdico                | IV. 359               |
| Spirito legnoso e potas-                  |                 | molibdoso                | IV. 358               |
| sio VII.                                  | 719             | nichelico                | IV. 191               |
| Sposizione della teorica                  |                 | piombico                 | IV. 223               |
| elettrochimica qual sem-                  |                 | potassico                | III. 300              |
| bra risultare dall' espe-                 |                 | rameico                  | IV. 264               |
| rienze finora acquistate V.               | 34              | sodico                   | 111. 344              |
| Sposizione istorica della                 | _               | stagnoso                 | IV. 234               |
| origine e de' progressi                   |                 | strontico                | IV. 51                |
| della teorica delle pro-                  |                 | torico                   | IV. 124               |
|                                           |                 |                          |                       |

|                              |       |     | ENERALE.                 |       | 337  |
|------------------------------|-------|-----|--------------------------|-------|------|
|                              | omo   |     |                          | Como  |      |
| Succinato vanadico           |       | 367 | Tantalato sodico         |       | 348  |
| zinchico                     |       | 200 | Tantalio                 |       | 266  |
| zirconico                    |       | 115 | Tapiocca                 |       | 163  |
| Succino                      | VI.   |     | Tarassacco               |       | 146  |
|                              | VIII. |     | Tartaruga                | VIII. |      |
|                              | vIII. |     | Tartrati                 |       | 250  |
| Surborato magnesico          | IV.   |     | Tartrato alluminico      | IV.   | 103  |
| Surcitrati calcici           | IV.   |     | ammonico                 | IV.   |      |
| Surcitrato piombico          |       | 222 | antimonico               |       | 35o  |
| Surclorofosfuro ammonia      |       |     | antimonico-potassio      | o IV. | 35 a |
| cale                         | IV.   |     | argentico                | IV.   | 305  |
| Surcromato molibdico         | IV.   | 36o | baritico                 | IV.   | 42   |
| Surfosfato baritico          | IV.   | 39  | bismutico                | IV.   | 239  |
| litico                       | III.  | 352 | borico-potassico         | Ш.    | 299  |
| piombico                     | IV.   | 214 | cadmico                  | IV.   | 205  |
| Surmalato calcico            | IV.   | 70  | calcico                  | IV.   |      |
| Surossido argentico          | ш.    | 60  | cerioso                  | IV.   | 125  |
| baritico                     | 11.   | 240 | chinico                  | VI.   | 209  |
| bismutico                    | 111.  | 109 | cobaltico                | IV.   | 184  |
| calcico                      |       | 246 | cobaltico-potassico      |       | 184  |
| cobaltico                    |       | 165 | cromico                  | IV.   | 377  |
| idrico                       |       | 278 | cromico-piombico         | IV.   |      |
| manganico                    |       | 213 | cromico-potassico        | iv.   | 377  |
| nichelico                    |       | 158 | etilico                  |       | 503  |
| nicheloso                    |       | 158 | etilo-ammonico           |       | 505  |
| piombico                     |       | 131 | etilo-baritico           |       | 505  |
| piomboso                     |       | 130 | etilo-calcico            |       | 505  |
| potassico                    |       | 206 | etilo-potassico          |       | 505  |
| rameico                      | m.    |     | etilo-sodico             |       | 505  |
| sodico                       |       | 217 | ferrico                  |       | 174  |
| strontico                    | iï    | 243 | ferrico-potassico        | iv.   | 174  |
| zinchico .                   | ni.   | 147 | ferroso                  | w     | 165  |
| Sursolfoarseniato litico     | IV.   |     | ferroso-ferrico          |       | 174  |
| Survanadato ammonico         | iv.   |     | ferroso potassico        | 117   | 166  |
| vanadico                     | 11.   |     | glucico                  |       | 108  |
| Symphitum                    |       | 187 |                          |       | 36 r |
| Tabano                       | 3711  | 250 | ipermolibdico<br>ittrico |       | LLI  |
| Tacamahaca                   |       | 486 | litico                   | 17.   | 384  |
|                              |       |     |                          | IV.   |      |
| Tamarindo                    |       | 319 | magnesico                |       | 133  |
| Tanquinia madascariensis     | VIII. | 320 | * manganoso              |       |      |
| Tantalati                    |       | 257 | manganoso-potassio       | 0 IV. | 122  |
| Tantalato alluminico         | IV.   |     | mercurico                |       | 288  |
| Tantalato ammonico           | ıv.   |     | mercuroso                |       | 283  |
| argentico                    |       | 310 | mercuroso-potassic       |       |      |
| baritico                     | ıv.   |     | metilico                 | VII.  |      |
| calcico                      | IV.   |     | metilo-argentico         | VII.  |      |
| ferroso-manganoso            | ıv.   |     | metilo-baritico          |       | 706  |
|                              |       | ш   | metilo-piombico          | VII.  | 706  |
| ittrico                      |       |     |                          |       |      |
| potassico Berzelius Vol. IX. |       | 309 | metilo-potassico         | VII.  |      |

manufacture for the fact the fact that the first territory

| To                       | omo   | Pag.         | T                        | omo Pag.           |
|--------------------------|-------|--------------|--------------------------|--------------------|
| Tartrato molibdico       |       | 359          | Tellurato argentico      | IV. 309            |
| molibdico-potassico      |       | 359          | baritico                 | IV. 44             |
| molibdoso                |       | 358          | calcico                  | lV. 7              |
| molibdoso-potassico      | ıv.   | 358          | cobaltico                | IV. 184            |
| pichelico                | ıv.   | 191          | cromico                  | IV. 377            |
| nichelico-potassico      | lV.   | 191          | ferrico                  | IV. 175            |
| piombico                 | ıv.   | 221          | ferroso                  | W. 167             |
| piombico-potassico       | lV.   | 221          | glucico                  | IV. 108            |
| potassico                | m.    | 299          | litico neutro            | 111. 354           |
| potassico-ammonico       | lv.   | 23           | magnesico                | IV. 89             |
| potassico-argentico      |       | 3 <b>o</b> 5 | manganoso                | IV. 164            |
| potassico-baritico       | lV.   | 42           | mercurico                | IV. 289            |
| potassico e magnesico    | ıv.   | 88           | mercuroso                | IV. 284            |
| potassico-sodico         |       | 342          | nichelico                | IV. 192            |
| rameico                  |       | 260          | piombico                 | lV. 224            |
| rameico-potassico        | IV.   | 260          | potassico                | 111. 302           |
| sodico                   |       | 342          | rameico                  | lV. 262            |
| sodico-baritico          | IV.   | 42           | sodico                   | 111. 345           |
| sodico-calcico           | lv.   | 69           | strentico                | lV. 52             |
| sodico e magnesico       | lv.   | 88           | uranico                  | IV. 243            |
| stagnoso                 |       | 234          | zirconico                | lV. 115            |
| stagnoso potassico       | ١٧.   | 234          | Telluricianuro potassico | III. 225           |
| strontico                | lv.   |              | Tellurido-idrico         | 11. 299            |
| strontico-potassico      | IV.   |              | Tellurio                 | 11. 287            |
| strontico sodico         | IV.   |              | Telluriti                | 111. <u>253</u>    |
| tellurico                | IV.   |              | Tellurito alluminico     | lV. 104            |
| tellurico-potassico      |       | 388          | ammonico                 | lV. 25             |
| torico                   |       | 121          | argentico                | IV. 309            |
| torico potassico         |       | 121          | baritico                 | IV. 44             |
| uranico                  |       | 243          | calcico                  | IV. 71             |
| Vanadico                 |       | 367          | cobaltico                | IV. 184            |
| vanadico potassico       |       | 367          | cromico                  | lv. 377<br>lv. 175 |
| zinchico                 |       | 200          | ferrico                  | IV. 175            |
| zinchico-potassico       |       | 200          | ferroso                  | lv. 167            |
| zirconico                |       | 115          | glucico                  | lV. 108            |
| Tartufo bianco           |       | 161          | ittrico                  | IV.                |
| Taurina                  | VIII. | 201          | litico                   | 111. 355           |
| Tavole sinottiche de pe- |       |              | magnesico                | lv. 89             |
| si atomistici de corpi   |       |              | manganoso                | 1V. <u>134</u>     |
| inorganici e della com-  |       |              | mercurico                | lV. 289            |
| posizione delle loro com | ~     |              | mcrcuroso                | IV. 284            |
| binazioni sopra cento    |       |              | nichelico                | lV. 192            |
| parti, calcolati da On-  |       |              | piombico                 | IV. 224            |
| gren .                   |       | 101          | potassico                | 111. 304           |
| Te                       |       | 251          | rameico                  | lV. 262            |
| Teina                    |       | 252          | sodico                   | 111. 346           |
| Tellurati                |       | 251          | strontico                | IV. 52             |
| Tellurato alluminico     |       | 104          | uranico                  | lv. 243            |
| ammonico                 | ıv.   | 24           | zinchico                 | lV. 201            |

| INDICE GENERALI Tomo Peg.                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | Tomo Pag.                                    |
| Tellururo alluminico II. 301 Tun                               |                                              |
| glucico II. 301                                                |                                              |
|                                                                |                                              |
|                                                                |                                              |
|                                                                |                                              |
| Teorica delle proporzio-                                       | calcico IV. 72                               |
| ni chimiche, e influen-                                        | cromico IV. 377                              |
| za della elettricità nella<br>natura inorganica V. 15          | ferroso IV. 167<br>ferroso-manganoso IV. 168 |
| natura inorganica V. 15 Terebintina VI. 448                    | ferroso-manganoso IV. 168<br>ittrico IV. 111 |
|                                                                |                                              |
| Terre alcaline II. 191 Terre propriamente dette II. 191        |                                              |
| Terriccio VII. 599                                             |                                              |
|                                                                |                                              |
| Terriccio bruno-nero Vil. 6:8 Terriccio carbonoso Vil. 605     | rameico IV. 264                              |
| Tessulo cellulare e anima-                                     | sodico 111, 304                              |
| le VIII. 415                                                   |                                              |
|                                                                | stagnico IV. 235<br>strontico IV. 52         |
| Tessuto cellulare vegetale VII. 100 Teucrium scordium VII. 241 | torico IV. 121                               |
|                                                                | uranico IV. 144                              |
| Tiglio 7,264 e 287                                             | vanadico IV. 366                             |
| a freddo VII. 84                                               | zinchico IV. 202                             |
| Tino ad orina VII. 85 Tun                                      | gsteno II. 345                               |
|                                                                |                                              |
|                                                                | ettazione l. 283<br>ina ed acido umi-        |
| Titanati lil. 257 co                                           |                                              |
| Titanato calcico IV. 72 Ume                                    | or aqueo dell'occhio Vill. 370               |
| ferrico IV. 72 Umo                                             | ore cristallino dell'oc-                     |
|                                                                | hio VIII. 366                                |
|                                                                | or vitreo dell'occhio VIII. 365              |
|                                                                | st anthiar VII. 107                          |
|                                                                | is trieutė VII. 134                          |
|                                                                | to potassico III. 310                        |
| Torio IV. 266 Ura                                              |                                              |
| Tormentilla VII. 108 Ure                                       |                                              |
|                                                                | cinium oxycoccus et                          |
|                                                                | tis idoea VII. 323                           |
|                                                                | cinium myrtillus VII. 323                    |
|                                                                | niglia VII. 289                              |
|                                                                | eriana VII. 108                              |
|                                                                | erianati VI. 105                             |
|                                                                | rianato ammonico VI. 105                     |
|                                                                | erianato alluminico ,                        |
|                                                                | rgentico, baritico,                          |
| Tryle VII. 788 C                                               | alcico, cobaltico, fer-                      |
|                                                                | oso, glucinico, ma-                          |
|                                                                | nesico, manganoso,                           |
|                                                                | nercurico, nichelico,                        |
|                                                                | iombico, rameico,                            |
| Zonica muscomic 7 in. 141 p                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |

| 340                      | INDICE GE |                         |       |      |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------|------|
|                          | omo Pag.  | T                       |       | Pag. |
| strontico zinchico, zir- |           | Vanaditi                |       | 255  |
| conico                   | VI. 106   | Vanadito ammonico       | ıv.   | 27   |
| Valerianato sodico, po-  |           | potassico               | HI.   | 308  |
| tassico                  | VI. 105   | Variolaria              | VII.  | 239  |
| Vanadati                 | lil, 255  | Variolaria amara        | VII.  | 241  |
| Vanadato alluminico      | IV. 104   | Vasi e circolazione del |       | •    |
| ammonico                 | IV. 26    | sangue                  | VIII. | . 8a |
| argentico                | IV. 310   | Vasi linfatici          | VIII. | 114  |
| baritico                 | IV. 45    | Veleno de' serpenti     |       | 521  |
| calcico                  | IV. 72    | Verbascum thapsus       |       | 265  |
| cobaltico                | IV. 185   | Vernici                 | VI.   | 486  |
| ferrico                  | IV. 177   | Vino                    |       | 387  |
| ferroso                  | IV. 167   |                         |       | 244  |
| glucico                  | IV. 108   | Vischio                 | VII.  | 324  |
| ittrico                  | IV. 111   | Vitis vinifera          | VII.  | 324  |
| litico                   | 111. 355  | Xiloidina               |       | 335  |
| magnesico                | IV. 89    | Zafferano               | VII.  |      |
| manganoso                | IV. 134   | Zantophyllum caribocum  |       | 216  |
| mercurico                | IV. 289   | Zibetto                 |       | 516  |
| mercuroso                | IV. 284   | Zirconia                |       | 262  |
| nichelico                | IV. 192   |                         |       | 262  |
| piombico                 | IV. 226   | Zucchero                |       | 273  |
| potassico                | III. 307  | di amido                |       | 284  |
| rameico                  | IV. 264   | di canna                |       | 273  |
| sodico                   | 111. 348  | di funghi               | VI.   | 292  |
| stagnico                 | IV. 255   | di latte                | VIII  | 475  |
| stagnoso                 | IV. 234   | di legnoso              | VI.   | 286  |
| strontico                | IV. 52    | di liquirizia           |       | 293  |
| torico                   | IV. 121   | di manna ( mannite )    | VI.   | 290  |
| uranico                  | IV. 243   | di uva                  | VI.   | 284  |
| vanadico                 | H. 333    | " di uva estratto dal   |       | -04  |
| zinchico                 | iV. 202   | mele                    | VI.   | 286  |

FINE DELL' INDICE GENERALE.

IV. 202 IV. 116

VI. 286

mele

vanadico zinchico

zirconico









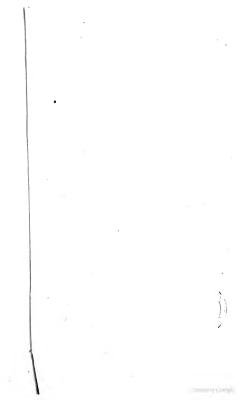







- .











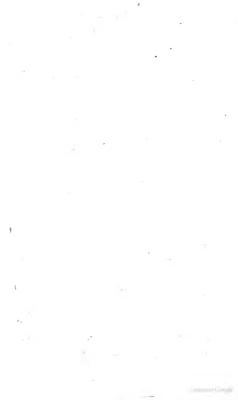

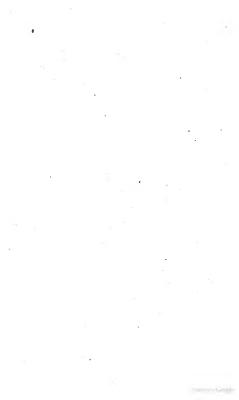

